

6-23iff. Servery 5-4-

18 4 A 7 93.0011 ALL'EM.MO E REV.MO SIG.

## ANTONIO

## BARBERINO

CAMERLENGO DI S. CHIESA.



IO Padre, che gli anni paffati diede alla luce la Traflatione della Santa Cafa di Loreto, la dedicò à Vostra Em. come Protettore di

quel miracoloso luogo, e come Signore humanissimo, che dentro l'eminenza della dignità, della virtù, e della, grandezza, sà anche mostrare magnanimità, col gradire le dimostrationi deuotissime de' Serui suoi più inferiori. Hora hauendo egli raccolto yn Trattato

di

di Roma Moderna, assai à proposito, per soddisfare alla curiosità de' forastieri , che corrono à veder questa Reggia del Mondo, è venuto à me pensiero di mandarlo alle Stampe, e d'imitare l'istesso mio Padre, col dedicarlo parimente al nome glorioso di Vostra Em.confidando anch'io nella somma sua benignità, che si degnerà compiacersi, di veder il Figliuolo calcare le vestigie del Padre, nel riuerire con eguale diuotione le qualità Eroiche dell'Em. Vostra. Ma l'argomento istesso di questo volume m'inuitaua. anche da per sè à fare studio, accioche rilucesse con lo splendore del nome di Vostra Em. poiche, se egli hà da seruire, per notificare a' forastieri le cose riguardeuoli, segnalate, e moderne della Città di Roma, ben'io conosco, (non ostante la mia fresca età) che trà le più degne vi si haurebbono da notar quelle, che v'imprime la mano generosa, e magnanima

dell'Em. Vostra. Et io mi sarei posto à formarne vn Catalogo nell'istesso Libro, se non fossi certo, che l'ali della Fama. non han bisogno della mia penna, per far palese da per tutto il valor sublime, e gli atti dell'animo grande di Vostra Em. Onde à me basta, di far conoscere à tutti gli altri, che (ancorche giouinetto) sò fissar anch'io il guardo ne' raggi lucidifsimi del gran merito di Vostra Em.e supplico lei humilissimamente, à gradir anche questo picciol segno del riuerente ossequio mio, & à raccorre ancor me, e la Casa mia sotto l'ampio manto della. protettione sua benignissima. E me le inchino con profonda riuerenza. Dal Semin. Rom. li 18. di Nouembre 1638. Di Vostra Eminenza

Hum.mo Deu.mo & Oblig.mo Seruo

Lodouico Totti.

† 2 POM.

## POMPILIO TOTTI

# LETTORE.

## 文を文な



Auendo gli anni passati dato alla publica luce il ritratto di Roma Antica, che pure da moltò è stata in duerse maniere si manpata. Horanon hò voluto mancare d'andar' anche raccogliendo da più luogbide Scrittori, e mandar suoqua presente Roma Moderna, che pur da altri è

Stata in varie guife scritta: ma pare à me, che non sia così copiosa, per sodissare il curioso Lettore. Hò pigliato dunque quais ardire con aiuto particolare di Persona intendente, Gerudine, per arricchirla di molte cose da me tralasciate: e per sar questio non bò guardato à spesa di sar intagliar in rame diwerse Chiese, Palazzi, Ge altre cose più samose, come que si vedranno.

Et ho cominciato la prejente opera nel Rione di Borgo dalla Chiefa di San Pietro Principe de gli Apostoli, e dal Palazzo Pontificio Vaticano, e vià à finire al gran Rione de Monti nel

Quirinale .

Se io hauerò dato piacere in far'questa fatica, lodino il mio pensiero, perche dò quello, che la mia arte mi somministra; G accertino almeno va ottima volontà, che sorse sarà cagione di suegliare persona di maggior ingegno, e di miglior dottrina, e supglire a'mancamensi di questa mia Opera. E viui selice.

## RISTRETTO

DELLA

## PRESENTE OPERA

DISTINTO

IN SEI GIORNATE

DOVE SI CONTENGONO.

Chiefe Palazzi Palazzi Monasterii Hospedali Compagnie de MANO Secolari Collegij Seminarii

Architetture 442 Librerie Mulei Pitture Scolture Giardini, e

Ville sì dentro Roma, come fuori.

Total of the will be a Benjament Con una Tauola copiosissima di tutta l'Opera.



Imprimatur, si videbitur Reuerendiss. P. Mag. Sac. Pal. Apost.

Io. Bapt. Alt. Ep. Cam. Vicefg.

I O Ottauio Tronsarelli, per commessione del Reuerendiss. P. Maestro del Sacro Palazzo Apostolico Frà Niccolò Riccardi, hò considerato il Ritratto di Roma Moderna raccolto da Pompilio Totti: e douendo si degna Operavícire alle Stampe, giudico, ch'essa, per hauer li meriti della Religione, debba anco otteneregli applausi della Fama-.

Ottauio Tronfarelli.

Imprimatur,

Fr. Hyacinthus Lupus Mag. & Socius Reuerendifs. P. Fr. Nicolai Riccardij Sac. & Apost. Pal. Mag.

## COSE MEMORABILI.



BBADIE ANtiche di Roma 449. Abbati. D. Fracefco Peretti 372. Marinia-

mi 158. Pier Gio: Francesco Florentio 418.

Accademie Fantaffici 286. Humoristi 287. Nel Mona-Sterio. di S. Gio: Mercatella 413. Nel Palazzo del Principe Card di Sauoia 251.

Acque. Alfiering 51. 61. 69. Claudia 149. 436. 458. Felice 458. Marrana .136. Martia 362.

Acquadaccio 180. Acque . Acetofe 121. Salnie 119.

Agostino Lancillotto 70. Agrippa 293. 322. Agrippina 293.405. Aleffandro Farnefe 406. Aleffandre Viperesco 58. Alfano Camerlengo 102. Alfonso Infanta di Castiglia 363.

Almone fiume 130. Ambasciadori . Cattolico to di Congo 490 Ragufeo 354. Amerigo Cappo ni 25. Anfiteatri . Caffrenfe 273.di Tito 434. Andrea Brugiotte 233. Andrea del Monte 188.

Annibal Caro 220. 411.527. Antonio de Nigris 233. Antonio Pietra 193. Ara Masima 102. Architetti. Ammannate 334.

349. Autonio de Battittis 354. Antonio da S.Gallo 326 Antenio di Duca 508.

Baldaffar da Siena 218. 237. 349. 531. Bernino 11. 272. 279. 462. Berromino 228. \$15 Bramate 2.49.243.399 Carlo Lambardi 433. Cortona

422. Fausto da Montepulciano 531. Domenico Fontana 123. 239. 452.488.492.511.513.

Elaminio Pontio 279 354.490. 504. Francesco Volterra 321.344 381.

Gastaro del Verchis 476. Gia-

eomo della Porta 245. 310. 321.362.388.395.407.455. 476.519.531.Girolamo Raimodi 407.Giulio Merifi.531. Honorio Lunghi 118.152.336. 349.501.

Incomo del Duca 469.

Maderna 371. 279. 318. 344. 373. 504. 511. Mario Arconio 349. Martin Lunghi Vecchio 315. 329. 336. 343. 352.354. 380.407. 418. 490. Martin Lügbi Gouanu 336. 356. Marucelli 228. 260. 262. 362. 373.516. Mafcherino 279. 530. P. Maffiniano 531. Mattheo da Castello 531. Michel Angelo 7. 43. 203. 245. 248. 349. 364. 407. 490. 509.

Palladio 331. Peparelli 228. Pietro Paolo Olivieri 444. Raffael d'Vrbino 375. Rofato

Rosati 182. Sebregundij 324. Soria 143.

182. 354. 511. Torriani 531.

Torriani 531.

Vansantio 279. 469. 504. Venturi 504. Vignola 349.395.

Arciuescouo Fausto Poli 15.

Archi . di Camillo 397, di Cofiantino 140. di Domitiano 313. di Settimio, e d'Aurelio. 137. di Settimio Seuero 427. di Tito 433.

Atiadeno Roncone 78.

Assistenti alcelebar del Papa in S. Gio. 447. Auditori di Rota 358.

R

B Aldassar Paluzzi 48.
Eanchi 243.
Bafiliche.di Paolo Emilio 424.
di Nerua 470.

Beati . Amedeo Frantescano 49. Francesco, Borgia 344. F. Gio: Capitrano 410. Nicolo da Pozzolo 46. Pietro Găbacorta 46. Santuccia Terrebotti 152. 180. Silue Iro Gozolino 396. Stanislao Co-Ilka 516.

Gozolino 396. Stanislao
ilka 516.
Belifario 315. 343.
Benedetto Diacono 170.
Benedetto Senatore 95.
Belardino Palferio 42.
F. Bernardino Tonozzi 96.
Bernardo Leparini 474.
Bocca della verità 101.
Bruto 216.
Buila Gallica 469.

G

Acco 395.
Campila Peretti 272.
Campi . Carleo 473. Scelerato 470. Vaccino 426. 428.
Vaticano 23.
Campidoglio , e sue maraniglio
401.

Capo di Bone 123. Circeri. d' Anco Martio 419. Mamertino 419. Tulliano

164. 420. Cardinali . Albano 131. Alciati 509. Aleandro 76. Alessandrino 470. Alessandro Farnefe 119.219. 291. 393. 526. Altemps 67.522. Aluarez 494. D. Antonio Barbevino 188.273.382.490.494. 496. 929.513. Anto Caraffa 149.433.4 Aquino 386. Ari-= gone 137. Armelline 38.530. Bandini 303. 515. Baronio 144.135.145.146.228.311. Bartolomeo Cesis 163. Bellarmino 314. 394. Bembo 324.386. Bernerio 104. Bi-Scia 57. 500. Boncompagno 362. Bonifacio Beuilacqua

47. Borgia 288.308. S. Carlo Borromeo 482, di Camerino 170. 464. Capocci . 314. 481. 485. Capranica 321. 382. Carauagiale 457. Cefarini 104. 352. di Como 71. Contarelli 361. Costa 356. da Crema 74.75. Criuelli 131. della Cuena 457.

Cufano 149.424. Dietrestano 305. Diomede Caraffa 481. Donato Cesis 226.

Duca di Lerma 394. Enrico Gaetano 493.

Federico Cesis 173. Ferrici 133. Filippo Buoncompagno . 133. Francesco Barberino

12.15.48.196. 199. 201. 215223.249. 273.452. 496.

515.

Gambara 523. Giacomo Colonna 309. 487. Ginnasio 389.Gio: Battista Cigala 8 L Gio: Guidonio Papareschi 66. Gio: Maria del Monte 348. Girolamo Colonna 231. Gislio de Medici 201. 213. Giu-Stiniani 140. Grimani 398. Guglielmo Enconuondi 149. Hippolito d'Este 524. Aldobran

dini 287. Lanti 47. 97.152. Latino Orsino 148.251. Leni 181: Lodouico Madrucci 47. Lodouico de'Torres 53.176 233. di Lo rena 338. Ludouisio 521.

Martinez 356. Matisconense 338. Matthei 294. A.de Medici 67.474.483.510. Mellino 50. 467. Mendozza 457. Mezzaruota 217. Montalto 131. 221. 223. 529. Morone 68\_ Nicolo Pelue 149.

Odoardo Farnefe 382.394. Oliuiero Caraffa 256.S. Onofrio 174.283.300.305.412.476. Palauicino 261. Paleotto 482. Pamfilij 232. Parifio 509. Peretti 170 Pier Maria Borghese 143. Pietro Aldobradino 25 67.119.121.164 287. 310.407. 518. Pietro Colonna 343. Pietro Damiani

413.444. Pio 369. 469. Polo 130. di Portogallo 314. RAf-

Raffael Rizrio 219. 223. 288. 472. Ranuccio Farnese 291. 451. Rinaldo Conti 466. di Roano 161, 264, 234, Rocci 197. 233. Roias 155. Roma 326. Rustieneci 271. Santorio 67. Saluiati 142.344. 351.di Sauoia 251.288.295 Scaglia 293. Scipione Borghese 75.100.127.143.144. 269.386. 520.523. Serra 159. S. Seuerina 95.99. 319. Sfondrato 81.331. Sirleto 531 Spada 210. Toledo 490. Torrecremata 382.383. Trefcio 96. Valerio 398. Vbaldo 457. Verallo 511. Vgo Verdala 163. Vidone 269 Vincenzo Gon-ZASA 102 530. D. Carlo Barberino 406. Carola Regina 35. Castello S. Angelo , e fua historia 3.4 5. Cafa aurea di Nerone 149. di Virgilio 485. Caffro Pretorio 124. Catherina Cesis 515. Catherina Medici Regina di Francia 361. Catherina Sforza 513. Canalcata Pontificia alla Minerna 384. Caualieri del Pozzo 372. Ricci

Gemiterij 127.

Cerchi . Agonali 230.260. di Gaio 22, di Norone 22, 34.

Chianica Massima 101. 176. Chiani di Tuoli, o di Tusculo 484. Chiefe. s. Adriano 422. s.A. gata in Suburra 495. In Tra Steuere 77. s. Agnese in Nauona 229. fuor di porta Pia 509. s. Agostino 263.S . Aleffio 109. s. Ambrogie al Corfo 335. della Massima 175. s. Anastasia 154. s. Andrea delle Fratte 306. s.Gregorio 145. a s. Gio: 438. a monte Canallo 514. a ponte Molle 349. fuor della Porta del Popele 348. in Portugallo 468. in Trastenere 86 in Vinci 416. della Valle 370. s. Angelo in Borgo 24. Custode 205. alle Fornaci 35. in Pescaria 169. si Aniano 159.S. Aniceto 261. s. Anna s. Anna all' Auentino 102, & Borgo Pio 32. a i Funari 180. s. Antonio Abbate 485. da Padoua 356. in Strada Paolina 343. L. Apollinare 261.s. Apollonia 73. ss. Apo-Holi 284. Ascensione di N.S. 28. Affunta del Palazzo Papale 278. s. Anastafie 343. S. Balbina 139 S. Barbara 146 s. Bartolemeo in Ifola 93. A s.Manto 320. alli Vaccinari

Flaminio 168.388. Maffime

C. Cestio Epulone 108.

181. in Traffenere 88. ss. Benedetto, e Scolaftica 369, s. Bernardino 496, s. Bernardo alla Colonna Traiana 50 talla Thorme 113. s. Bin 30 de Cacabari 181. di Gāpitello 411. della Fosfa 154-di monte Ciserio 379. distana 461.s. Bonoja.78. s. Brigida 202.

S. Caio 5 14.s. Calisto 62.s. Carlo a' Catinari 181. al Corfo 336. alle 4. Fontane 514. s. Cafa di Loreto 350.s. Cathegina martire in Borgo 27.alli Funari 172. della Ruota 199. s. Catherina di Siena a monte Magnanapoli 498. a strada Giulia 194. s. Cecilia in Campo marzo 331. in Trasteuere 81. s. Celfo, e Giuliano 340. s. Cesareo 13 1. s. Chiara 369. s. Clemente 407. Concettione della Madonna a Corte Sauella 197. a capo le Cafe 299. s. Cosmato 61. S. Cosmo de Barbieri, 375. ss. Cosmo, e Damiano 416. s. Costanza \$ 10, Christo adorato da Magi 305. s. Croce in Gierufalem 456. de Lucchesi 282. A Monte Citorio 326.si'l monse Mario 29. della Peniten-Z# 48.

S. Dienigi Arcopagita 105. s. Domenico 497. s. Dorotca 71 S.Egidio in Borgo 32. in Trafleuere 70. s. Eligio de Ferrari 16 l.de gli Orefici 194. s. Elifabetra 238. s. Eufemia. 472.s.Eufebio 463. s.Euflachio 358.

S. Faustino, e Giouita 248. s.
Filippo Neri 197. s. Francefea Romana 303. s. Francefeo a Ponte Sisto 190 in Trafleuere 57. s. Francesco de
Paola 479. s. Francesco de

uerio 381.

S. Giacomo de gl' Incurabili 343. alle Muratte 316.Scof-Sacaualli 26. in Settignana 48. de'Spagnuoli 363. Giesis 391. Giesis Maria 343. s. Gioacchino, & Anna 5 17.55. Gio Battiffa, & Enangelifta in Laterano 442. fin al 463. s. Gio: Battiffa Decollato 159. delli Fiorentini 244. in Fonte 439. de' Genouesi 80. in Mercatello 413. della Pigna 386. s. Gio:Euangelista in Aino 197. de Bolognefo 101 . della Malua 72, a porta Latina 130. de Maroniti 194. a s. Giouanni 440. s. Gio: Colanita 96. s. Gio: & Paolo 147. s. Giorgio 157. s. Gioleppe in sampo Vaccins 419.alle fratte 304. s.Girolamo della Carità 201. de' Schianoni 353. a' Cesarini 375. s. Giuliano a Monte Giordano 250. a' trofei di MA

Mario 463. s. Gregorio nel monte Celio 140. s. Gregorio a piazza Nicosia 354.s. Gregorio a Ponte quattro capi 98. s. Grifogono 78. s. Guglielmo 303.

S. Helena fuor di Porta maggiore 458. de' Credentieri 376. s. Honofrio 46. s. Hnomo buono 161.

S. Ignatio 381. s. Isidoro 301. s. IHO 355.

S.Lazaro a porta Angelica 29. fotto l' Auentino 106. s. Leonardo 47. s. Leone 365. s. Lorenzo in Borgo 38. in Fonte 494. in Damafo 218. in Lucina 332. in Miranda 425. fuor delle mura 459. in Panisperna 494. s. Lorenzuolo 471. s. Lucia alle botteghe scure 388. alla chianica 196.de' Cucchieri 500. in Silice 480. della Tinta 354. s. Luigi 360.

S. Marcello 288, s. Marco 397. s. Margarita 73. S. Maria in via Alessandrina 470. de gli Angeli a Termini 508. dell'Anima 258. Annunc. di s. Basilio 473. a capo di Bone 122. del Collegio 379. delle scuole Pie 514. di Torre de Specchi 414.'s. Maria in Aquirio 321. Araceli 408. nell' Auentino 106, in Campitello 413. in campo Carleo 473. in campo Marzo 330.

in campo Santo 35. in Cappella 86. della Carità 39. della Consolatione 417. di costantinopoli 296. in Dominica 436. Fogliense 297. di s. Gioannino 307. delle Gratie 349. 418. s. Maria. e Gregor. in Vallicella 235. Grotta pinta 235. dell'Horto 59. dell' Humiltà 292.

Imperatrice 464.

Liberatrice 1 1.di Loreto 500. S. Maria Maggiore, e sue maraniglie dal 486. al 492. sopra Minerua 381. de Miracoli 349.di Monserrato, 198. in monte Caprino 416. di monte carmelo 70. Monterone 370. de' Monti 475. Moticelli 184.

Nuona 432.

311.

Dell' Oratione 191. all' Orfo

Della Pace 255. delle Piante 129.della Pietà alla Colonna Antonina 319. della Pietà al coliseo 435. del Pianto 182. del Popolo 345. in Portico 161. del Pozzo 31.in Publicoli 177. della Purif. in Banchi 143. della Purif. a' Monti 479. della Purità

Della Quercia 206. Del Riposo 34. della Rotonda

Della Sanità 506. della Scala 71. Scala Cali 119. a Scuole

Gray

Greca IOI. al Sole 415. del Suffragio 147.

Della Torre a Ripa 84. Tra-Spontina 24. in Trasteuere 64. in Trinio 315.

Delle Vergini 242. in Via 314. in Via lata 287. della Vit-

toria 268.

s. M. Egittiaca 98.s. M. Mad. dalena al Corso 310.a Cam. po Marzo 314. a monte cauallo 517. al collegio Rom. 397. s. Marta in Vaticano 24. s. Martina, e Luca 421. s. Martina del Priorato 27. 3. Martino 48 1. al monte della Pietà 212. s. Martino, e Sebastiano 33. s. Mattheoin Merulana 464.5. Mauto 320

S. Nereo , & Archileo 133. s. Nicolò alle Calcare 376. de' Funari 416.in Carcere 164. a capo le Cafe 297.de gl'Incoronati 195. a piazza Nanona 260. de Perfetti 330. s. Nicolo di Tolentino 197.s. Norberto 106.

Oratorio del Carmine 502. del confaione 149. del crocefisso 201. della Madonna del Piãto 183. di s. Maria in Via 315. della Trinità 186. di s. Sebastiano 25.s. Orfola 350.

S. Pancratio \$2.5. Pantaleo 469 s. Pantaleo a Pasquino 236. 5ºPaolo Apostolo 113. Decollato 316. alle tre Fontane 268. alla Regola 185. s.

Passara 53. s. Pellegrino 32. s. Pietro in Carcere 419. s. Pietro Montorio 49. s. Pietro in Vaticano, e sua historia 6. in Vincola 477. s. Pietro ,e Paolo separati III.s. Pietro. e Marcellino 465. s. Prassede 482. s. Prifca 138. s. Pudentiana 498.

S. Quaranta 60. ss. Quattre

466. s. Quirico 474.

S. Rocco 351. s. Romualdo 286. ss. Ruffina, e Seconda a s. Gio: 440. in Traffeuere 73.

S.Saba Abbate 137. s. Sabina 103. Sacramento in s. Andrea 307. di s. celso 242. di s. Lorenzo in Damafo 218. di s. Lorenzo in Lucina 333. delle Monache Cappuccine 517. di s. Nicolò in Carcere 165. s. Saluatore in Campo 211. delle copelle 316. della corte 78. apiazza Giudea 176. alle 3. Imag. 466. Lateranense 442, del Lauro 251. all Onda 189. al ponte di s. Maria 87. fuor di porta s. Paolo 110. in Primicerio 253. in Suburra 474. alle Therme 362. del Torrione 36. Scale Sante 45 4.s. Seba-Stiano 129. s. Sebastiano, e Valentino 151. ss. Sergio. . Bacco 476. s. Silvestro in campo Marzo 308. a monte Cauallo 502. a ss. Quattre 465. s. Silnia 144. s. Simeo-

ne 152. ss. Simone, e Giuda 250. s.Sifto 132. Spirito fanto 472. in Saffia 39. de'Napolitani 195. s. Stanislao 389. s. Stefano del Cacco 395. alle Carrozze 100. A Piazza di Pietra 319. in Pisciuola 224. de gl'Indiani 33. Rotondo 438. s.Stefano de gli Vngheri 34. Stimmate di s.Francesco, o ss. Quaranta 388. s. Sudario 373. 3.54 fanna 269.

S. Tecla 43. s. Terefa \$ 15. s. Theodoro 152. s. Thomaso Apostolo de Cenci 183. in Parione 229. alla Nanicella 435. ss. Thomaso , & Orso 344. s. Thomaso d'Aquino 215. s. Thomaso cantuaviense de gl' Ingles 198. s. Trifone 265. Trinità de Monti 337. Trinità , e Spedale de Conualescenti 207. ss. Valentino, e Sebastiano 178.

s. Venantio 441. s. Vincentio, G Anastasio 118. alle 3. Fontane 186. al Tenere . 291. in Trivio s.Vitale 505. s. Vito, e Modesto 484. s.Vrbano 128. alla caffarella. a campo carleo. 471.

Christi dipinti 185. ciaccone 264. cimiterio di calepodio 32. Collegij. capranica 321.clementino 132.319.Germani. co 137.161.438. de' Marche.

giani 250Massbee 194. Nar dino 229. Nazzareno 514. de Neofiti 476. Romano 379 Scozzefe 276. Vrbano 252. Colonne . Antoniana 318. di s. Maria Maggiore 491. Milliaria 423.404.Rostrata

405. Traiana 499. Compagnie . dell'Annuntiata 383. Carità a s.Girolamo 200. de gl'Incarcerati 387. confaione 249. crocefifo 291. Mifericordia 159. Morte 191. Pietà 344. Rofario

383.ss.Sacramento 385.Sal. uatore 385. Trinità 186. 207. 385. concilij celebrati in s. Gio.

conte Spada 319. Conti Fieschi 228. Contessa Matilde 97. Contestabili 399 . Conuertite pouere monache

cornelio Musso 286. cosimo Giustini 173. cosimo cuorli 531. costantino del Castello 363. Crescentio Romano 53. curia vecchia . & Hostilia

147. CHT for: 221. 249. Curtio Vanni 444. Curtio Zannelli 96. Diego cornonaglia 133.
Dienific Tiranno 419.
Dogana della cistà 339.
Dogana della Cistà 339.
P. Domenico della Scala 268.
Duca di Bracciano 46. di Berbona 31. Gran Duca di Fiorenza 233.

Duchessa Costanza Malaspina

Duchi di Baniera 117. Duchi di Sora 129. G.Duchi di Tofcana 331. 362.

E

E Gidio Colonna 265.
Elpidio Benedetti 305.
Caual. Ennio 386.
Erario di Saturno 161.

F

Amiglie . Acquanini 247 Alberini 243.502. Aldobrandini 287,318.386.408. Altempe 261. Altieri 295. Anguillari 393. Anicij 89. Anguillari 393. Anicij 89. Archemonij 297. Affalli 322.395.

Barberini 146. 372. Bentiuogli 504.531. Boccabelli 411 Bufali 306. 319.

Caffarelli 37 5. 386.423. Ca-Pozucchi 414. Caraffi, 386. Cafali 330. Canalieri 376-Celli 195. Cenci 183. 3595 Cerafij 347. Cefarini 189. 190.375. 479. Cerrini 189. 393. Celis 38. 181. 186.898 490. Colonneli 181. 186.898 45. Centi 470.498. Cernari 193. Cernelij 498. Ceriani 511. Crefcentij 311.314. Delini 393.

Farnesi 46. 203. Ficoccia 294. Franzipani 89.291.432.

Gaetan 252, 334,393. Gbifi 46. Giviliniani 349. Gottifredi 253. Gracchi 463.

Incoronati 195. Lanecllotti 252 531. Latera-

ni 443. Manfroni 47.389, Massimi 54. 237.451.498. Marthei 58. 65.169. 174.418.469. Nedici 213. Mellini 29.170. MMo

ti 236. 283.395.451. Olgiati 483.511.Oricellai 373. Orfini 217. 218. 236 237.

250.386.393.507.

Palombari 382. Paluzzi 444.
Patritij 414. Peretti 333.
507. Petronij 395. Piccolomini 370. Porthi 252.

Raimondi 511. Riarif 46. Riualdi 233.234.256. Ruggieri 305. Rustici 58. Rusticucci 2

Sacchetti 249. Saluiati 498. Sannesij 388. Santacroce 177.182.481. Sanelli 100. 106.166. Scauri 147. Serlupi 414. Sforza 249. 490. Silue-

tri

" Ilri 218. Strozzi 469. Vari 393. Veralli 318. Vitelli 189. Vittorij 369.393. Farinaccio 503. Fasciola 135. Faustulo 181. Forriera 155. Plaminio Razzanti 233. Felice da Barbarano 228. Fiorauante Martinelli 494. 496. Flora 217.237.

Fondatori di religioni . & Institutori d'opere pie. Albentio Calabrefe 28.F. Am brofto Branzi 385. F. Angelo Clarene 96. Antonio Maria Zaccaria 316. F. Aurelio Raffaeli 190.

Bartolomeo Ferrario 316. F. Battista Poggio 159.s. Benedetto 116. Rernardino Marliani 265. s. Bernardo 513. P. Camillo de Lellis 325. Carlo Romena 105.

s. Domenico 133.384. 497. Fr. Diego di Vittoria 385.

Federico Rizzi 388. France-Sca Baglioni 292. Francesca Mazziotti 70. s. Francesco \$7 . F. France Sco Maria Sao. mefe 197. Francesco Ragusa 184. Francesco Schiani 501. P. Francesco Soto 305.

Giacoma Bianchi 471. P. Gio: Berreria 514. Gio: Leonardo Gerufo 311. F. Gio: Rocco Portio 347. P. Gio: Talliere

387. Girolamo Marini 329. Gregorio da Cremona 347. s.Ignatio 393. F. Luigi di Leon 303. Marco sadi 78. F. Matthee Baschi 181, F. Pietro Caraffa 503. Rutilio Brandi 197. F.Vincenzo da Pellesirina 285. Fonderia Vaticana 12. Fonti. di Giuturna 155. di Treni 293. Fori. d'Augusto 421. di Ner-

un 470. Olitorio 416. Pileario 98. Romano, e sue marauiglie 152.428. Traiano 499 P. Francesco Borgia 516.

Francesco de cupis 233. Francesco Valentini 362.

Fuluia sforza 305. 471.

Arimberti 451. Ghetto d' Hebrei 98. 177.

Giacehetti 209. Giacomo Crilli 388. Giacomo Tofi 238. Giardini . De gli Aldobrandi-

ni 498. Beluedere 19. de' Bentinogli

504.de' Borghest 341. Di capo di Ferro 343. Farness

ISI. di Fiorenza 339. De'Ludouisif 302. Di Madama 30. Matthei 437.

del card.del Monte 350.

De'Peretti 507. Nel Quirinale 179. F. Gio: dell' Annuntiatione \$ 15 Gio: Angelo Fosco 501. D. Gioanna d Aragona 516. Gio: colli 68.

Sio: Domenico Martini 500. Gio: Fracesco Aldobradini 406 Gio: Fracesco salamonio 409. Gio: Paolo Micinelli 171. Gio: di Pietro 258. Gio: scopardi 198. Gio: Vittorio de Rolli 30. Girolama Lentini 415.

Girolamo Costa 290. Girandola S. Girolamo Pasio 71. Giulia Colonna 73. 473. Giulio Cesare Lutij 417. Granari antichi di Rom. 106. E. Gregorio Alafia 5 14.

Guglie . de'sig. Barberini 273

s. Gio. Laterano 452. s. Maria Maggiore 492. S. Maria del Popolo 345.s. Mante 321 de' Matthei 438. de'Medici 340. s. Pietro 22. A s. Seba-

Biane 124.

TEbrei 45.177. Helena Or fina 187. Helena sauella 451. Hippolito Vitellefchi 287. Horatio Coclite 85.103. Horti, di cefare 54.61. MAYtiale 50. salustio 270.

F. T Gnatio Floriani 119. Imperadori. Adriano 3.5. 21.240. Alessandro seuero 362.421. Antonino Pie 319. Augusto 3. 19. 22.45.

154.165.347.403.409.431. 422. 472. Aureliano 58. 217.

Caligola 217. Caracalla 124. 131.134.206. Carlo Magne 37.119.439.451.452. Carlo V. 130. 426. Cefare 216. Claudio 197. 493. Commodo 435. Costantino 7. 114. 140.281.283.376.405.420 443.445.456.459.460.466

481.504. Costanzo 463. Decio 138. 495. Diocletiano 465. 474. 509. Domitiane

309.313. Filippo 464.

Galieno 484. Giuliano Apo-Stata 79. 147. Giustiniane 136. Gordiane 217. 288. Gratiano, Teodosio, Valenti-

niano 140. Honorio 145. Lottario 104.

M. Aurelio 157.170.404. Mafsimiano 507.

Nerone 23.34. 140.149. 217. 219.435.271: Nerua 470. Ottone 95.

settimio senere 76.83.149. 157.170.323.

Ti.

Tiberio 11. Tito Vespessano 11.
137.445.479.Trasano 481.
Valente 91. Valentiniano 94.
95. 115. Vespessano, e Tito
137. Varo 138.
Inscrittioni in Araceli 410.
Isabella della Rouere 505.
Isola di s. Bartholomeo 930

L

Ago Curtio 151. \_ Lauacro d'Agrippa 495. Città Leonina 48. Letterato 193: Librevie . Del Duca Altemps 261. P. Angelo Rocca in .s. - Agostino 265. Card. Biscia 500. Monfig. Coccino 373. Colleg. Romano 531. Monfig. Contilori 134. P.D.Costansino 89. Card. Francesco Barberino 273. Eracesco ser ra 315. Ottauio Tronsarelli. 344. de'PP. della Vallicella 228. Vaticana 19. Librerie varie antiche 19. Lotyecco 36 1. Ludonico Agnelli 256. Ludonico del Duca 488. Lupo Olmetto 105. Lucina Romana 113.117.188.

M

332.

M Acel de' Corni 471. Macello Liniano 484.

Macello de Martiri 37. Maddalena Orfina 517. Maffeo Vegio 262. Magno Penico 377. Mammea 405. Mansioni Albane 436. Marchefi . Euandro Conti se. Giustiniano 359. saluiati 381. di saluzzo 411. e de Vigliena 83. Marc. Antonio Colonna 406. Mario Console 29.405. Mario Delfino 406. Mario Ferro Orfino 479. Marmorata 103. A. Masa 411. Mattheo Catalano 196. Mattheo Grifoni 190. Melchior della valle di Bisan-Lone 39. Meriaduce Cigala 80. Meta Sudante 434. Metella 122. Mole Adriana 452. Moneta Dea 161. Monsignori. Alemanni 453. Angelo Cesis 226. Angelo Damasceno 37. Angelo 20c-CA 265. Carretti 256. Cafa 324. Cecchini 68. Antonio Cerri 218. Coccino 373. Contilo-71 224. Diomede Varefe 194. 233.476 Fontoias 364. Girolamo Centelli 409. Mazzarini 305.

Paolino 38. 4. a. 2. . . . . .

Mon-

Monti . Auentine 103. Capitoline 400. Celio 437. Cizotio 326.

Esquilino 437. · Gianicolo 49.

Magnanapoli 497. Mare 469.

Palatino 150. della Pietà 211.

Quirinale 501. Viminale 494. Muro Torto 348.

Mulei. Del sig. Aleffandro Rondenini 319. Card. D. An-

tonio Barberino 173. Claudio Menidret. 175.

Farneli 203. Ferrante de'CAvelis 354. Francesco Angelo mi 202. Card. France (ce Barberino 273. France sco Gualdo 473. Fuluio Orfino 202.

P. Gio: Battiffa spada 265. Marchese Giustiniani 359. Zelio Guidiccioni 336. Leonay-

do Agostini 276.

Niccelo Muffo 331. acefanonio 218.

Torquato d'Aleffandri 257. Mulaici . Di Gio: Battilia Ca-- ladra 920. Giacomo Turitio

488. Giotto 118. Pietro Ca-

Mutio Romano 59. P. Mutio Vitelleschi 394.

Ottor Nauarra 356. Nauisella di Musaico 16 Niccold Acciaioli 182. Reuerendifs. P.M. Niecolo Ric-

cardi 275. Notari dell' Auditor della Ca-

mera 243. .

Pfitij del Gonernatore , e del Vicario 229. D.Olimpia Aldobrandina 311. Olimpiade 495.

F.Onofrio Panuino 265. " Opere belle della via Flami-

nia 349. Orefici 233.

Orfo Pileato 462. Ottanio Confole 376.

Ottanio Morello 393.

Ottanio Tronfarelli 344. Ottone Sematore 410.

Alazzi . Barberino 272.de Borghes 355. Del Gouernatore 229. Palatino antico 150-sessoriano

456. Pontificij 18.277. Palif , feste in terra 335. in

acqua 352. Palutio Canonico 28. Pammachio 147.

Pantaleone Caffelli 116. Pantani 470.

Paolo Saluato 151.

Papi . Adriane I. \$1.66.69.

101.121.127.128.219.398. 414.417.493.550. Adriano III. 109. Adriano VI. 2:9. Agabito I. 148. Aleffandro II. 247 . 432 . 437 . Aleffandro III. 95.127. Ale Jandro IV. 173, 421. 465.466. Ale [andro V I. 4. 19.14.38. 1 69.164. 444. 500. Anacleto 7. Anacleto II.66, Ana-. Stafto III. 423. Anastafio IV. 440. Benedetto III. 109. Benedet-. to VII. 457. Bonifatio IV. 127.323. Bonifat. VIII. 32. 97.366.495.995. Bonifatio IX. 4.117.202.436.452. s. Caio 171. Califte 65. 68. Califle 11. 67.406. Califle 111. 63. 138. Celestino I. 103.175. Celestino 111.326. Celestino V. 96. (lem. V. 366. 447. Clem. VI. 115. Clem. VII. 42.190.219. 341.244.251.283.310.316. 365.446.503. Clem. VIII.

71.78.83.97.132.135.111.
164.87.209.212.115.247.
242.248.268.265.27.1276.
277.292.197.307.311.225.
329.374.382.399.497.410
414.440.444.471.472.485
505.515.516.518.s.Clete
315.464.
5.Damajo219. Dienigi vapa

4.11. 19.25. 26.38. 43.69.

IOI,

Engenio II. 104. Engenio III.

114. 488. Eugenio IV. 32. 38. 46. 127. 190. 201. 243. 251.285.356.386.443.501 Felice 1 . 52. Felice 111. 426. . s Gelafio 445. 450. Gelafio II. 254.Gio.1.148.163.Gio.III. 285. Gio. IV . 441. Gio. VII. 250.G10.VIII 151.432.Gio. X. 183. Gio.XII. 452. Gio. XX11. 38. Gio. XXIII. 53. Giulio I. 66. Giulio 11. 7. 43.48. 247. 256. 285. 477. 509.510. Ginlio III. 35.71. 160.362.316.347.361. 8. Gregorio 103.136.137.141. -158.450. Gregorio II.66.78. 143.460. Gregorio 111.63. 74.137.361.417. 465. Gregorio IV. 66. 68. 199. Greg. V. 433. Greg. VII. 460. Greg. VIII.163.Greg. 1X.104.185 447.463.Greg.X.382.Greg. X1.115.368.413.446.Greg. XII. 251.Greg.XIII. 17.60. 67. 88. 100. 111. 162. 170. 188.191.196.199.236.234. 256.177.294.296.307.314. 315.310.325.336.343.356. 368.369.380.387.419.433-436.440.452.474.475.503 509. 516. Greg. XIV. 325. 332.464. Greg. XV. 19.55. 202,237.269.371.394.414. 474.516. Hilario 450. Honorio 12. 110.

.103.113.133.148.454.480. Ke-

310.423.447.480.506.509.

Honorio II. 460. Honor. III.

\* Honorio IV. 161, 281.
Innocento II. 66 67, 203. Innocento III. 16, 38, 39, 40.
47, 53, 57, 133, 154, 164,
446.497. Innocentio IV. 26,
38, 18, 106, 38, 409, Innocentio VIII. 18, 19, 160, 156.
288, 3, 6479. Innocentio IX
410.

1. Leone 1. [0.33.114.117.
450. Leone 11. 158. Leone
111. 114.119.135.271.332.
398. Leone W. 39.48.84.
421.466.481. Leone IX.33.
Leone X.42.46.96.101.131
201.115.129.145.161.308.
314.334.344.347.367.406.
436.419.Leone XI.227.306
Lucio II. 457.

3. Marcello 188. Martino 481. Martino V. 116. 163. 186.

426.443.451.

Niccold 1.431.467. Nicola III. 164.454. Nicola 1V.40.443. 487. Nicola V. 148.154.241

293.306.43.8.

Paolo II. 328, Paolo III. 337.

42.57.8.1.96.104, 183.32.

42.57.8.1.96.104, 183.32.

42.57.1.39.411.51.3.Paolo III.

17. 19. 21. 18. 10. 71. 78.

61. 70.77.96.16. 148.18.

19.12.1.2.6.13.1.35.168.

272.177.307.310.314.33.

35.4.370.388.396.417.480.

420.491.109.1.847uale II.

81.86.396.481.Pafquale II.

460-465.466.468. 468. Pelagio 1. 95. 185. s. Pietro 6. 493. Pel 1770-50.100 ill. 370-120 ill. 370-120 ill. 370-120 ill. 370-120 ill. 370-120 ill. 370-120 ill. 371-133.219.317-3.461.431. 451-49.318-881.507.509.510. Piev. 33.465.73.96-97.100. Piev. 33.465.73.96-97.100. 2106-133.160.251.319.320. 331.351.410.446.473.497.498.

Sergio I. 121.446. s. Siluestro 308. Simmaco I. 52. 149. 171.480. Simplicio 462.485. Sisto III. 103.333.Sido IV. 15. 18. 29. 38. 40. 41. 49. 61.71.88.135.155.285.252 271.33 5.347.361.457.464 472.474.479. 484. 505. Si-Sto V. 1.19.22.15.28.46.50. 104.140.191.196.131.261. 264.171.177.181.281.294 318.325.347.352.358.357 406.422.423.436.445.453 455.458.473.480.484.487. 488. 494. 512. Stefano I. 170.

Teodoro I. 454.

Vittore IV. 66. Vrbano I. 81, 128.371. Vrb. II. 375. Vrb. IV.41.1Vrb. II. 375. Vrb. IV.41.1Vrb. IV.48.168.447 458.481. Vrbano VIII. 411 12. 15. 17. 19. 12. 15. 69. 71.118.142.151. 15. 15. 69. 71.118.142.151. 15. 15. 69. 27. 279. 281. 302. 305. 324. 336. 352. 372. 389. 394. 417. 440. 458. 461. 474. 490.

490.494.506.514.5 15.

Zaccaria 381.

Pafquino 133.

Pentite Carmelistane 48.

Perfino Rofa 186.

Finaza Nauona, e fuoi habitani 33.

Tigna di Metallo 21.

PterGio. Antonelli 349.

Pier Gio. Antonelli 349. Pier Leone 116. 165. Pietro Corfo 195.

2. Pietro done fu Cracifisto 72. Pietro Giacomo da Caranaggio 354.

Pietro della Valle 373.

Pittori. Albano 252.257.364
Alberti 278.386.440 Aleffamdro Fiorest.278 Aleffandro Turchi 286.301 Andrea
Saechi 278.301.305 Antiunduto 531.

Jaglione 165. 396. 418. 417.
444. 482. 489. Balafi 301.
Baldaffar da Stena 46. 312.
257. 260. Baldaffar da Beologna 372. Barcei 226. 278.
386. Baffianodel Piombo 50
347. Benozzi 410. Bernar-

dino Cefarà 444.

\*\*Emmafei 301. Garaccieli 18.

\*\*I43.175.103.364395. Caramaggio 226.265.347.362.

\*\*Carlo Venetiano 260.278.

\*\*Carpi 301. Celio 191.356.

\*\*Cefare d'Ornieto 249.272.

\*\*Ciampelli 146.440.444.

\*\*462.483. Cigoli 118.246.

489. P. Cosimó Capucilno 406. Cosimo Fiorens. 178. Cortona 119. 228.245.273. 301.462.

Daniel da Volterra 111, 165, 178,188, 358, Domenichimi 69,146, 181, 191,201, 152, 169, 373, 364, Domenico Fiorent, 178, Durante Alberti 517, 531, Durante del Borgo 199, 202, Dofio 412,

Federico Zuccaro 75.104.274
. 195.249.278.291.483.501.
Filippo Fiorent.278. France-

fco Baffano 362.

Gaetano 174. 286. 451. 508 . Giacomo Zucca 161. 188. Gerardo Fiammingo 169. Gio: Fattore 260. Gio: dal Borgo 278. Gio: da Fiefole 278.381.386. Gio: France-Sco da Cento 75. Gio: da Vdine 323. Gio: de Vecchi 117. 184. 195. 219. Giorgio Vafari 101.123. 178. Giofeppe d' Arpino 8. 75.178.196.119 236.257.278.362.369.186. 406.410.440.444 445.483. 489.501.519. Giulio Romano 260. 278. 483. Guidotti 254. Guido Rheni 122.146. 207.216.278.301.489.504

Canal Lanfranchi 118.246. 279.373.305. Laninia Fontana 104. 118. 117. 130. Lipdi 386. Linie da Forli 174.278.

Mantegna 278. Marco Tullio

417. Maturino 152. Michel Angelo 18. 278. 451. F. Michel Angele Cappuccine. 12 I Mufaccio 468. Mutiano 275. 200.216.265.301.380.395 490.531.

"Naldino 161. Nauarra 265. 391.444. Nebbia 444. Niccolo delle Pomarancia 219.

438.

Oratio Gentileschi 227. 165. Paris Romano 149. 172. 444. 483.488. Passignani 140. 246.257.372.489. Pellegrin da Bologna 278. perin del Vaga 5. 116. 178. 191. 323 .358.396.405.458. Pieero Canallino 118. Pietro Perugino 278. 399. Pietro Pifano 443. Polidoro 197. 252.254.265.331. C. Poma-VANCIO 135. 146. 161. 378. 444.445. Prospero Brefciano 195. 245.

Raffaelle 19.46. 50. 157. 313. 379.422.458. Raffaellin del Garbo 386. Raffael da Reggio 149.249 de' Rubeis 498.

Salvinti 161. 202, 223. 257. 260. 291. 347. Santi Titi 346. Sermoneta 246, 357. ASI.

Taffi 279.929.531 Tad. Zueca-10 174. 203. 178. 191.317. 3 19.349.418.440.537. Ti moteo da Vrbino 257. Vanni 83. Venuffi 134. 257. 381. . 458. . . . . . . . . .

Zuccari 338. 380, Pittori di Monte Canallo 278. Pittori del Vaticano 178. Placidia 114.

Platina 490.

Pompee 114.216.270.381. Ponti - S. Angele 240. Aurelie 73. Ceftio 94. Molle 349. Senatorio 88. Fabritio 94. Sublicio 85. Trionfale 43 44.

Porte, Aurelia ga, Borgias 22. Capena , e S. Bastiano 110.131. Carmentale, e Scalerata 413. Latina 130. Pia 509. Pinciana 301. Portuenle 52. s. Paolo 200. Salarra 272 Settignana 48.s.Spirita 43. Trigemina 103. Principe Malaspina 232. Priorato di Roma 27.

Procling & Orfo 236. Pudente Senatore 498.

Vattro Fontane 273.529. Quintiliano 366. Quirino Garzonio 496.

Affaelle Lando 42. Re . Abagaro 100. Anco Martio 91:419. Carlo VIII. Re di Francia 328. Filippo III. Re di Spagna so. Henrico IV. Re di Francia 485 445. ....

Numa Pompilio 50. 100. 138. Seru. Tullio 492. 419.

Tarq. Prifco 101.176.Tarquinio Superbo 93. 253 Teodorico Re di Goti 227.435. Tiridate Re d' Armenia 219. Tullo Hostilio 432.

Ridolfo Conte d'Anguillara 57

Rioni di Roma.

S. Angelo, e sue cose notabili 167.

Borgo,e sue coso notabili 1. 2. Campitelli, e sue cose notabili 400.

Campo Marzo,e sue cose nota-6 bili 328.

Colonna,e sue cose notabili 304 s.Eustachio, e sue cose notabili

Monti, e sue cose notabili 431. Parione, e sus cose notabili 114 La Pigna, e sue cose notabili 378.

Ponte,e sue cose notabili 239. Regola, e sue cose notabili 179. Ripa, e sue cose notabili 91. Trastenere, e sue cose notabili

45. Treui,e sue cofe notabili 267.

Ripa grande 91.

Aline 202. Salustio 269. Santi . Alberto 530. Ambrogio 175.

Bernardo 19. Bonifatio 170. Damaso 127. Dionigi Arcopagita III.

Edmondo Re 79.

Filippo Neri 197.126.101. Fra cefor 86. 414.

Calla 162. Girolamo 155. Gregorio 5.24.53.103.226.137. 141 148.348.362.426.450. 464.465.461.478.495.520 Helena 415.451.458.

Ignatio 117.393.397.412.496 Marcella 114.

Palmatio 65. Pigmenio 79-Plautilla I 10.

Silnestro 114. 151. 362.420. 446.460.473.480.481 ... Sapienxa 365.

Sallo Tarpeo 416. Scipione. 21. 157.

Scribonio Libone 157. Scultori. Algardi 128. Am-

brogini 219. Andrea Sanso-26ino 347 . Baccio Bandinelli 386. C. Ber-

nino 12.364.462. Bongi 12. Donatello 380.440.

Francesco Fiammingo 13.501. Franciosino 145.439.445.

Giacomo Sanfonino 365. 364. Gio di Baccio 386. Giulia-. no Finelli cor. Giulio Piacentino 2 11.

lacomo Siciliano 45 1.501. Landino 279. C. Lippi 389. Mariani 445.489. Michel An-

gelo 15. 245. 386. 477.

Mochi 12. 116.372. 386. 489. Olinieri 433. Paolo s. Quirieo 490. Pietro Ca mallino 118. Pollaiolo 8 479 Pompeo Ferructi 169. Raffael da monte Lupo 5. 386.

418. Caual. Rolli 257. Stefano Maderna 530. Taddeo Landino 174.279. Vacca 226. Valfoldo 226.445. Scuole. de Frachi 37. Frisoni

37. Longobardi 35. Pie 236. Sebastiano Biliardo 129. Segretaria del Pop.Rom. 420. Seminario Romano 320. Simone Mago 93.432. Simone Tagliania 196.

Soldati di Miseno 467. Stampa 237. Statue . Adone 206.s. Andrea B3. Augusto 405.

s. Carlo Borromeo 329. Canalli di monte Cauallo 280. C. Ce Sare 405. Costantini 411. Giani 48.

s. Helenis 12.

Laocoonte 20. Leoni 513.5. Longino IB.

Marforio 403.420. Moise 478.

Pasquino 235. S.Veronica 11.

Statue di Beluedere 10. del Campideglio 402.de Farnesi 204. del Giardino de' Matthei 437. del Giardino de'

Medici 340. Stefana Sauelli 495.

2 1 4

Frà Stefano Agostiniano. 361. Stefano Priore 158. Suburra 464.

- Aberna Meritoria 64. D. Taddeo Barbering 211.406.

Targoni 444.489. Tempij , di Apolline 22. 261. 425.423.

Baccho :18. 5:0. Buona Dea 106.

Cibele 3 22. Diana 94.105.250.

Esculapio 94.

Fauno 94. 138. 438. Faustina 415: Fortuna Virile 99. Giano 98.156. 164. Gione 94.

97. 109. 401. 411. Ginnone Matuta 416. Hervole 205. 388.

1 fide 135. Marte 119:132. 421. Minerus 281.

Nettuno 247. Pace 427.498. Pietà 368. Quiete 465 . Quirino 505.

Romolo 426. Saturno 412. Siluano 497. Sole,

e Gione 99. Den Tellure 469. Venere, e Cupidine 456. Vella

418. Teod ro Niem 159. Teodofio de' Roffi 23 2.

Testaccio 107.

Tenere 56.tor.352.
Theatro di Marcello 265.
Tigride 133.
F. Timoteo de' Ricci 383.
Torquato Tasso 47.
Totti . Argentina 374. di Mecenate 485, delle Militie 498
Totila 136.
Trosei di Mario 407. 463.464.
Tullia figlia di Seruio Rè 468.

V

V Alerio Cornino 472.
Valla 452.
Valla 452.
Valla 452.
Valle d'Inferno 32.
Velcoui. Adalberto 205. Alfonso paradinas 363. Ascanio Paristano 289.
Benedetto Leone 325.
Gio: Andrea Croce 526. Girolamo Centelli 409.
Tullio Carrette 256.
Vesta Dea 253.
Vestina 505.
Vic. Aurolia 52.

Babuino 343. Cornelia 52. corfo 335. Emilia 3:35. Flaminia 335. Giulia 247. Labicana 464. Lata 187. Sacra 416. Traiana 52. Triofale 0.42.272 Vichi. Ciprio 470. Gingario 417. Tofco 153. Ville. Aldobrandina 518. Di Bagnaia 528. Borghese 520. Di Caprarola 526. Di Mondragone 522. Di Tinoli 524. Violante Santafeuerina 195. D. Virginio Cesarini 406. D. Virginio Orfino 524. Victoria Tolfi 279. D. Vittorio Accorense 326. Vrbano Mellino 232.

Z

ZEcca vecchia 143.

## IL FINE.

# ROMA MODERNA

DISTINTA IN SEI GIORNATE. Giornata Prima.



## RIONE DI BORGO.



A Città di Roma innanzi al Pontificato di Sifto V. era divisa in tredici Rioni solamente; ma questo Pontefice v'aggiunse il Rione di Borgo, per compire il numero di 14. fecondo l'antico numero del tempo d'Augufto : e gli diede per infegna vn Leone in.

campo roffo, & vna Stella fopra trè monti, che è l'arme propria della sua Fameglia. Volle però alludere col Leone all'antico nome della Città Leonina, hora detta, Borgo : e fi-

guro

guro questo Leone sedente, come anche i Monti posati sopra vn Casone cerchiato di serro, per significare i tre millioni d'oro, che ne' tre primi anni del suo Pontiscato ripose in.... Castello, nel modo, che si dirà più di sotto.

Contiene il Rione di Borgo sei gran Borghi, ò vogliamo dire, vie principali, e maestre, che tutte, incominciando al-

l'vscir di Ponte, vanno à terminare nel Vaticano .

Il primo Borgo fi dice di S. Angelo, ad honor dell'Angelo, che apparue nel Castello.

Il secondo, è l'Angelico, fatto da Pio Quarto, che innan-

zi al Pontificato nominauafi Angelo .

Il quinto, ha il nome di Borgo vecchio .

Il festo, più vicino al fiume, dalla Chiesa di Santo Spirito,

è denominato.

Sono in questo Rione molti Palazzi, come quel de Cesis, abbellito di molte Statue antiche, de Rusticucci, e de Campeggi, la cui architettura è di Bramante, e quel de Sannessi di bellissime Statue, e numero se arricchito, e molti altri.

Vi fono anco molte Fonti, la prima delle quali è nell'entrar de Borghi, passato il ponte, e l'antica mole d'Adriano,

hora Castel S. Angelo, con questa inscrittione .

PAVLVS V. PONT. MAX.

Regionem Leoninam percenium aquarum inopialaborantem aquæ ab fe in Vebem deduckæ
vberi dispensatione varijs, Fontibus
attributa locupletauit.

ANNO DOMINI MDCKIV. PONTIF. X.



## CASTELLO S. ANGELO.

L Ponte Elio fu edificato da Elio Adriano, Imperadore con vna Mole congiunta ad efio Ponte, la quale fece ad imitatione del Maufolco d'Auguito, e quello egli fabrico per fua fepoltura; in cima vi fece porte vna pigna di metallo indorato, di finifurata grandezza, con quat-

2 tre

tro Pauoni belliffimi, pure di metallo indorato, doue furono poste le sue ceneri, e di tutti gli Antonini suoi successori. Dalla parte di tuori era intorniata, e circondata di groffiffimi marmi tutti commessi, & incastrati con grandissima architettura, e diligentia. Nel mezzo, cioè dalla parte di dentro, vi è vna machina, e Mole rotonda di grandezza marauigliosa, & in cima si larga; che appena vi si arriverebbe con yn tiro di mano. Erano nella parte di sopra attorno attorno flatue d'huomini grandissime, come anco di caualli, e d'altri ornamenti, tutte di belliffimi marmi riccamente lauorate, le quali furono mandate à terra dalla malignità de'soldati di Belisario nella guerra de' Gothi, perche parte ne buttarono à baffo intiere, e parte ne spezzarono, per buttarle addosso a' nemici; di modo che in poche hore furono rouinate così eccelfe, e maraulgliose grandezze : P. Bonifatio IX. lo ridusfe in forma di fortezza, & Alessandro VI. gli fece i fossi attorno, e glipose le guardie, e seceui il corridore, che và fino à S. Pietro, e così molti altri Pontefici l'hanno di tempo in tempo ristaurato, e fortificato, Clem. VIII, lo abbelli molto, facendoui le porte di bronzo, e leuando alcuni impedimenti, ch'offuscauano la strada, acció restasse bella, ampla, come hoggi si vede; ma sopra tutti l'ha fortificato, & abbellito l'Anno 1628. N. S. P. Vibano VIII. degno certo di eterna memoria, hauendolo cinto intorno di fortiffimi baluardi, & arricch tolo d'infinita quantità d'Artiglierie, di sentinell . , Armature di tutte le forti, & ampliffimi alloggiamenti per li Soldati, con vn grandissimo fosso, che lo circonda; in somma l'ha ridotto in vna delle Fortezze d' Italia. Et al suo corridore, che vien dal Vaticano, ha coperto il tetto, e demolite le case intorno. Con le seguenti inscrittioni.

VRBANYS VIII. PONT. MAX.
DEDVCTVM IN ARCEM LATENTI FORNICE
TRANSITVM
A VATICANO RVINAM MINANTEM
CONSTABILIVIT TECTOQVE MVNIVIT
ANNO M. DC. XXX. PONT. VIII.
Sta al Gorridore per andare in Caftello.

VR.

VRBANVS VIII.
PONT. MAX. ANNO VI.
Stá nella facciata di Caftello .

Hora non gli resta quel nome della Mole d'Adriano, se non per voa memoria antica, perche volgarmente e chia-mato Castel S. Angelo, perche si veduto l'Angelo Michele rimetter la spada sanguinosa dentro il todero, mentre passau quini Gregorio Magno, accompagnato processionalmente con il Clero, cantando le Letanie, implorando dal Signore, che volesse hauer misericordia al suo Popolo, in liberarlo da vna trudel peste. Et d'all hora in poi sempre è stato chiamato Castel S. Angelo.

In questo Castello si conservano li trè milioni d'oro, e ve li pose Sisto V. con oblighi scritti, che non douessero servire ad altro, se non prima à disendere, in occasione di guerra, lo stato della Chiela, poi altre Provincie della Christianità, quando sosse pericolo di venire in podestà d'Heretici, od'infedeli, terzo se da same, o pesse venisse trauagliato lo stato

Ecclesiastico.

Tre Bolle in ciascuno di quei tre anni egli sece, alle quali con giuramento, e voto sottoscrisero i Cardinali. In oltredichiaro, che se suori fuei tre sudetti cassi qualche parte no leuastero, i successori suoi con la volonta, e consenso delledue parti de Cardinali, & auanti di morire non facessero la debita restitutione al luogo; si potesse andare contra gli heredi del morto Pontessee, e delle sudette due parti de Cardinali, che gli hauessero acconsentito.

In oltre comando, che del caffone ferrato con fei chiaui tre n'hauesser tre Cardinali capi de gli Ordini, la quarta il Camerlego, la quinta il Decano della Camera Apostolica: la sesta il Tesoriero, & alla sine si chiudesse la porta della stanza, in cui si hauesse à mettere il cassone con due altrechiani, delle quali vna sosse presso il cardinale Decano, l'al-

tra la tenesse il Tesoriero del Papa.....



Della Basilica Vaticana.

Colli Vaticani, come luoghi anticamente deftinati al Supplicio de' rei, furono già cognominati infami. Ma epiati, e confacrati poi col pretiofo lauacro del fangue del Principe degli Apostoli, e d'infiniti altri Santi Martiri Christiani, passarono dall'estremo delle ignominie, al col-

al colmo delle glorie; non essendo luogo in tutto il Mondo, che o quanto alla Santirà, o quanto alla Maestà, e grandez-

za, non ceda loro liberamente il Principato.

Quanto alla Maesta, e grandezza, non può chiunque riguarda il nuouo Tempio non confessare, quelli hauerne detto poco, che o fattura degli Angeli , lo chiamarono per la bellezza; o veramente opera lo credettero de' Giganti, per la vastità. Poiche e tale l'ampiezza di questa superbissima. Mole, che i sette decantati miracoli della terra comparati à lei potriano restar priui d'ammiratione; non hauendo mai , non dico i Greci , gli Egittij , o gli Hebrei ; magli stessi potentissimi Romani arrivato in alcuna lor fabrica. all'eccellenza, e vastità di questa . Argomento ne fia, che il gran Panteone, vno de' maggiori sforzi dell'arte, e potenza Romana, non sarebbe ad vna picci ola sua parte comparabile; effendo (ancor che fabricato in terra) di diametro, di altezza, e di groffezza molto minore del folo Tamburo della-Cupola Vacicana, parte piccola della Chiefa, e fondata fi puo dire in aria.

Dell'eccellenza del difegno, basti dirsi, ch'è opera di Michelangelo: e dell'ampiezza, e maestà, ch'e parto del vastissimo animo di Giulio II. huomini insieme da Dio con somma prouidenza, congiunti, perche seruendo l'vno, con aeccellenza del suo ingegno alla magnanimità dell'altro, ne risultasse, à gloria sua, & honor di S. Pietro, vna struttura,, che tosse lo supor dell'arte, la metà della potenza, e magnificenza humana, e'l miracolo de' miracoli del Mondo.

Il principio ( se alla prima origine riguardiamo ) le su dato da Santo Anacleto prete, che su poi Pontefice Romano, che in reuerenza del Martirio di S. Pietro, vi edifico primo di tutti, van picciola Chiesa; che su poi dal Magno Costantino Imperatore in vna Regal Basilica connertita: a cui ( cauando con l'istesse su mani la terra, e portandone, in riuerenza de' i dodici Apostoli, dodici cosani sopra le spalle) volse egli medessino humilmente locare i fondamenti.

Ma dopo molti Secoli minacciando, per la vecchiezza, rouina, il prenominato Giulio II. fu quello, che diede al nuouo difegno principio, che continuato poi fuffeguentemente da' successori Pontesici, si vede à tanta ampiezza perue-

La bellezza della parte estrinseca (tutta di trauertini industriosissimamente lauorati) è senza paragone: e la sacciata, si come eccede in tutte le sue estensioni quella di qualsiuoglia altro Tempio, di che s'habbia sin'hora memoria; cosi è
anco negli ornamenti suoi mirabile. Vi si ascende per quattro lunghissime, & ampie scalinate di marmi: & ha il primo
adito in vn augustissimo porticale con pilastri, che sostengono la più marauigliosa, e ricca volta del Mondo. Sono inesto particolarmente ammirabili cinque grandissimi antiporti per l'ornamento di quattro nobilissime, e rare colonneper clascheduno superbissimi, trè de' quali con due altri minori nella facciata, che si chiudono con gran cancellate di
metalli, sono alle cinque bellissime porte della Chiesa corrispondenti; la maggior delle quali e di bronzo, opera del
Pollaiuolo Scultor celebre Fiorentino.

Sopra questo Porticale è vna loggia di simigliante grandezza, & ornamento, che seruendo per le publiche benedittioni, hà sinestre di ampiezza degna della Maestà Pontificia.

Da i lati della facciata son pur due gran campanili del medesimo disegno, e sattura; aggiuntoui, non tanto per amplificar la prospettiua di essa, che per renderla più sorte, e sicura: & hà per sinimento nella parte più alta vna gran balaustrata, che terminando intorno intorno tutto l'Edistio, serue anco di base à i colossi, o statue di grandezza gigantea, che son l'estremo degli ornamenti di essa.

Entrando nella Chiefa empiono tutti di stupore le smissirate volte, che cariche d'oro, e lauorate tutte à rosoni, e sogliami di tutto rilieuo grandissimi, & eccedendo di grandezzaqualsiuoglia delle antiche, lasciano auuilita la superbia delle più eccesse, e ricche moli, c'habbino mai l'età passat-

celebrato .

La Cupola grande, che è la Reggia della Chiesa, e il maggiore edificio, c'habbia mai in questo genere partorizo l'humano ardimento. La parte interna rappresenta vn Paradiso (per le Hierarchie celesti espresseu mi rabilmente à musaico dalla dotta mano del Caualier Giusep.

pe d'Ar-

pe d'Arpino, e per moltifilme Stelle di metallo indorate.)
rifplendentifilmo. L'eftrinfeco è coperto di piombo con cofte grandiffime di metallo indorato (come fono anco ledieci altre Cupole minori) è è è con una lanterna altiffima
terminata, c'hà per finimento un globo di metallo indorato, così grande, che capifce commodamente più di trentacin-

que persone...

Le Cappelle della Chicsa, ma specialmente le quattro maggiori (ciascheduna delle quali fi può dire vn Tempio) sontutte di finissimi marmi, e di varie pietre, con vaghissimi lauori incrostate con colonne, è pitture corrispondenti alla grandezza loro, e del Tempio, le cui parti tralascierò di rappresentare ne gli ornamenti suoi particolari, non essendo opera da narrativa compendiosa, come è questa; doue le cose non si vanno minutamente descriuendo, ma solamente ac-

cennando.

E però, dal materiale passando allo spirituale, dico, che se alla santià poi di questa Chiesa riguardiamo, è necessario affermare, questa effere il Sacrario della Chiesa Cattolica y riplendendo in essa le più pregiate pietre del Santuario di Dio, raccolte con religiosa mano dalla pietà de' Sommi Pontessic, d'altre pie persone, e qui per gioria di Roma, e consolatione de' Cultori della Religion Christiana, collocare.

Non vi espatio, che dal sangue de Santi Martiri non siastato mille, e mille volte consacrato; e le reliquie de i ranti che lasciarono in questo luogo per honor di Christo la vita, che nelle grotte in numero infinito si conseruano, sanno chiara testimonianza alle genti, questo celeste Colle, esser di sacre palme si secondo, che non debba di gloria cedere al Carmelo, o inuidiare in modo alcuno la sua bellezza al Libano.

E doue gli Antichi hebbero la via trionfale, hora i Martiri del Cielo hanno i loro trionfi .



Dell'Altare Maggiore de' SS. Apostoli.

Altar Maggiore posto nel centro della Chiesa, su chiamato dal Magno Leone Letto della sacra dormitione, per riposare in esso i Santissimi Corpi di S. Pietro, e di S. Paolo. Questo è quell'istesso luogo, doue il Principe degli Apostoli coronato di laurea d'immortalità, trione

fo, frà gli applaufi del Cielo, e della Terra, glorioso: & è communemente detto la Confessione di S Pietro (che vuol dire l'ifteffo, che martirio ) per hauer'egli qui ratificato col fangue la confessione, che haueua gia fatto di Christo nostro Saluatore vero Dio, & huomo . A questo pero tutte le Nationi dell'Vniuerso hanno hauuto in ogni tempo, come à pietra della Fede, e fondamento della Chiesa, diuotamente ricorfo. E fu sempre di tanta veneratione appresso al Mondo, che non folo gl'Imperadori, e Monarchi Gattolici gli hanno recato continui tributi di riverenza, e di offequio; ma gli stessi Barbari, & inimici della Fede si sono, ne'più crudeli saccheggiamenti di Roma, reverentemente temperati dal fare, o ingiuria alla Chiefa, o violenza à chi vi si fosse ricouerato dentro; bastando anche la sola comminatione. della prohibitione dell'ingresso in questo santo luogo, fatta da' Pontefici, ad atterrire i Principi, e renderli deuoti, & offequenti alla Sede Apostolica.

Clemente VIII. rifece, e confacró questo Altare. Paolo V. adornó, & aperse la Confessione, che prima staua chiusa. Et vitimamente la Santirá di N. S. Vrbano VIII. con l'aggiunta dell'augustissimo ornamento di bronzo, che lo cuopretutto, e circonda, lo vesti di maestà conuencuole alla santi-

tà di tanto luogo .

Questo edificio é non meno ammirabile per la materia, e la motoro, che per effer vnico al Mondo; esfendo certo, nonesfer mai stata fin'hora fatta, né anco da gli antichi Romani, mole alcuna di metallo in tanta vastità, e bellezza. E' disegno, e fattura del Caualier Bernino Scultore, Architetto, e
Pittor Fiorentino di singolarissimo nome. Le quattro coloune di bronzo, che sostengono il baldacchino sopra il detto
Altare passano di peso cento dieci mila libre, poiche essendoseno pesare co'lor capitelli, e base
libre cinquattacinque mila, ottocento, e nouantasette.

Nelle quattro faccie de' grandissimi Pilastri, che fanno à questo Altare superbissimo Teatro, son quattro Cappelle muouamente erette dal medessimo Vrbano Vitl. in honor delle quattro insignissime Reliquie, che ne' Ciborij nuouamete pur fatti dalla Santità sua, maestosamente si conservano.

La principale à man destra dell'Altare, con la statua di Santa Veronica di statura gigantea di Francesco Mochi, è stedicata alla medesima Santa, per conservaruisi quel Sacrosanto Sudario, doue Christo N. S. andando à consecrar stessione del Caluario, volle col suo diuno, e pretiosissimo sangue, il proprio volto imprimere, per lasciare in terra questo memoriale eterno dell'infinito suo amore verso il genere humano. Effigie, e reliquia veramente più d'ogni altra sublime, & adoranda, per esser non fattura di mano Angelica, od humana, ò delineata con colori terreni; ma dal Fattor medesimo degli Angeli, e degli huomini col proprio sangue miracolosamente. E' detto comunemente il VOLTO SANTO, e vi è questa Inscrittione:

Saluatoris Imaginem Veronica Sudario exceptam, ut loci maiestas decenter custodiret, VRBANVS VIII. Pont. Max. marmereum Signum, & Altare addidit, conditorium ex-

trunit, & ornauit.

Rincontro à questa è la Cappella dedicata à S. Longino, con la Statua di somigliante grandezza, del Cauallier Bernino, per conseruaruisi il ferro della Lancia, che trassisse il cuore a Christo crocisisso: & è posta in vn pretiosissimo vasso di Cristallo di montagna, dono pio dell'Eminentissimo Francesco Cardinale Barberino Arciprete di questa Bassica; e vi è questa inscrittione:

Longini Lanceam, quam Innocentius VIII. à Baiaxette Turcarum Tyranno accepit, Vrbanus VIII. Statua apposita, ér Sacello substructo, in exornatum conditorium

transtulit.

La terza Cappella con Statua fimile di S. Elena, di mano del Boggi, è dedicata alla Santiffima Croce, per conferuaruifi vn grandiffimo fragmento di quel Sacrofanto instromento dell'humana redentione. Ne è stata la Basilica modernamente arricchita dalla Santità di Vrbano VIII. che la leuo, per questo effetto, dalla Chiesa di S. Croce in Gerusalemme: e si mostrano queste trè santissime Reliquie tutte insieme al Popolo molte volte l'anno. In questa è l'instassicitta inscrittion.

Partem Crucis, quam Helena Imperatrix è Caluario in Vrbem addunit, Vrbanus VIII. Pont. Max. è Sefforiana Bafilica defumptam, additis Ara, & Statua, hic in Vaticano collocauit.

E la quarta Cappella accanto à quella del Volto Santo, con la Statua di S. Andrea di Franceico Fiammingo, contiene la testa di esso santo Apostolo, che si mostra deuotamente al Popolo il giorno della sua festa, e traslatione a questa Bafilica; e vi è questo Epitassio:

S. Andrea caput, quod Pius II. ex Achaia in Vaticanum asportandum curauit, Vrbanus VIII. nouis hic ornamentis decoratum, facrisq. Statua, ac Sacelli honoribus coli voluit.

Il numero delle Reliquie, che sono in questa Chiesa, è infinito; poiche, oltre à moltissime, che vi si conseruano invasi d'oro, e d'argento nella Sagrestia, non vi è quasi Altare, che non habbia il corpo di qualche Santo insigne: e le grotte parimente ne son piene; onde essendo impossibile farnecatalogo, passermo ad altro.

Nel portical della Chiesa sta la Porta Santa, per segno, che in quell'anno s'apre solennemente la porta del perdono a' penitenti; e questa si apre dal Pontesice ogni Anno

Santo.

Si conserua qui parimente con gran veneratione la Catedra, o Sede medesima Pontificia di S. Pietro, che essendo il Trono Apostolico, dimostra il Pontesice risedere in questa. Chiefa, non come Vescouo di Roma, come in quella del Laterapo, ma in qualità di Vescouo, e Pastore di tutta la Chiesa vniuersale. Onde e per questo, e per tante altre sue singolari prerogatiue, sù da i Sommi Pontesici, e da altri esaltata con elogii, che la dimostrano Capo, Maestra, e Madre di tutte le Chiese del Mondo, e conseguentemente Chiesa delle Chiese. Meltiade Papa la chiama fabrica del Tempio della prima Sede del B. Pietro. Giulio Pontefice, Chiesa, che è la prima, e capo delle altre. Innocenzo III. Madre, e Specchio di tutte le Chiese. Giouanni XIX. che da questa, come da Maestra, e Signora, hanno quasi tutte l'altre Chiese presa la dottrina. Nicolà III. che in essa stà il capo della Santità della

della Chiesa. Vrbano IV. che con special dignità auanzatutte le altre. Giouanni XXII. che da qui deono tutte le Chiese del Mondo prendere esempio. Clemente VI. che merita di essere siste IV. Bassilica Patriarcale, e fra tutte le altre di Roma, e del Mondo principale per dignità, & honore. Nicola V. ornata di honori, e titoli sopra tutte le Chiese dell'Vniuerso. Leone X. che in essa è posto il Solio della Sedell'Vniuerso. Santonino Arciuescouo di Fiorenza, Chiesa reuerenda, Madre, e Capo delle Chiese. E finalmente tanti altri, che sarebbe supersuo minutamente registrarli, con somiglianti titoli, sopra qualunque altro luogo del Mondo, la sublimano.

Dalle attioni pure, che qui fanno i Pontefici in atto soleane, chiaramente anco si comprende, questa essere il Tribanal di Dio in terra, e l'Oracolo del Cielo; essendo il luogo doue si fanno le canonizationi de'Santi; e si pronuntiano le scommuniche, & assolutioni publiche de Vescoui, e Principi della terra: doue gl'Imperadori, Rè, e Principi hanno alla Sede Apostolica pie oblationi fatto, di Città, Regni, e Prouincie, e prestato i lor solenni giuramenti; e nel quale i Pontessi riceuono i censi, e tributi de'luoghi suggetti; e i Gonsalonieri della Chiesa, e Gouernatori de'suoi patrimonij prestauano similmente i lor giuramenti solenni, come fan-

no parimente i Vescoui, e li Patriarchi.

In questa Chiesa si son fatte molte adunanze Episcopali, e tiene il suo tribunale, in remissione delle colpe, il Cardinale Sommo Penitentiero: e'l sacro suo limitare è quello, che è stato sempre religiosamente venerato dalli Monarchi del Mondo: e che tutti i Vescoui son tenuti, ogni tant'anni, in segno della loro soggettione alla Sede Apostolica, à visitare. Questo si può dire anche essere il Propitiatorio, doue si tengono per li bisogni del Christianesmo le supplicationi, e rogationi publiche, seguitando in tali funtioni tutto il Clero di Roma il sacro Vessilo della Croce di questa Chiesa; e doue eran riuolte le peregrinationi de'sedeli: se bene non vi si ammetteua anticamente forestiero, che non facesse prima publicamente la prosessione della vera Fede.

E' qui finalmente, doue habita quegli, al cui arbitrio fi aprono, e ferrano i Ciell, più che in qua finoglia altro luogo della terra, fi diffondono i dinini tefori delle celefti benedittioni : effendo innumerabili le Indulgenze concedute a chi decentemente vifita con diuotione quefta facrofanta Bafilica...

Il suo Sacro, & Illustrissimo Clero è copioso per la quantità, costando di trenta Canonici, trentasei Beneficiati, e ventiotto Chierici beneficiati, con alcuni Cappellani, che constituiscono vna Hierarchia bellissima di tre Ordini ; mamolto più per la qualità, essendo stato in ogni tempo pieno d'huomini infigni, e Seminario di Cardinali, e Prelati. E' tanto stimato, che gl'Imperadori son soliti di ascriuersi, primache riceuer per mano del Sommo Pontefice la Corona dell'Imperio, nel numero de Canonici; per denotar forse, che l'vitimo de'gradi, per ascendere al colmo degli honori terreni , altro non è , che il titolo di Seruitore , e Ministro attuale del gloriofissimo Pietro, Principe della terra, & arbitro del Cielo. Hà vn Cardinale per Arciprete, dignità collocata. hoggi nella Persona dell' Eminentissimo Cardinale Francesco Barberini, che vi tiene per suo Vicario l'Illustrissimo Fau-Ro Poli, Arciuescouo di Amasia, Maggiordomo di Nostro Signore, e Canonico della medefima Bafilica.

Tra li depositi, che sono in questa Chiesa, si scorgono, e riselendono quelli della Contessa Matide, di Sisto IV. di Paolo III. e'l nuono della Santità di Vrbano VIII. fatto dal

Caualier Bernino .

Et oltre l'esquifite pitture, e nobili musaichi, che da singolari Maestri fatti à gara dentro le Capelle s'ammirano, è dignissima d'ogni fupore la scultura della Madonna della. Pietà, opera del gran Michelangelò, maestro de gli scultori; e come vn de gli architetti di questa sacrosanta Basilica, così vnico maestro d'architettura.



Della Naue di Musaico, che è dalla parte di dentro della sacciata di S. Pietro.

Vesta Naue fluttuante è vn simbolo misterioso della Chiesa continuamente da gl'inimici della nostra cele combattuta, e non mai sommersa. Fi fatta per mostrar, che la Fede Cattolica sarà sempre, secondo il

ati-

vaticinio, e promessa di Christo, Egorogani pro te, Petre, ve sides tua nunquam desciat, stabile & inconcusta, non ostante gli ssorzi di qualsiuoglia auuersaria potenza. E' opera di Giotto Pittor egregio Fiorentino, stata sempre in somma veneratione, non tanto per lo suo misterio, quanto per la rimembranza dell'artesice, essendo stato il Padre, e rinouator della Pittura, ne'suoi tempi, per l'inondation de'Barbari, totalmente in Italia perduta: e su per questo dalle rouine della vecchia Basilica preseruata, & vitimamente dalle scale, doue era stata posta da Paolo V., d'ordine di Nostro Signore Vrbano VIII. in questo luogo collocata.

In somma ad ornare questa mirabil Mole con ogni magnificenza sono concorsi ne' nostri tempi, i Sommi Pontesici Paolo V. & Vrbano VIII. e sopra la Porta parimente di dentro, di queste inscrittioni ne hanno riportato segnalate.

memorie.

PAVLVS V. PONTIFEX MAX.

Sacrosanctam B. Petri Principis Apostolorum Basilicam quam Iulius II. Pontifex Maximus inchoauerat, alijq; Pontifices Maximi prosecuti suerant, vt vniuersum Constantinianæ Basilicæ ambitum religione venerabilem includeret. Chorum, Sacrarium, ac Porticum benedicendo populo exædificaret, grandi accessione adiuncta opus amplissimum, ac magnificentissimum absoluit. Anno MDCXV. Pontif.X.

VRBANVS VIII. PONT. MAX.

Vaticanam Basilicam à Constantino Magno extructam, à B. Siluestro dedicatam in amplissimi templi formam religio-sa multorum Pontissicum magnissicentia reductam solemni ritu consecrauit, Sepulchrum Apostolorum anea mole decorauit, odaum, aras, & sacella statuis, ac multiplicibus operibus ornauit.

Onde meriteuolmente questo maestoso, e sacrosanto Tempio estato Sepolero in diuersi tempi à 134. Pontesici, à varij Imperadori, Imperadrici, Rè, Regine, Cardinali, Principi ed Huomini insigni nell'armi, & incomparabili nellevirtu; & alla sua maestà non diro s'inchinano, ma anco

s'aprono i Cieli.



### PALAZZO PONTIFICIO DI S. PIETRO.

L Palazzo Pontificio di San Pietro in Vaticano fu eretto da fondamenti da Simmaco Pontefice, e poi Nicolò III. Piacrebbe di modo, che lo riduffe facilmente ad effer habitatione de Pontefici. Dopo è ftato ampliato da altri Pontefici fuccefiori: Nicolao V. vi fece le mura altifilme. Sifto IV. vie difficò la bellifilma Libraria Vaticana, la Cappella, & il Conclaue. Et Innocentro VIII. edificò Beluedere con il Palazzo, & iui fece alcuni Portici belliffimi. Paodetto III. fece dipingere nella Cappella il Giudicio finale dall'eccellente Michel'Angelo Buonarota, e mefie a oro la fala del Conclaue, à capo della quale ereffe vna belliffina Cappella.

pella dipinta dall'istesso Michel'Angelo; opere, che per laloro eccellenza vagliono vn theforo. Vi fono poi loggie dipante da Raffael d'Vrbino con l'historie del Testamento vecchio, cose delle più belle, e marauigliose, che siano al mondo, & anco alcune stanze dipinte dall'istesso, doue concorrono da tutte le parti valentissimi huomini per vedere, e riportar disegno di cose cosi celebri, e segnalate. Sisto V. amplió & orno la bellissima Libraria Vaticana, come anche poi hà fatto Paolo V. Greg. XV. & Vrbano VIII. di maniera che non s'e trouato fin'ad hora, chil'habbia auanzata, ancorche alli tempi addietro vi fossero quelle tanto celebri, come quella d'Augusto, l'Vlpia, quella d'Asinio Pollione: Tutte iono restate indietro offuscate dalla nobilta, & eccellenza di questa. Fondo egli il palazzo nuouo, e ridusfelo à buon termine, e Clemente VIII. l'accrebbe grandemente, e vi fece la bella sala Clementina, che per la sua magnificenza vien'ammirata da'cittadini , e foraltieri, vedendofi in effa la forza dell'arte auanzar la natura, & accrebbe grandemente il Palazzo. Venne poi Paolo V. è lo fini di perfettionare, aggiungendoui fabriche non folo di gran bellezza, ma vtili, e necessarie à render compito così bell'edifitio, come la guardia nuoua de'Tedeschi, l'horologio publico, le fontane bellisfime. In particolare rifece di maniera la fontana sù la piazza già quiui da Innoc. VIII. posta, e poi da Alessandro VI. rifatta, che vien giudicata delle più belle di Roma. E lafantità di Vibano VIII. oltre hauer riftaurato le gallerie. e fattoui molti altri importantissimi miglioramenti, l'hà vltimamente arricchito d'vn'armeria delle più belle di Europa con armature d'ogni sorte per quaranta mila soldati à piè, & à cauallo à difesa della Sede Apostolica, e suo stato; e perche il vaso di essa è giusto sotto alla libraria, vi hà perè meffo il motto. Vrbanus VIII. litteris arma, arma litteris . Et in somma quanto di grande, e di nobile si può desiderare, è tutto qui, esfendo luogo stato edificato, ampliato, & habitato dalla maggior parte de'Pontefici. Vi è poi il bellissimo giardino nominato Beluedere ripieno di belliffime fontane, e statue nobilissime di gran valore, e particolarmente quella di Laoconte.



## La Statua di Lancoonte in Beluedere.

Se bene in Beluedere son di belle statue; pur questa di Laocoonte con due suoi figliuoli, tutti tre in vn marmosolo); opera certamente molto degna, satta d'accordo da tre antichi scultori eccellentissimi Agesandro, Polidoro, & Artemidoro Rodiotti, la qual su ritrouata nelle sette

fale, come qui se ne vede la copia fatta con ogni diligentia a benefitio de Curiosi, che si dilettano di staue. Vi sono due simulacri s'ivon del Nilo, de l'altro del Teuere stimati granprezzo per la loro eccellenza. Romolo, e Remolo, chevazo per la loro eccellenza. Romolo, e Remolo, chevazo del simulacri se si di si

### Della gran Pigna di Metalle di Adriano.

A maggior parte di quelli, c'hanno trattato della mole, cioè del sepolero d'Adriano, tengono, che la Pigna, che già era in mezo il cortile della chiesa di S. Pietro in Vaticano, & hora sta in Beluedere, estendo stata leuata per dar luogo alla facciata nuoua della chiesa, soste nella sommità di detta mole, & che seruisse per coperta delle ceneri del detto Adriano: ma chi considera bene il soggetto della pigna, es forzato tenere il contrario, poiche se bene è vota, di sotto è però massico, talche non poteua servire per questo effetto, ma solo per ornamento, come sine della sommità del sepolero: hoggi è anco spogliata delli Delsini, e delli Pauoni di metallo, che vi erano sopra, quando era nel nominato cortile, il quali credono gli antiquari, che soste oper ornamento de sepolero di Scipione. Et hora anch'essa in Beluedere è posta.

Nel Cortile di Beluedere vi e la bellissima fontana, che da vna antica tazza saetta l'acqua in alto, con due inscrittioni in honore del Pontesice Paolo V., che ve la pose. Vna si è.

PAVLVS V. PONTIFEX MAXIMVS.
Craterem loco deductum, quo Iulius. II. erutum è
ruinis Thermarum Titi Velpafiani constituerat,
renouata, exornataque basí restituit.
PONTIF. ANNO V.

l'altra fi è .



#### ROMA

PAVLVS. V. PONTIFEX MAXIMVS. Craterem annis amplius XL. terra obrutum, ad huius ampliffimi theatri vetus ornamentum, effodiendum, erigendumque mandauit. PONTIF. ANNO V.

Et in faccia sotto il portico vi è anco vna Fontana da Vrbano VIII. fattaui, che da tre capi getta acqua perfettissima con questo distico.

Quid miraris Apem, quæ mel de floribus haurit; Si tibi mellitam gutture fundit aquam ?

Et egli stesso auanti la porta di detto Cortile nell'aperto hà ampliato la vecchia Fonderia, done molte bombarde per

la fortificatione del Castello hà fatto fabricare .

Di qui per la porta Borgia passando nella piazza di S. Pietro hoggi vi fi vede la Guglia, che venne da Egitto, e staua. nel Cerchio di Caio, e di Nerone sacrata alla memoriad'Augusto, e di Tiberio; e poi da Sisto V. nella piazza trasferita fù confacrata alla fantissima Croce .

In questi luoghi anticamente' su memorabile il Tempio d'Apollo, cioè del Sole, fonte di luce; poiche qui doueua effer'il Tempio del Vicario del Sole di giultitia, fonte di gratia, e luce di perdono. Come anco eraui il Cerchio del crudel Nerone, nato ad opere d'estrema sceleraggine; & à nostri tempi vi si esfercitano atti chiari di somma bontà : e non tanto già fù diffamata, quanto hora è famola la facra memoria de'campi Vaticani.





Il Campo Vaticano .

Campi Vaticani, che per questa pianura verso il Castello S. Angelo si stendeuano, surono già celebri per gli horti del Tiranno Nerone, & hora son maggiormente famosi per li gran Tempij de Santi, che domarono l'orgoglio de Tiranni, e nel Cielo godono gli horti dell'Amore eterno.

### Di S. Angelo . I.

Se bene trà gli Angeli innumerabili fono tre con inomi loro honorati dalla Santa Chiefa, nondimeno di quattro chiefe in Roma dedicate a S. Michele, quefla fi drizzò a quell'Angelo, che apparue al tempo di S. Gregorio Papa fopra il caftello, dando fegno, chiera ceffata la pefte, e perche non maniicfto, quale Angelo egli fode, gli resto'l no-

me semplice di S. Angelo .

Non però da principio ella fi fondò in questo luogo, ma più sotto il castello, e sì quà trasportata, quando Alessandro VI. fortisscò il castello con baluardi, e nella Città Leonina dalle sorze nemiche rese i Pontesci più sicuri. Chi poi la sondase nel primo luogo, e chi instituisse la cura, non si può sapere, perche nell'inondatione del Teuere, hauendo perduti i suoi primi statuti, bisogno sarne del gli altri l'anno 1565. Forsi ancora non ci era Compagnia, ma alcuni Deputati ad vno spedale vnito alla chiesa, come raccontano i vecchi, le cui entrate hauranno seruito per la fabbrica di questa Chiesa, che su l'anno 1564.

Trà l'altre buone opere di questa Compagnia, vna è di maritare ogni tre anni 25, pouere zitelle, che habitino in Roma, e nou siano state al seruitio d'altri; e questo maritaggio

fi fa nel giorno di S. Michele di Settembre .

## Di S. Maria Traspontina. 2.

Vesta chiesa pure essendo vicina al castello, bisogno, che di là si leuasse, onde per essere poco lontana dal ponte hebbe il fopranome di Traspontina: Per la inondatione del Teuere anch'essa pati danno di molte seritture perdute: qualche cosa però della fondatione di quella prima presto del Ponte, raccoglieremo dalle reliquie, & altre degne memorie, che da quella chiesa surron trasportate a questa.

Perche i Padri Carmelitani presso della vecchia chiesa haucuano il monasterio. Pio IV. ordino, che qui si disegnase il fro per la fabbrica d'amendue, e vi si pose la prima pietra l'anno 1566. e con l'aiuto di molti diuoti di quest' Ordine si ridusse al fineil 1587, gouernando la chiesa di Dio Sisto V. che la ripose trà i titoli de Preti Cardinali, e con solenne processione dalla chiesa vecchia a questa si portarono co'l S.Sacramento vn'i magine della Madonna; le colonne, alle quali furono stagellati SS. Apostoli Pietro, e Paolò & vn-Crocessiso de gli parlò; alcuni corpi santi; & altre reliquie.

In questa chiesa finalmente l'anno 1593, sotto Clem. VIII. fi diede principio ad vna Compagnia, co'l titolo d'ogni arte militare, e ne fu cagione il Cardinale Pietro Aldobrandino, ch'auanti riceuesse la porpora da suo zio Clemente VIII. effendo Castellano di S. Angelo, e considerando co'l fuo luogotenente Amerigo Capponi Fiorentino, che in occafione di guerra la Chiesa Romana chiamaua da paesi lontani i Bombardieri, risolsero di fare vna compagnia co'l suo Capitano, & altri offitiali di guerra, & assegnar loro al cuno prouisioni da mantenersi. Ottennero poi in questa chiefavna cappella, e la dedicarono a Santa Barbara, a cui sono raccommandate le fortezze. Mantengono per la detta cappella vn sacerdote, che vi celebra ogni giono la santa Mesfa, che nella festa della Santa folennemente canta, & all'inalzare del fantissimo Sacramento, il Castello spara alcuni colpi d'artiglieria, e con bella ordinanza di foldati ci viene la detta compagnia con vn prigione, a cui della vita è fatta gratia.

# Dell'Oratorio di S. Sebastiano. 3.

Vando la passata chiesa di S. Maria era presso del Caflello, occorse nel 1513, che portando il parochiano
il viatico ad va infermo, va solo chierico l'accompagnata,
tenendo vna torcia accesa in vna mano, & il campanello
nell'altra, e dal vento estinto il lume, bisognò, che a riaccenderlo entrasse in vna bottega, e suori si trattenesse il Sacerdote cel Sacramento in mano, dal che mosse alcune diuote persone secro vna Compagnia del Sacramento, congregandostin quella chiesa.

Hauendo poi ottenuta la seguente chiesa di S. Giacomo dal Capitolo di S. Pietro, con l'obligo della parochia per celebrare gli ossitij loro, secero quest'Oratorio il 1691. e mandandocia benedirlo Clemente VIII. vosse, che al glorioso martire S. Sebastiano si dedicasse per una particolare diuotione della sua fameglia Aldobrandina verso di questo Santo. Vestono sacchi bianchi, con un calice, e con l'Imagine della Pietà, ch'essercitano in sepellire per amor di Dio i poueri di questo Rione di Borgo. Nella Domenica trà l'Ottaua del santissimo Sacramento sanno la loro processione per la parochia, e danno la dote a pouere zitelle, e liberano un prigione.

# Di S. Giacomo Scossacauallo. 4.

All'archiuio di S. Pietro in Vaticano, a cui fu vnitaquesta chiesa da Innocenzo III. che su del 298. habbiamo, che si diceua del Saluatore a Scossacauallo. Poi del
1250. hebbe il titolo di San Giacomo nel portico di S. Pietro, ch'insino là su ritirato da ponte S. Angelo per questa
parte anticamente passaua; & vna tale mutatione di titolo
sarà stata circa il 1231. in cui hauendo Innocenzo IV. confermato l'Ordine de i Monaci Siluestrini, i Canonici di S.
Pietro concessero loro questa Chiesa, & essi appresso vi fabbricarono vn Monasterio, che poi abbandonarono.

S. Giacomo Scossa Caualli e sù la piazza à mezo Borgo: e vi è la pietra, sopra la quale su offerto il nostro Saluatore nel Tempio, nel di della sua Circoncisione; e quella, sopra la quale Abramo volse sacrificare il suo figliuolo. Le quali surono portate à Roma, per metterle in S. Pietro da S. Elena; e giunte, che surono, doue è hora questa Chiesa, li caualli, che le conduceuano, mai volsero più oltre andare, e quanto erano più battuti, tanto più ricalcitrauano, e s'inarborauano, si che con calci, e scuotere, che saccuano, gettarono à terra il peso, e di qui è venuto, che sempre è stato detto Scossacuallo. Furono poi poste queste pietre in questo luogo, fabbricando loro vna cappella, e poi la Chiesa presete, la qual'è Parochia, e vi è la Compagnia del Santissimo Sagramento, la quale

quale trà l'altre buone opere, sepellisce i morti di Borgo per carità, & ogni anno nella Domenica frà l'ottaua del Corpus Domini marita Zitelle.

### Di S. Maria della Purità. 5.

Maria della Purità, è delli Caudatarij delli Cardinali, & è trà Borgo Sant'Angelo, e Borgo nuouo; è affai ben tenuta, e gouernata.

### Di S. Martina del Priorato. 6.

L'Occasione d'hauere in faccia della Chiesa di S. Pietro fatto il palazzo del Priorato di Roma, con la presente cappella à S. Martina, sara stata per commodità dell'Abbate già di S. Maria nell'Auentino, perche su vno di quei venti, che affisteuano al Papa, quando Pontificalmente celebraua. Hora la detta Badia sotto titolo di Priorato stà in commenda nel Collegio de' Cardinali, & à chi si dà, insieme possie, de questo palazzo, che gli è vnito.

## Di S. Caterina Vergine, e Martire . 7.

Caterina in capo di Borgo Nuouo, è nel principio del la piazza di S. Pietro à mano dritta, vi era la Compagnia delli Mazzieri del Papa, e Cardinali, è membro di S. Pietro: e per effere hora buttata à terra la Chiefa della Compagnia del Santifsimo Sagraméto della Chiefa di S. Pietro, la qual'era nel cortile, perche impediua la fabbrica nuoua della facciata; tal Compagnia adello é ridotta in quefta Chiefa. Vi è qui del latte, che víci in luogo di fangue dal collo di S. Caterina, quando le fit tagliata la tefla, e dell'olio, che víci dal fuo fepolero. Perche fi dica poi quefto Borgo nuouo, è, perche Aleffandro VI. lo ridrizzo, e rifece affai.

Cominció questa Compagnia il 1540. con l'occasione di fare vallatare da riporui il santiffimo Sacramento dentro ad va Tabernacolo, tenendosi per l'adietro con poco honore in certe finestrelle presso dell'Altare maggiore, come si sa

l'Olio

l'Olio Santo. Et acciòche oltre all'honore, che se gli deue nelle Chiese, l'hauesse ancora, quando si porta à gl'insterni, buon numero di Compagnie sotto di questo titolo si sono satte abbracciando ancora altre buone opere. Tiene questa vna bara copetta, e vi son genti proussonate da portare i poueri inserni à gli spedali, e marita zitelle, e libera vn prigione per la vita, il giorno dell'Ottaua del Santissimo Sacramento, nel qual giorno sa la processione: & il 1,86. pigliarono i facchi rossi, & in mezo de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo dipinsero vn calice, & hostia per loro seguo particolare. Qui e la piazza di S. Pietro, con la già detta Guglia dirizzata dalla buona memoria di Papa Sisto V. e la bella Fontana.

### Dell' Ascensione di N. Signore al Cielo.

T Rouandofi in Roma l'anno 1588, vn cetto Albentio Albenti Calabrefe, ch'andaua cercando limofine per alcuni luoghi pij, fiu da Dio infipirato di fondarne vno da raccogliere i Romiti, che vengono in pellegrinaggio à quest'Alma Circàs, e (coondo che raccoglieua limofine, andaua facendo à pezzi fenz'alcun difegno questa sua fabbrica, e dedico

la Chiefa all'Ascensione di N. Signore.

Se gli accostarono altri compagni dello stesso volere, e senzialtra professone di voti solenni viuono di limosine in commune con l'habito de' Frati bianchi. Si compiacque ancora in questa santa opera la Beatissima Vergine, el'hà dimostrato in vna sua Imagine l'anno 1618. a' 11. di Giugno, nel qual giorno comincio à fare miracoli, è quel giorno si celebra ogni anno, la quale Imagine portò il detto Albentio di Terra santa.

## Di S. Gio. Battista de' Spinelli . 9.

D A vn Canonico di S. Pietro, il quale fù di Gafa Spinelli, vogliono, che fosse edificata questa Chiesa e Parochia vnita alla vicina Chiesa di S. Lazaro, & i Preti di S. Pietro Pietro qua vengono a celebrare il giorno della Natiuità di S.

#### Di S. Lazaro. 10.

I N quanto alla prima fondatione di questa Chiesa coni o Spedale vnito per la cura de l'ebrosi, trouisamo, che vi teneua hosteria un Francese, che morendo l'anno 1,30. lasciò, che vi si facesse la detta sabbrica, e su buono il pensiero, hauendo simili infermi à stare suori dell'habitato, e separati da gli altri: onde si raccoglie, che è dedicata à S. Lazaro lebroso. Vi si sa però memoria di S. Lazaro fratello delle-SS. Maddalena, e Marta nella Domenica di Passione, essendossi il precedente venerdi letto l'Euangelio della sua resurrettione.

Vi celebrano ancora li Vignaroli il giorno di S.Maria Maddalena, a cui apparue dentro ad vn'horto il Signore, & effi mantengono vn Cappellano all'altare di lei, & hauendo per molti anni perfeuerato in questa diuotione, secero vna Compagnia circa il 1598. & hebbero, come l'altre, gratia di liberare vn prigione per la vita nella detta festa, in cui ancora maritano alcune delle pouere loro zitelle.

E' vnita al Capitolo di S.Pietro, il qual vi mantiene vn Parochiano per quell'anime, che fianno sparse per le vigne di quel contorno: si prouede di elemosine agli infermi, partedate dal Maestro di casa del Papa, è parte raccolte da pas-

faggieri.

#### Di S. Croce sù'l Monte Mario. 11.

L Monte Mario, che di belle vigne, e fruttuoso vestito, gode l'ameniti, e'i fauor d'un salutifero Cielò, e in opinione di attrui, che sia così chiamato da Mario Consolo, ma con più fondate ragioni vogliono altri, che fosse anticamente detto Monte Malo, e che sotto i tempi di Sisto IV. prendesse i mome di Mario, da Mario Millino, il quale haueua, come hà hoggi ancora la sua antica, e nobil Fameglia, in esso Monte, il dominio di molte possessimo.

ROMA

Quiui su eretta circa l'anno 1470. e dedicata alla S. Croce, da Pietro Millino, vna picciola Chiesa, & alli 3. di Maggio, vi si celebra la sesta.

Et hoggi al dirimpetto di questo luogo i Padri di S. Honofrio fabricano su l'alto dentro vn luogo del Sig. Gio. Vittorio de' Rossi in honore del culto divino deuota Cappella.

Dalla patte di queito monte, ch'e verso Ponte molle, passato il famosissimo Giardino di Madama, luogo nella State d'incomparabil delitta per la soltezza de gli alberi, in vn. vallone si e scoperta di nuouo vna chiesa antica di tre nauate a volta, che anco riserba antichissime imagini; e vogliono forse, che da questo luogo Costantino vedesse in aria il segno della Croce, che gli promise vittoria contra il Tiranno Massentio: e che quiui sorse la memoria della pace della nostra religione presso gli antichi Christiani si riuerisse.





Di S Maria del Pozzo . 12.

On tutto che presso vna valle molto bella, e piaceuole fia questa chiesa, nondimeno valle dell'inserno la dimanda il Volgo; e se in corrompere altre voci egli ha dello strauagante, non sò che di sauiezza pare, che dimostrasse in questa, douendosi dire, secondo che in Latino già si pronunciaua, vassis insera, bassa valle, poiche non seruendosi bene de' piaceri mondani; samo tirati all'inserno.

Ma propriamente valle dell'Inferno, fù questa l'anno 1527 poiche di quà ne venne alla sprouista Carlo Duca di Borbona con 40 mila huomini a dare il sacco a Roma nel 1527.

Hortorniamo alla nostra Chiesa. Si dice la Madonna del Pozzo, per vn' lmagine della Beatissima Vergine, cauata., come si tiene, da vn pozzo, che pur si vede auanti la porta di questa Chiesa. Ma quando cio sosse, e si vnisse al Capitolo di S. Pietro, non lo sappiamo; la sua sesta principale el Natiuità di Nostra Signora, in tutte l'altre seste, e Domeniche vi si dice Messa, a benefitio di tanti; che stano per questa soresta. Ma ritorniamo a Roma, doue per alcune altre ci bisogna prima passare.

# Di S. Pellegrino 13.

Ece questa Chiesa, con vn grande Spedale Papa Leone 111 circa gli anni del Signore 800 e dedicolla a S. Pellegrino. Si crede habbia seruito questo Spedale a' Pellegrini, che veniuano a visitare la Sacra Basilica del Principe de gli Apostoli.

Puo anch'essere, che il detto Papa Leone consacrasse questa Chiesa a S. Pellegrino, per hauere ottenuto da Carlo Magno il suo corpo, che hora stà in S. Pietro, alla cui Chiesa è

vnita questa, per essere con lo Spedale quasi disfatta.

# Di S. Egidio. 14.

A vna Bolla di Papa Bonifacio VIII. habbiamo, ch'effendo egli stato Canonico di S. Pietro, gli piacque di vnir'alla Chiesa di S. Pietro questa Chiesa vacata per la morte d'vn'altro Canonico, il quale n'era stato titolare, e su l'anno 1300. donde si raccoglie l'antichità sua poiche nel detto anno era satto beneficio seplice dato ad vn Canonico di S. Pietro; e nel primo di Settembre vi si sa solo l'antichità sua poiche nel detto.

# Di S. Anna 15.

Alla diuotione di questa nobil Matrona Sant'Annamossi i Palafrenieri del Papa, e de' Cardinali, fecero vna Confraternità il 1378 e doppo di essersi contentati d'vn' Altare a lei dedicato nella Chiesa vecchia di San Pietro, secro questa bella Chiesa, con le stanze per vn Cappellano, & altri bisogni il 1572 che sù molto prima, che si gettasse a terra la detta Chiesa per la vecchiezza. Trà l'altre buonopere, che sanno di molta charità, e la cura, che pigliano de i sigliuoli, i quali per la morte dei loro padri, che surono Palasrenieri, restano abbandonati. Celebrano la sesta di questa Santa con molta solennità, e ci vengono sopra le mule de i loro padroni molto ben'adobbate, nel giorno della loro sesse su con sole se su con sole solennità.

#### De SS. Martino, e Sebastiano, alla Guardia... de Tedeschi. 16.

L'Anno 1568. Pio V. ordino, che in questo luogo, doue hanno le stanze loro i Tedeschi, si facesse la presente. Chiesa per commodità della Messa; perciò ogni sesta, e Domenica hanno vn Cappellano della natione, che lor dico Messa; e tal'hora vi si predica.

### Di S. Stefano de gl'Indiani. 17.

A varie bolle de' Romani Pontefici, le qual i nell'Archiuio di S. Pietro fi conferuano, habbiamo, che per la diuotione verfo di questo gran Principe de gli Apostoli, quattro monasterij fi fecero presso la chiesa di S. Pietro, i cui monaciandauano in S. Pietro, a cantar'i diuini offitij; nè d'alcuno ci resta più segno, se non di questo detto S. Stefano maggiore...

Per 600. anni stettero qui i monaci: poi Leone IX. mancando i monaci, l'uni al Capitolo di S. Pietro. Che monaci poi sossero questi, e per qual cagione si partisero, non lo sappiamo. Poi circa l'anno del Signore 1439, pare, che Papa

Eugenio IV. lo concedesse a questi Indiani .

D'Indiani lor danno il nome; se bene sono Etiopi, perche da i regni di Spagna per le Indie si passa ne i passi loro, che nissin'abra stanno sotto l'imperio d'uno, che dimandano Pretegianni. Perche adunque abbandonata non restasse dalla Chiesa Romana una gente tanto antica nella fede Christiana, e di sui predisse il Profeta: Achinopia praumiet manus eiux poe, sono qui raccolti, e dal palazzo Papale sono prouissi dellor bisogni con un cappellano, che loro di ca la messa, essendo prima essaminati, se instrutti nella sede Cattolica; se il Capitolo di San Pietro, per non perdere le sue antiche ragioni, ci sa cantar la messa il giorno di S. Stefano.

### Di Santa Marta. 18.

P v cominciata questa chiesa con lo spedale il 1537, pet feruitio della sameglia del Papa, à cui talhora non auanza tempo d'andare per altre chiese, li Sommi Pontessi secro partecipe questa dell'indulgenze, che hà S. Giouanni Laterano, & il Saluatore alle Scale sante, e S. Giacomo in Compostella, & altre, che per effere à tutti ancora communi, è visitata con diuotione da molti. Fù questa buon' opera intituita da vna Confraternità satta dalla detta sameglia, parendo à loro strano, che nell'infermità hauesse o'andare per gli spedali publici; & alle volte ancora maritano Zitelle. Qui Monsignor Fausto Poli maggiordomo d'Vibano VIII. ha satto nuoua fabbrica. E da questa parte si entrana nel Cerchio di Netone.



## Di S. Stefano de gli V ngheri. 19.

Nino all'anno del Signore nouecento nouanta, flettel'Vngheria nelle renebre della Gentilità : ma, eflendo venuta alla fede, fù questa chiefa fabbricata da S. Stefano Rè de gli Vngheri, ad honore d'Iddio, e di S. Stefano Protomartire. Era già collegiata, hora è vnita à S. Apollinare. Alli 20. d'Agosto fi fà la festa del detto S. Stefano Rè.

### Di Santa Maria in Campo Santo . 20.

Maria in Campo Santo, fù fabbricata da Leone IV. prima era fondata sotto il nome del Saluatore De offibus, per effer qui grandissima quantità d'offa, e poi e stata. detta S, Maria della Concettione. Vogliono alcuni, che fia detta S. Maria in Campo Santo, perche qui S. Elena madre del grande Imperatore Costantino, e molti pellegrini portaffero della terra fanta di Gerusalemme. Qui si sepelliscono li pellegrini, e pouere persone d'ogni natione, e per quanto si dice, in trè giorni si consumano le carni de morti; vi sono molte indulgenze, e reliquie de'Santi : c'è la Compagnia con lo Spedale de'Tedeschi,e de'Fiamenghi,e si fanno molte limofine. Oltre di tenere ben prouista questa chiesa delle cose necessarie, portano à sepellire gran parte de i poueri di Borgo, con fare per elli il debito funerale ; e nel giorno del S. Sacramento, doppo la processione del Papa, fanno anch'essi la loro con molta solennità. E qui fù la scuola de'Longobardi.

Raccogliamo ancora l'antichità di questa chiesa da va legato fattole da vna Regina di Gerusalemme, Cipri, & Armenia, che nominauasi Carola; questa bisogna, che sofismoglie ad vno di quei Rè, che (presa da Francesi Terra santa il 1099.) per qualche tempo, doppo Gottifiedo Buglione regnarono in Gerosolima, Et il legato è, che ogni venerdi si dia a più di due mila poueri vna libra, e mezza di pane con vna soglietta di vino per ciascuno, e per la maggior partè a quelli, che son carichi di sameglia, & in particolare a chi ha

figlie femmine per tutta la casa.

## Di S. Angelo alle Fornaci. 21.

L'Arte de' Fornaciari si risolse il 1552, di sondare questa chiesa à S. Michele Archangelo protettore della Chiesa militante; & in questo luogo particolarmente si mostero a mettere la prima pietra, per esterci auanti, sopra d'un pezzo di muro, come si suole alla foresta, vna sacra imagine.

Piacque il pensiero al Capitolo di S. Pietro, la cui paro-

36 ROMA

chia stendendofi per questi contorni, veniua alleggerita, con mettere qui vn'altro parochiano; e così non solamente aiutò la fabbrica della Chiefa, ma ci mantiene ancora il Curato, & 4 tutto il resto poi prouedono li Fornaciari.

Di S. Saluatore del Torrione. 22.



N'altro sopranome trouiamo, che hebbe questa chiesa, e su in Magello, amendue oscuri. Il primo l'hebbe dalla vici-

vicina porta, che del Torrione fi diffe, perche di quà fi viciua, per andare ad yn luogo di tal nome. L'altro poi efiendo alquanto corrotto, facilmente s'intenderà, cangiando ilg, in c,e dirà macello de'martiri.come ne vedremo yn'altro a Santa Maria de gli Angeli al Pantano, & vn'altro a S. Vito.

Qui fi può credere, che fuffe vna pietra, che hora fi troua nelle grotte Vaticane, co'l foprascritto d'efferui stati coronati molti santi martiri, e questa fara stata la cagione d'hauer fatta qui la presente chiesa al Saluatore, da cui hebbero quei suoi combattenti la vittoriosa palma, bene è marauiglia, che insino al 797. non sosse se fondata in memoria d'un luogo tanto antico, e facro, lasciandosi questo pensiero al diuotissimo Rè Carlo Magno, che anco l'arricchi di varie reliquie; trà le quali su di S. Lorenzo vna costa, e del grasso, e de' carboni, sotto la graticola accesi. Ma perche tali tesori non erano in questa Chiesa molto sicuri, s'urono riportati a quella di S. Pietro, doue il 1611. li rinchiuse in vn bello, e ricco reliquiario il Canonico Angelo Damasceno Romano.

Per aggrandir le carceri del Sant'Offitio, che è quiui, fù dlftrutta parte di questa Chiesa . E qui era la scuola de Franchi.

### Di S. Michele in Sassia. 23.

Auendo Carlo Magno doppo la guerra di 33, anni finalmente foggiogata la Saffonia, mando gran numero di quella gente, come tante colonie, parte nel regno di Francia, parte nella Germania, e parte à Roma; a questi fiù affegnata questa parte, che da essi n'ha riteauto infin'hora il nome di Sassia; è anche della Frissa biogna, che ne venissero altri, poiche si troua questa Chiefa detta San Michele nella scuola de' Frisoni, perche forsi qui si doueuano ammaestrare alcuni, come hora si sà nei Seminarij.

S. Angelo in Borgo di S. Spirito, fú edificato da Carlo Magno in honore di S. Michel'Arcangelo fotto Leone IV. Due Iono le fefte, che fi fanno nella prefente Chiefa, alli 8. di Maggio, & alli 19. di Settembre, ma questa è più principale, & è frequentata con grandissima diuotione, facendos la-Scala, ch'e in questo luogo, a ginocchione sino all'Altate del. Crocciifio, che sono scalini 33. ad honore delli 33. anni, che visse in questo mondo il Saluatore nostro Giest Christo per amornostro, e de gli Angeli: Questa Chiesa è membro di S. Pietro: e Monsignor Paolino hà fatto pingere, e rifettare la predetta Scala, e sempre si dà ad vn canonico di San Pietro; Come di presente l'ha il Canonico Palutio.

In questa Chiesa si ritroua il corpo di S. Magno Vescouo, e Martire, se ben la testa, & vn braccio si portato alla Bassica di S. Pietro; onde anche Chiesa di S. Magno su chiamata. E però nella scala sotto Clemente VIII. rinouata questa me-

moria fi legge.

CLEMENTE VIII. PONT. MAX. Ecclefix B. Michaelis Arcang. Et fancti Magni Epifcopi, & Mart. feala populi deuotione celebris refituta,& picturis ornata. PONTIFICATVS ANNO XII. Chr. Sal. MD C I I I.

Di S. Lorenzo in Borgo vecchio . 24.

Elli borghi, ne i quali più principalmente è diuifo que for Rione, gia fie detto; e per il nuovo di Alefandro VI. questo ha di vecchio il nome. Quanto alla Chiefa, la trouiamo affai antica, perche fotto di lunocenzo III. che su del 1200. era vnita al Capitolo di S. Pietro, & haueua per sopranome in Pifeibus, per qualche piazza già quiui da ven dere pesci, doue poi il 1411. Tomasso Armellino Inglese, fatto Cardinale da Papa Gio. XXII. vi fabbrico vn palazzo, e vi rinchiuse la Chiesa non senza qualche ristoro. Hora la nobile sameglia Romana de' Cesti l'hà con altre fabbriche accresciuito, pigliando tutta l'Isola.

Della Chiesa essendosene servite varie Confraternita, latiene al presente vna di S. Spirito, che bisogna cominosasse con lo spedale diqueila Chesa, perche l'anno 1478. Silo IV. confermando l'opera pia di quello spedale, dice, come anco sece Eugenio IV, che sù del 1431. E parlando di questa

Com-

Compagnia, afferma, che fu fatta per difendere, e confectuare i beni, e le ragioni dello spedale, volendo egli stesso con li Cardinali essere di quella, con scriuere tutti i nomi loro in vn proprio libro: & à fare lo stesso essere l'Imperadore, & altri Principi secolari, & Ecclessifici; e se in persona cio non potessero, lo facciano per mezzo de procuratori, acciò sos potessero, la concedeuano. Ma esseno mancata, D. Melchior della valle di Bisanzone, già Priore di quei Padri, che gouernano il detto spedale, lor diede qualche riforma l'anno 1609, e vestirono sacchi turchini, e sopra ci posero vn segno particolare di Croce, che portano i detti religiosi, de quali hora si dirà alla Chiesa di S. Spirito.

### Di S. Spirito, e suo gran Spedale. 25.

Nnocenzo III. di casa Conti lasciò in Roma due segnalate memorie della sua pietà verso le persone bisognose. Della prima si dirà alla Chiesa di s. Tomasso presso della Nauicella, doue sece vno spedale da raccogliere gli schiaui, li quali riscattati dalle mani d'Infedeli non haucuano il modo per aiutarsi. L'altar si in questo luogo, doue Papa Leone IV. l'anno 851. finita che hebbe la sua Città Leonina, che hora è tutta di questo Rione, sece vna Chiesa, dedicandola à Santa Maria sempre Vergine; se si 1204. Innocenzo sudetto aggiunse vn altro spedale, si per gl'infermi poueri, si per altre persone abbandonate, e sicome di quello diede la cutta d'un'ordine di Religios in mouamente da lui institutio, così sece di questo ad vn'ordine di Religios in mouamente da lui institutio, così sece di questo ad vn'altro pure da lui approuato sotto l'titolo di S. Spirito, non si mutando però a quest'opera pia il primo titolo di S. Maria in Sassia, del cui sopranome gia si e detto alla vicina chiefa di S. Michele.

E perche alle ípefe della Sedia Apostolica sú edificato questo luogo pio, a lei stà immediatamente soggetto, e l'hà fatto esente da ogni sorte di grauezza. E benche nella bolla d'innocenzo non vengano specificati i sanciulli esposti, che qui indifferentemente sono raccolti, pare nondimeno, che gli volesse comprendere aggiungendo à quelle parole.

C 4 poueri

poueri infermi, & altre opere pie: e le stesse vso in vn'altra bolla dell 1291. Nicolo IV. & alla sine del 1496. chiaramenre li nomino Sisto IV. nella sua bolla, & acció non pensaste alcuno, che sotto di questo Pontesice si cominciassero à riceuere questi sanciulli da'parenti abbandonati, si rapprefenta con pitture, & inferittioni in vna grande, e bella sala il detto Innocenzo, à cui dal siume vicino si portano i sanciullini morti, e vis l'egge, che da vn'Angelo sù auuisato à

prouedere ad vn tal caso.

Di qui è, che di colore turchino, che anco celeste fi dice, sono vestiti i putti, e ministri di questo spedale, mostrandofi, che dal Cielo venne quell'Angelo a comandare quell' opera; e che da Mompeliere di Francia chiamo lo Spirito fanto à Roma sei persone di quella patria, dotte, e pie, e desiderose, che sotto l'habito di chierici ordinarij Innocenzo sudetto le approuasse con instituto di nuoua religione; e trouatele menteuoli, sodissece a i santi loro desiderij, e applicò loro a quest'opera parimente santa: Et acciò nell'habito fossero distinti da gli Antoniani, de'quali si dira alla. chiesa loro ne'Monti, diede loro sopra la veste vu'altra croce, da quella de gli Antoniani differente: ficome questi portano sopra la veste vn T di color turchino, così quelli vna Croce bianca, che in due luoghi fi attrauerfa nella cima : e vinono fotto l'offeruanza regolare, che dall'altrui volere tutta. dipende.

'Ma il tempo, che d'ogni cosa fù sempre lima sorda, si a mal termine riduste la fabbrica d'Innocèzo III. che l'anno 1471. Sisso IV. vi pose la mano, e da'iondamenti, con regale magnificenza la rifece in modo, che rassembra vn gran castello, che rinchiude più palazzi, e con varie piazze tràs edininti. In vno stanno 40. balie, che lattano i bambini esposti, oltre altri duemila, che si danno suori ad alleuare con la debita mercende, accertandosi qui & i naturali, & i legitimi, acciò di necessità non muoiano.

Nel fecondo palazzo habitano i fancilli già crefciuti, e fono da 450. e quiui da minifiti, e maestri loro s'insegna la dottrina Christiana, & anco a leggere, e scriucer con i principij di quell'arti, alle quali si mostrano inchinati, acciò giunfi all'età di 12, in 13. anni le vadino ad effercitare, e guadagnarsi il viuere. Nel terzo luogo sono da 500. fanciulle sotto la disciplina di monache, le quali per effere come in vn momasterio chiuse sotto l'inuocatione di Santa Tecla, se ne dirà poi. Il quarto l'hanno gli ammalati in vn ben lungo, e largo corridore, capace di mille letti, che nella estate tutti si riempiono. Tiene poi da vn fianco verso la strada vn portico aperto della stessa lunghezza per lo passaggio de'mini-Ri, i quali tenendo con molta politezza il luogo de gl'infeimi, escono tal'hora sotto di quello à pigliare aere Dall'altro canto sono varie stanze per quelli, che patiscono varij mali, per li quali non possono stare con gli altri; ma bisogna, che ciascuno habbia la sua camera. In capo dello stesso corridore si vede vna delle belle spetiarie di Roma, prouista di tutte le cose necessarie per gli ammalati. Sopra di questo appartamento fono altre stanze bene accommodate per qualche persona di grado, che non hauesse, doue ricorrere.

Tanta cura poi fi tiene di tutto quello, che portano gl' infermi; che fattone vn fardello con l'inuentario è depositato co'l denaro in mano del Tesoriero, acció lor, se guariscono, sia fedelmente restituito il tutto, e, se muoiono, si dia a'lor heredi. Restano altri due luoghi in questa gran fabbrica. L'vno e il palazzo del Commendatore dell'Ordine la sua sameglia, ch'arriua al numero di 90, in varii officiali, e ministri posti alla cura de gl'infermi, andandoui anche egli spesso à visitarli. L'altra è della Chiesa con le stanze per li religiofi di quest'ordine, e d'altri Sacerdoti in aiuto de gl'infermi : perche oltre del penitentiere, che subito giunti li confessa, altri lor ministrano i sacramenti della Communione, & oglio santo, con la raccommandatione dell'anima. Vi sono quattro cappellani per dire Messa, e quei da basso nel mezzo del corridore hanno vna bellissima cappella con vn'organo di sopra, che di quando in quando fi suona per ricreatione de gli ammalati : & à quei di sopra vi e vn'altra s nel cui ministerio sono paramenti, e tapezzerie di molto valore.

Quanto alla Chiesa, che è parochia, se bene Sisto Quarto nella sua bolla non le dia il primo titolo di S. Maria, non leggiamo però, che fotto questo di S. Spirito la ristoraste...
Puo dunque stare, che da questo ordine regolare di San Spirito ne pigliasse la chiesa il nome, quando l'anno 1544. D.
Rastaelle Lando Bolognese, che prima su Canonico Regolare
a S. Pietro in Vincoli; poi fatto da Paolo III. maestro generale di quest' Ordine, la risece da sondamenti, e su confecra-

ta il 1561. à 19, di Maggio.

Trà le belle Chiefe di Roma, e tenute con molta pulitezra, quefta n'è vna, con gran confolatione de l'accedoti foraflieri, che ci vengono à celebrare, effendo in vna ricchiffima
fagrefita nobilmente feruiti. Di più ne i giorni di Quarefima,
fefte dell'Auuento vi fi predica; e con mufica, & organo
tutto l'anno vi fi cantano i diuini offitij. Delle reliquie de
SS. Trifone, Refipicio, e Ninfa, che fono in quefta Chiefa,
ne ha anche parte la Chiefa di S. Agoftino, vnita a quella di
S. Trifone, doue fi pofero prima.

Lo Spedale di questo luogo è sondato sopra l'antica via Trionfale; sotto il cui portico stanno appese l'ossa d'una granbalena, presa nelluoghi, ch'essi hanno in su la marina. Il Palazzo, doue habitano i Commendatori, è grande, e bello. E dentro la Chiesa d'ogn'intorno vi sono opere esquisse.

d'eccellenti Pittori .

Nella strada poi sotto il campanile sta affissa nel muro scolpita in pietra vua memorabil inscritione del lagrimeuolesacco di Roma.

D. O. M.

Bernardino Pafferio Iulii II. Leonis X. & Clementis VII.
Ponttt. maxx. aurifici,ac gemmario præftantifs. qui
cum in facro bello pro Patria in prox. lanic.parte
hoftium plureis pugnans occidiffet, atque aduerfo militi
vexillum abfuliffet, fortiter occubuit Par N. Mal.
OO DXXVII. V. A. XXXVII. M. VI. D. XI.

Iacobus, & Octavianus Passerij fratres patri amantissimo posuere.

### Di S. Tecla. 26.

D I Santa Tecla raccoglieremo quì da'Santi Padri alcune cose degne di memoria, e di tede : Si come dice il Surio. D'vna tale vergine Apostolica, e prima discepola di S. Paolo, non effendo in Roma alcuna Chiefa, ordino Clemente VIII. che se le dedicasse questa, l'anno 1600. Et anco a proposito sù questo luogo Apostolico, hauendolo fondato, e riccamente dotato la Sede Apostolica. Conueniua ancora, che ad imitare quelta santa Vergine s'inuitaffero le zitelle, che dal mondo infino dalle fascie abbandonate, quiuis'alleuano con ogni virtù in tanto numero, che d'ordinario sono 500, perciò stanno sotto la disciplina di quattordici monache di S. Agostino, e d'altre molte maestre, cheloro infegnano tutte l'arti, che a donne si conuengono, & ogni anno si maritano da 40. dandouisi da questo sacro luogo la debita dote : e se alcune desiderano farsi monache, trà queste posiono entrare, e con esse cantare i diuini offitij nel choro, vdire la messa, le prediche, e riceuere i santi Sacramenti.

Et accioche si possino da gli sposi vedere quelle, che si hanno da maritare; tre volte l'anno si sanno vicire di qui in processione. La prima è nella Domenica più vicina a S. Antonio, andando a San Pietro. La seconda è il giorno di S. Marco, donde comincia la processione delle Letanie, e va a S. Pietro. La terza è il secondo giorno di Pentecoste, e vanno pure a San Pietro, doue lors si mostrail Volto santo, come anche la prima volta.

Prefio questo Monasterio euui la porta, che di S. Spirito dalla vicina Chiefa si nomina, & è difegno del samoso Bonarota. E quel Ponte, le cui rouine da questo luogo miraus si nel Teuere, è il Trionsale, donde anticamente i Trionsale, ti per l'ordinario dal Vaticano passauano al Campidoglio.



# Del Ponte Trionfale.

Vesto Ponte, per la sua antichità, habbiamo da credere essere stato sabbricato al tempo de'Consoli; e che il Teuere, che il tutto ha domato, anco del Ponte trionfale habbia voluto trionfare.

# Giornata Prima.



# RIONE DI TRASTEVERE.



O N tutto che questo sosse si antichi Rioni di Roma, non però vi habitaua gente nobile, ma di bassa conditione, e che essercitaua mestieri vili. Qui ancora consinauano i forastieri, e soldati, che andauano vagando per Roma, per sospetto, che autuuano di

qualche folleuamento .

Quiui ancora haueuano ricetto i foldati, che teneua Cefare Augusto in Rauenna à fronte del Mare Adriatico, per ogni bilogno di guerra; in caso che da Rauenna sosse necesfario a quei soldati di venire à Roma, onde hebbe il nomedella città de Rauennati; come spesso leggiamo ne gli Atti de sant Martiri.

Nello steffo tempo, che regnaua Augusto, su dato Trasteuere per habitatione a gli Hebrei, donde raccogliamo, quanto sia, in quest'alma Città, antica la generatione degli He-

brei :

brei: ma horain altra parte gli hanno chiufi i Pontefici Romani; se bene anc'hoggi nell'istesso Trasteuere hanno i loro

sepolcri.

Hora questo Rione porta per insegna la testa d'vn Leone in campo roffo, forfe, perche molti Martiri l'hanno confagrato co'l lor proprio fangue. Ha il Trasteuere il nobile palazzo detto della Corgna habitato dall'Eccellentifs. Ducadi Bracciano, quello de'Riarij con la sua Villa, e l'altro de' Ghifi paffato ne i Farnefi, famofiffimo per le pitture, che vi fi veggono di Raffaelle, di Baldassarre, e d'altri pittori celebratissimi di quei tempi: e non è da tralasciarsi il bellissimo Monasterio de'Monaci Cassinensi à S. Calisto.

### Di S. Honofrio . 1.

C Irca gli anni di Nostro Signore 1380. dalla fameglia... Gambacorta in Pisa nacque il B. Pietro da Pisa, il quale con alcuni compagni, ad imitatione di S. Girolamo si ritiro in vna collina, detta Montebello, sei miglia lontana da Vrbino, & iui con alcuni compagni, senza professione regolare, si diede ad vna vita molto fanta, & aspra sotto titolo di Romiti

di S. Girolamo .

All'essempio di questi si risueglio vn'altro in Pozzuolo, detto il B. Nicolo, e con altri compagni anch'egli venne à fare la stessa vita sopra il monte, doue è questa Chiesa, che è parte del Gianicolo. Qua dunque venuti l'anno 1446. ci vistero, circa, infino al 1568, nel quale Pio V. gli obligo a fare laprofessione de'tre voti, conforme a tutti gli altri Ordini Regolari, & obedendo fi constituirono forto la regola di S.Agoftino; e qui morendo il primo loro fondatore, con opinio. ne di fantità, fù in questa Chiesa honoreuolmente deposto.

Eugenio IV. l'aiuto nella fabbrica della Chiefa, e del monasterio, concorrendoui ancora la fameglia de'Cupis, e fu molto a proposito dedicare questo luogo a S. Honotrio, come s'intende dalla sua vita, la quale stà dipinta attorno'l

chioftro.

Di questa Chiesa altro non ci è, se non che hauendola Papa Leone X. posta trà le Diaconie de Cardinali, Sisto V. la pole

MODERNA.

pose fra'titoli de'Preti: & accioche la salita ad esta fosse più facile, vi aperse in faccia vna bella strada l'anno 1588. e poi di limosine si lastrico il 1600. Benemerito è anco di questa Chiesa il Cardinale Lodouico Madrucci, che hauendola in titolo da Pio IV: vi fece alla Madonna vna cappella. In detta Chiesa sta il sepolcro di Torquato Tasso, con il suo Ritratto, dall'Eminent. Card. Beuilacqua fattoni fabricare.



In vn luogo ameno dietro a questa Chiesa fanno ragunanza i Padri dell'Oratorio di S. Filippo Neri dal secondo giorno di Pasqua infino a S. Pietro tutte le Domeniche, e seste di detto tempo con sermoni, & altri trattenimenti spirituali con grandissimo contento, e prositto delle persone deuote.

Lungo questa collina si vede la Villa del Signor Cardinale Lanti, e quella del Manfroni, ricche di delitie, e d'amenità,

# Di S. Leonardo. 2.

Olto antica bisogna, che sia questa Chiesa, poiche Papa Inocenzo III. che sù del 1198. pose la parochia sotto quella di S. Spirito, & vni la Chiesa al Capitolo di S. Pietro, che poi sotto Gregorio XIII. la concesse a Camaldo. lensi riformati di Montecorona, li quali non hanno mancato di render la debita ricognitione verso del sudetto Capitolo, il quale nel giorno della festa, che è a'6. di Nouembre, ci viene à celebrare la messa.

### Di S. Giacomo in Settignana. 3.

S 1 dice questa dal volgo, in Settignana, douendos dires Settimiana, dalla porta vicina, satta dall'Imperadore Settimio Seuero: o sorse vuol significar Porta sotto Iano, per

effer ella fotto al Gianicolo.

Da vna inscrittione di questa Chiesa, pare, che la fondasdetta Borgo. Poi Innocenzo III. l'uni al Capitolo di San-Pietro: È Innocenzo IV. hauendo l'anno 1247. approuato l'ordine Siluestrino, di cui si dirà a S. Stefano del Cacco, glie la concesse. I Canonici di quella Catedrale, & i Monaci vi s'abbricarono vn monasterio. Poi lasciandolo, ne sapendosi come, Giulio II. che su del 1703. applico l'entrate per mantenimento della musica di S. Pietro. Finalmente l'anno 1620. su data a i Frati del Terzo Ordine Francescano riformati in Francia, sotto ti trolo di Penitenti. Et hora dall'Eminentissimo Francesco Card. Barberino con nuoua, e bella fabbrica è stata impetrata per le pouere Conuertite, che prima con le altre nella strada del Corfo communemente habitauano; e l'istessa Eminenza n'è liberale, e vigilante Protettore,

#### S. Croce della Penitenza . 4.

Rell'anno 1614. mosse Dio il cuore del P. Generale degli Scalzi Carmelitani della Scala a sar questo monasterio per quelle donne, che veramente pentite della mala vita passata, vogliono sar pentenza de'loro peccati. Aiutò notabilmente quest'opera il Signore Baldassarre Paluzzinobile Romano con buone limosine.

Ma hora è tempo, che passiamo al Gianicolo.



Di S. Pietro Montorio. S.

F Ra i Monti, che in più volte dentro le sue mura rinchiese Roma, vno è questo, doue è la Chiesa di S. Pietro Montorio; e Gianicolo si nomina dall'antico Giano.

Fù questa Chiesa prima in mano di Monaci, poi hauendola abbandonata, alcuni Francesi per diuotione di si santo luogo cominciarono à ristorar'il Monasterio. Nel 1471. Sisto 1V. hauend'inteso la santità del B. Amadeo dell'Ordine Francescano, lo volse per suo Consessore, però da Portegallo chiamandolo a Roma, diede al suo ordine questa Chiesa, e nel suo mezo si consesua ancora vn quadretto, di marmo, sopra I quale soleua questo Santo orando star inginecchioni.

Tra tanto occorfe, che il Rè di Spagna Ferdinando, non hauendo prole dalla sua moglie Elisabetta, il B. Amadeo gli promise, che Dio gli darebbe vn figlio maschio, se compiuano la fabbrica di questo monasterio, e ristorauano la Chiesa. Verificossi la profetta del seruo di Dio, & essi qui di se lasciarono memoria regale, che particolarmente risplende sopra di quest sacro luogo, doue su San Pietro crocissiso, hauendoci satto vna rileuata, e ritonda cappella, degna opera di Braman.

tc. Il

te. Il cui altare fece dipoi priuilegiato per l'anime de i defonti Paolo III. e vi conceffe Indulgenza plenaria dalla Domenica di Paffione infino all'ottana di Pafqua. Et hoggi quefto luogo e flato nobilifimamente riffaurato dall'Eminenza del Cardinal Mellino.

Fù por la Chiesa consecrata il 1500. a' 9. di Giugno, e da Sifto V. posta tra i titoli de'Card. Raffaelle dipinse il quadro maggiore, Fra Bastiano del Piombo l'altare di Christo flagellato; e poi i deuoti di S. Francesco ornarono con la sua vita il chiostro . Et il 1605. spiccandosi ogni giorno più dalle pioggie la terra nelle falite attorno'l mente, con pericolo di cadere la Chiefa, & il monasterio; Ferdinando Pacecco Marchese di Viglena, trouzadosi in Roma Ambasciadore del Rè Cattolico Filippo III. ottenne da Sua Maesta, che vna si degna memoria de'suoi maggiori non mancasse; onde con regal magnificenza cinse di mura, che larghe strade riferrano, tutta la falita del monte, per le quali da due jati fi ascende. ou'hebbe Martiale gli horti, e Numa Pompilio il Sepolcro; &c in faccia della Chiefa spiano vna gran piazza in quadro, che da forti mura è sostentata d ogn'intorno. Poi altri diuoti di questa sacra Religione, secero nel mezo di questa piazzavna bella fontana, pigliandone l'acqua da vn'altra vicina, e maggior fontana, che le stà sopra, fabbricata in cima dello fteffo Monte dalla fel. mem. di Paolo V. con bella architet. tura, con la seguente inscrittione, sopra nel frontispitio di essa fontana? PAVLVS QVINTVS PONT. MAX.

Aquam in agro Braccianensi faluberrimis è Fontibus
collectam veteribus aquæ Alsetinæ ductibus
restitutis, nouisque
additis.
xxxv. ab Milliario duxit
A. D. M. DC. XII. PONT. SVI
SEPTIMO.



Quell'acqua anticamente la conduse Augusto in Roma dal lago Alsietinose possela nella regione Trastiberina: dopo al cun tempo, o per vecchiezza de'condotti, o per crudeltà de'Barbari perse Roma così gran benefitio, finche venne-Papa Adriano primo, e di nuouo ristavrandoli, la riconduste, e tornata di nuouò à perdersi quest'acqua, detto Paolo secela ricondurre con grandissima spesa per trentacinque

ע ע

ml

miglia di condotto, e paffando per la porta fe ne viene à pofare in questo bello edifitio, dopo distribuendosi per varieparti della Citta forma in molti luoghi nobilisime fontane.

Di quest'opera di Paolo V. ne gli archi suori della porta della Città, se ne sa mentione con due memorie, l'yna dice

verso la parte di Roma .

PAVLVS V. ROMANVS PONTIFEX OPT. MAX.
Aquæductus ab Augufto Cæfare extructos æui longinquaveturtate collapfos in ampliorem formam refitiuit
ANNO SALVTIS MDCIX. PONT. V.

e l'altra verso Bracciano.

PAVLVS V. ROM. PONTIFEX OPTIMVS MAXIMVS
Priori ducu longifsimi temporis iniuria plane diruto
fublimiorem, nrmioremq. à fundamentis extruxit
ANNO SALVTIS MDCIX. PONTIF. V.

#### Di S. Pancratio. 6.

S. Pancratio anco è fuori di questa Porta, la quale da lui di S. Pancratio si nomina, che altre volte si dimandaua Porta, e Via Aurelia, perche tengono molti, che fosse Aurelio Imperatore, o Aurelio Confole, che la facesse edificare; si diffe anco Traiana, perche fù rifatta da Traiano Imperatore, & similmente Cornelia, da Cornelio, hora vien nominata di S. Pancratio, come s'è detto, per il martirio, che pati qui que-Ro glorioso Santo. Questa Chiesa primieramente sù edificata da S. Felice Papa, e poi rifatta da Papa Simmaco, & Honorio I. Vi stanno li Padri di S. Ambrogio ad Nemus, cioè al bosco : l'origine de quali furono tre Gentil huomini Milanesi, vno detto Aleffandro Criuello, l'altro Alberto Besuzzi, & il terzo Antonio Pietrasanta al tempo di S. Ambrogio; vogliono, che così fia detto, perche iui era va bosco, e che S. Ambrogio conuerfaua con quelli: è Titolo di Cardinale:vi è Statione la prima Domenica dopo la Pasqua. Qui è il Cimiterio di Calepodio Prete, e Martire fotto la Chiefa,nel quale fono

infinite offa di Santi. Vi è il corpo di S.Pancratio Caualiere. e Martire de'SS. Vittore, Malco, Madiano, e Gotteria. La buona mem.del Card Torres detto Monreale vi fece spianare la strada, far'vna bella piazza, e rifarcire tutta la Chiefa. Qua forto Innocentio IV, furono trasferite le Monache derte Penitenti, che prima à S. Maria sopra Minerua se ne stauano.

Quiui è sepolto Crescentio, che per la potenza occupò il Castel S. Angelo, & per qualche tempo gli diede il nome di

Castel Crescentio.

E qui Gio. XXIII. accolfe Lodouico Re di Napoli, & Innocentio III. corono Pietro Rè d'Aragona .

Di Santa Prassede, detta Passera dall'ignorante velgo. 7.

P Er venire da S. Pancratio a questa Chiesa, bisogna ritornar'a dietro infino alla porta, e fuori delle mura, girando venire alla porta di Ripa, e già Portuenie; e caminando per la ftrada maeftra, là fi ritrouerà a canto il fiume; ma prima di voltar'à questo lato, si vede sù la stessa via la forma d'yn pozzo quadro, & hora chiuso, e piene di terra, che chiamano pozzo di S. Pantaleo; Dell'acqua di questo pozzo pare viaffero i Gentili in varie superstitioni loro, come ad vn'altro pozzo fi dice alla Chiefa di San Giorgio. Qui pur'il volgo ha ritrouato va altro nome, & e d'affoga l'afino.

Poco di qua lontano v'hebbe vn cimiterio S. Prassede, sorella di S. Pudentiana, & ambedue benemerite de'primi Christiani di Roma, & in segno di gratitudine qui dedicarono a S. Praffede quest'altra Chiesa, del che ne danno fede, e l'antichità della fabbrica, e la buon'entrata, che tiene, per manrenere i Caaonici di S. Maria in Via lata, e per hauer'il nome di Bafilica nella vita di S. Gregorio Papa, co'l titolo de' SS. Ciro, e Giouanni, i cui corpi vi furono portati dalla Città d' Aleffandria in Egitto, e lo mottrano due versi intagliati in. marmi sopra della porta, e sono li seguenti;

Corpora fantin Cyri renitent bic , at que Toanuis , Qua quedam Rema dedit-Alexandria magna .

#### Di S. Maria del Riposo. 8.

Sotto di questo titolo di Santa Maria del riposo già sià van' altare in S. Giouani Laterano, il quale al presente aon vi è più. Quì, doue la fameglia de' Massimi possibe moiti campi rinouò esta in questa cappella van tal memoria, di cui non sappiamo il principio, ma solo che il 1600. stando per cadere, Massimo de'Massimi nobile Romano la rifece, è ogni festa vi sa celebrare la santa messa per commodità di tutti quelli, che lontani dalle Chiese di Roma, habitano per questicontorni.

E fin qui dicono, che anticamente gli Horti di Cesare si distendessero.



E però sù la porta della vigna de' Massimi, euni l'insericatione.

HORTOS PORTVENSES
Czafar olim moriens reframento
leganit Populo Rom.
Nunc Maximus Maximus
eiuldem populi delicijs
viuens dedicat.
Et vt gratiores fint,
fuo fumptu elegantius excolit.
ANNO DOM. M. DC. XXIX.

Di qui per la Porta Portese fi ritorna in Roma; & allaman dritta lungo la riua del siume veggonsi alcuni Granari fabbricati dal Pontesice Giulio III. e poi risarciti sotto Gregorio XV. & hora da Vrbano VIII. per vna scalinata, che scende al Teuere, refi molto commodi a trafichi.

Qui hoggi fi fermano tutti i legni, che da quelle parti di Ionrano recano le mercatătie à bifogno, ed vtile della Çittă di Roma. E la fua sponda per vaghezza è tutta d'alberi frondon adornata; e per ciò vi fi legge in vn marmo da vn lato.

EVANDER DE COM!TIBVS
Gurgæ Marchio,
Riparumq. Camerarius
ANNO SALVTIS MDCXXXII.

e dall'altro.

VIAM HANC AMPLIAVIT,

æquauit,

& arboribus opacauit.

EODEM ANNO.

E l'Arfenale del Popolo Rom. fecondo gli antiquarij era anco in questa parte del famosisimo Teuere per le sue degue memorie da gli antichi per loro Dio riuerito, e con insegna di fertilità honorato.



57

Quindi poi torcendo alla man manca, e paffando à late d'alcune vigne, ritrouafi il Monasterio di S. Francesco.

## Di S. Francesco. 9.

Vesto Rione, come habiamo dette, su da'Romani dato ad habitare à gente forassiera; onde non trouiamo ch altro Tempio vi fabbricassero, e non qui vno alla Fortuna forte, il cui Tèpio si può vedere nel discorso di S. Grisogono.

E perche le venti Badie de'Monaci nellà città di Roma prigiagiare, haucuano prefio delle Chiefe loro alcuni fpedali
d'alloggiare i pellegrini, come fi sà pure a quello di San Lorenzo in Panisperna, qui teneuail suo spedale la vicina Badiache hora di S.Cosmato si dice, & era de'Monaci di S.Benedetto, co'i tirolo di S. Biagio, ma comparendo al mondo l'humile S. Francesco d'Assis, sù con tanta benignità raccolto da
i detti Monaci, che gli donarono questo spedale di S.Biagio,
& il vicino lor monasterio di S. Cosmato il 1209, con l'approuatione di Papa Innocenzo III. Ma'il gran seruo di Dio
Francesco, cercando in ogni cosa il suo disprezzo, prese per la
suoi Frati questo spedale, & alle Monache dell'Ordine suo
ridiede il monasterio della Badia.

Hauend'egli dunque habitato in questo sacro luogo, meritamente s'honorano alcune sue memorie; vna è la sua poutera cella, della quale con la vicina del suo compagno si e satta vna Cappella assai angusta, e minore aucor'appartua, se d'ambedue non s'inalzaua il sossitto; e perche non vi si poteua salire, se non passando per il dormitorio de i Frati, su leuato quest'impedimento da Monsignore Lello Biscia Cherico di Camera, & hora Eminentis. Cardinale, riuoltandos con bella maniera da gli architetti le scale, acciò dal chiostro, e facristia tutti vi potessero entrare, dalle donne in poi.

Vanno auanti, che in Affiñ fosse quella Chiesa, qui si secentera, & a canto vi sabbricò il monasterio il Conte; Ridolio dell'Anguillara, per eller di quest'Ordine Serasso diuotissimo; & anche affai antiche mostrano d'esser le pitture attorno il chiostro, doue si rappresentano quelli, che lasciate le corone, e scettti, vestiron la pouera tonica di S. Francesco. Il

chore

choro poi della Chiesa sù del 1601. rinouato dal detto Eminentissimo Biscia, e del 1603. Alessandro Viperesco nobile. Romano aggrandi il Monasterio con vna commoda infermeria & alla fine vi prese l'habito. In questa Chiesa sta il corpo della B. Lodouica Matthei Romana.

Qui finalmente nel giorno di S. Francesco si sà il maritaggio d'alcune zitelle, in virtù d'vn legato, che il 1544, seco-Bernardina de'Rustici Romana, lasciandone essecutrici le due Compagnie del Saluatore alle Scale sante, e del Confalone.

Il quadro di Christo al monumento, nell'Altare de' Mat-

thei, è pittura del Caraccioli.

E perche fotto Papa Paolo V. è stata notabilmente la regione di Trasteuere nobilitata, nella facciata della Chiesa v'è questa inscrittion.

> PAVLO V. PONT. OPT. MAX. Quod Vrbem augustissimis templis, & ædificijs illustrauerit, Trastyberinam regionem vberrimis riuis ex agro Brachiano supra laniculum ductis irrigauerit, noxijs olerum hortis in pomaria, domosq. distributis Cælo salubritatem reddiderit, priuatorumq. censum auxerit : vijs qua apertis, qua amplificatis, directisq. infignia SS. Benedicti, & Francisci monasteria. portamq. Portuensem in nobiliorem prospectum dederit, expedito vtroq. Fabritij pontis aditu, & scalis ad Tiberis alueum deductis ciuium, peregrinorum, nautarum. commodis confuluerit S. P. Q. R.

publicis ad Deum votis, atque muneribus felicitatem precatur.

Paulo

#### MODERNA.

59

Paulo Alberino
Tiberio Annibaldenfi de Molaria
Cosss.
Paulo Bruno.
Ludouico Gabrielio
Cap. Reg. Priore.
Alexandro Muto
Laurentio Alterio
Aedd. Carr. MDCXI.



E qui d'intorno nel tempo antico, come dice il Marliano, furono le nobiliffime Terme d'Aureliano Imperadore, e la fabbrica fi vedrà nel discorso di S. Grisogono.

#### S. Maria dell' Horto . 10

I quant'animo e valore fossero gli antichi Romaninelle guerre, sicome lo vedremo dall'altra patte del Teuere in Horatio Coclite presso la cappella di S. Lazaro, così hora da quest'altra ci è qui rappresentato C. Mutio, che per la salute della Patria sece in questo vn'atto, che supera ogni humana credenza, come si è detto nella Roma antica.

In questi prati era vn'horto chiuso di mura, & in vna parte, come si vsa, su dipinta il 1428, vn'imagine di quella, che falutiamo co'l titolo d'Horto chiuso; dalla cui diuotione mose alcune persone pie le secero vna cappella, che vi duro ina fin'al 1495, nel quale fi fece vna Compagnia co'l titolo di S. Maria dell'Horto. Poi diedero principio a questa si grande, e bella, e che, al pari dell'altre fatte da Confraternita, è benifimo tenuta, & offitiata, con musica, organi, e ricchi paramenti. Veste sacchi turchini, con l'imagine della Madonna, che tra due Pini tiene il suo figlio nelle braccia. Celebrano la fere de della Santa Nativita di lei; & oltre la chiesa hanno vno Oratorio.

Vengono a gli 8. di Giugno ad honorare questa Chiesa i Musici di Roma, cantandoui vna Messa solenne per voto satto alla Beatissima Vergine il 1584. accio li liberasse da vn gran pericolo di naustragio, che patirono andando per ordine di Gregorio XIII. ad Ostia adincontrare con cantigli Ambasciadori Giapponesi, quando vennero a rendere vibidienza

alla Sede Apostolica.

Doppo la fabbrica di questa Chiesa diede la sudetta Compagnia principio ad vno spedale vnito ad esta, per gl'infermi di varie arti, li quali in varij mesi con larghe limosine aiutano l'opera del sudetto spedale, che il 1616. aggrandirono conbella sabbrica i Pizzicaruoli.

### De' SS. Quaranta Martiri. 11.

Sotto Licinio Imperadore, & Agricolao Prefetto in Sebafe città d'Armenia fu esperimentata l'inuitta fortezza, costanza di 40. martiri, a'quali doppo lunga prigionia, e graui trauagli furono con sassi ammaccate le bocche, e poi nel maggior freddo dell'anno surono forzati ad entrar nudi in va stagno d'acqua gelata, doue questa era la loro oratione: Signore, quaranta stamo entrati in steccato, quaranta ancora fate, che siano coronati di vittoria.

Hora tra le Chicle, che alla Collegiata di S. Maria in Trafleuere furobo foggette, effendoci stata la presente, siù data libera alla Compagnia del Consalone, come si sece d'alcun altre nel principio della sua sondatione, delle quali fi dirà all' Oratorio della stessa compagnia, sottol' titolo de SS. Pietro, e Paolo. L'anno poi 1608. stando questa Chicla in mal'este siù rinouata dalla detta Compagnia, la quale vi sece dipingo-

61

re il martirio di questi Santi Quaranta, e nel giorno della ses sta loro, che viene a'noue di Marzo, vi danno elemosina di pane, e saua.

De'SS. Cosimo, e Damiano, detto S. Cosmato. 12.

S Icome per fama fi tiene, che di Norcia venendo à Roma S. Benedetto habitaffe, doue hora è vna fua Chiefa prefeo! ponte di S. Bartolomeo in Ifola; così pare, che gli poffedeffe qui molti beni, che ftendeuanfi per infino al Ponte, che di S. Maria fi dice, & anco infino alla Chiefa di S. Francesco, donde i fuoi Monaci nebbero vno spedale per li pellegrini; & effi qui il monasterio loro, il cui Abbate era vno di quelli, che nelle Meffe Pontificali affisteuano al Papa.

E perche i Monaci di questo gran Patriarca S. Benedetto non furono mai inuidiofi d'altri Ordini regolari, che Dio alla giornata fondaua nella fua Chiefa, anzi li fauoriuano con tanta liberalità, che cedeuano i lor proprij luoghi, e come fecero con S. Nilo alla Chiefa di S. Pantaleo ne'Monti, così fecero con San Francesco, come s'e detto alla sua vicina Chiefa, ritenendosi egli lo spedale, e per le monache lafciando il pre-

fente monasterio.

Queste monache si riformarono il 1450, sotto l'indrizzo di due monache, che vennero dal monasterio di S. Lucia di Fuligni, vna detta la B. Serasina, e l'altra la B. Teodora, ambedue Romane.

Circa lo stesso tempo sù rifatto questo monasterio da Sifto IV. per esser anche gli stato dell'Ordine Francescano. E qui d'intorno anticamente surono la Naumachia, e gli horti di Cesare, si come il Marliano riserisce, li quali poi Augusto con l'Acqua Alstetina orno, e rese fertili: e di questa anco secondo tutto il rimanente de giardini, che nel Trasseure si rittouauano.



Di S. Calisto. 13.

Calisto essendo già quasi abbandonato, hora subito che li Monaci di S. Benedetto l'hanno hauuto, non hanno mancato di far risplédere il loro animo nobile, ornandolo molto bene à gloria d'un tanto Pont. e di questo glorio-soluogo, nel quale da S. Calisto molti furono battezzati, &

esso finalmente dopo molti trauagli per comandamento di Alessandro Imperatore sù precipitato nel pozzo con vn sasso al collo, il qual'al presente si vede in Santa Maria di Trasseuere, & il pozzo medesimamente in questo luogo si conserua.

Hora se bene tant'antica è la memoria di questo sacro luogo, non ritrouiamo però, che sosse ristorata, se non da S. Gregorio 111. che su del 741. e pare, che insino a'tempi nostri hauesse più forma d'Oratorio, che di Chiesa, restando il sudetto pozzo suori allo scoperto, da vn lato della Chiesa.

Poi hauendo Paolo V. spianata l'habitatione, che i Padri Benedittini haueuano a Monte cauallo, per mettere in quadro il palazzo Papale, diede loro in ricompensa questa Chiesa, con l'habitatione contigua, e co quest'occasione i Padri da'fondamenti la ristorarono sotto maggiore, e più bella forma, rinchiudendo dentro ad vna cappella detto pozzo, della cui acqua molti ne beuono per diuotione. Fatta la Chiesa, posero mano alla fabbrica del monasterio molto bella, e sontuosa.

D'vn tal rabbellimento compiacendosi molto Paolo V. rese alla Chiesa l'antico suo titolo, che dato le hauea Calisto III. & auanti le aperse due lunghe strade, vna per diritto sentiero guida alla chiesa di S. Francesco; l'altra a Porta Portese, e di la per vn'altra si ritorna pure alla Chiesa di S. Francesco.

Questi, che qui risiedono son detti monaci neri, à disferenza de gli altri, che presero varij colori, chi nella veste di sopra, chi in quella di sotto, ma questi hanno ambedue le vesti di color negro; quella di sopra ha le maniche molto larghe, e questo è il proprio habito di S. Benedetto, & era in quei tempi proprio di tutte le persone Ecclesiastiche, si come dimostrano l'antiche loro sigure. Questi Monaci neri surono detti di Monte Cassino, & anco di S. Giustina di Padoua, doue co'l mezo di Lodouico Balbo Venetiano si fece il 1410. vna Congregatione, nella quale i Monaci di quast'Ordine all'hora alquanto rilassato, si ridusse all'antica osseruanza del Monasterio di Monte Cassino.



Di S. Maria in Traffeuere. 14.

Oue hora è questa Chiesa vi su la Tabenna meritoria nella quale era dato dal Senato il vitto alli soldati sino al fine della vita, li quali per vecchiezza, o altra impersettione non poteuano più militare.

Ma tirca l'anno del Signore 224. San Califto domando questo

questo luogo ad Alessandro Imperatore affettionato a'Christiani, e l'ottenne: e cosi dedicollo al figlio di Dio, & alla sua fantissima Madre.

In questo luogo occorfe quel celebre miracolo, quando nell'Imperio d'Augusto scaturi vn giorno intiero vna fontana d'oglio nel terzo anno del detto Augusto, ficome si feriue da Eusebio. E se bene questo miracolo occorse molti anni prima del nascimento di Christo, che nacque nell'anno 42. del detto Imperatore; ad ogni modo, si dice communemente, che cio su vn presagio della venuta di Christo, che cra il Rè vno sopra l'yvinuerso: e su su gran, misericordia, che Christo doueua vsare col mondo, mediante il beneficio della nostra Redentione. E pero sù la portadella Chiefa, si dentro, leggons questi versi.

Dum tenet emeritus miles , sum magna Taberna ; Sed dum Virgo tenet me, maior nuncupor, & sum : Tunc oleum suo , signans magnificam pietatem Christi nascensis , nunc trado petensibus infam.

Nell'Imperio d'Alessandro, già detto, crescendo molto il numero de Christiani, si solleuo van crudel perseutione contra di loro : e segui, che surono priuati di questo luogo, e costretti à ritirarsi van buona parte di essi in van casa vicina: doue S. Calisto Papa si poi martirizato. E questa casa hora è Chiefa dedicata al detto S. Calisto.

Di questo bel drappello, che su di cento, & vudici insieme coronati di martirio a' 10. di Maggio, non sappiamo, doue ripossino i lor corpi, saluo quello di Calepodio; e questo sarà, o perche da' Christiani posti con S. Calepodio nel cimiterio a San Pancratio, vi stiano insin'ad hora nascosti, come altri molti; o perche Vulpiano hauendo inteso, che s'era trouato il corpo di S. Calepodio, & honoreuolmente sepellito, facesse in modo, che de gli alteri non ci sosse menoria; ne tardo molto la diuina giuttitia à castigar Vulpiano di tante sue impieta, hauendolo di notte le guardie Imperiali miseramente.

Con questo nuouo acquisto sù honorata questa Chiesa, venendoci a riceuer'il santo Battesimo Simplicio con sessant'otto della sua sameglia, & all' yltimo tutti con S. Palmatio, e sua fameglia diedero la testa per Christo, & in varie parti della città comando Vulpiano, che s'inalberaffero quelle facre tefte, per dare spauento a'Christiani; e perche nel farli prigioni, vi tu colto S. Calepodio, ftrascinato che l'hebbero per le vie di Roma, lo gettarono in fiume preflo dell'Ifola.

Fù da fondaméti rinouata questa Chieta del 340. da S.Giulio, e vi drizzo le belle colonne, che infin'hora ci stanno. Hebbe ne'tempi antichi hora titolo di S. Calisto, hora di S. Giulio, hora di S. Maria in Trasteuere, non hauendo al presente altro che l'vltimo; e trà quei de'Preti Cardinali, quest'è il primo, donde sogliono salire ad vno de i sei Vescouati.

S. Gregorio II. nato in Roma, monaco Benedittino fatto Pontefice l'anno 714. rinouò il tetto, e mura di questa Chiefa, e la fece tutta dipingere con varie Imagini, e doppo trent' anni Adriano I. le aggiunse altre due naui a i fianchi, è l'827. Gregorio IV. per li gran miracoli da Dio operati in questa. Chiefa, acció fosse ben tenuta, vi fece a canto vn monasterio, e lo diede a'Canonici Regolari di S. Agostino, & ad imitatione di S. Maria Maggiore vi fece vna Cappella del Presepio, e sù l'altare pose vn'Imagine della Madonna, & il tutto adorno con piastre d'argento, & oro, e molte pretiose gioie.

Piacque poi à Dio, che l'anno 1142. Papa Innocenzo II.da S. Bernardo leuato lo scisma, ch'Anacleto II. e doppo lui Vittore IV. folleuarono contra della Santa Chiefa, deliberaffe d'aggiungere a questa Chiesa quella parte, che piglia con la tribuna, & altar maggiore tutta la cima, dandoci forma di croce. E quiui poi fù sepolto; Nel cauare i fondamenti, la terra ch'era prefio il fonte dell'oglio, ftringendofi con la mano, l'vngeua : e questo Papa, per esfere di questo Rione v'aggiunse molti altri ornamenti, e fece dipingere la tribuna con varie pietre, e lastricare il pauimento, e cingere con colonne di porfido l'altar maggiore, per fostenerui lopra vn tabernacolo di marmo, e finalmente rifece la cappella del Presepio. Fù questo Papa di casa Mattei, che prima su detta Guidonia, e poi de'Papareschi. Doppo sei anni rimunerandolo Dio, su sepellito in questa

Chiefa, e non hauendo consecrato se non l'altar maggiore, il Cardinal Giouanni della steffa fameglia congregando il PoMODERNA.

polo di questo Rione, supplicarono l'aocenzo III. di casa Conti, che voleste confecraria, e ci venne a'15. di Nouembre il 1203. & anche d'entrata, e pretiosi doni l'arricchi. Contal'occasione pare, che mancasse l'indulgenza, che vi pose Calisto II. nella Domenica doppo la festa di S. Calisto, e forfi era della confecracione antica; vi resta però l'altra, che pur'è dello stesso Calisto nel primo giorno dell'anno, ma la statione del giouedi doppo la seconda Domenica di Quaressima ve la pose il santo Pontessico Gregorio, detto il grande; e la sesta principale di questa Chiesa pare, che sia dell'Assunca per l'offerta, che in vn tal giorno le sa il Popolo Romano.

Questo fecero i Pontesici Romani ad vna tant'antica memoria della gloriosissima Vergine Signora nostra, e gli hanno imitati alcuni Cardinali, che l'hebbero in Titolo, tra'qua listi Marco Scitico de Conti d'Altemps in Germania, e nepote di Pio IV. da cato di Sorella, che vi sece vna grande, e bella cappella, in cui ripose la dett'imagine della Madonna, che della Clemenza si dice, & in essa elegendoui la sepoltura, vi su posto il suo corpo l'anno 1593. e l'altro lo sece priui egiato per

l'anime de'morti Gregorio XIII.

Il Cardinal'ancora Aleffandro Medici, poi Leone XI. fece di vaghe pitture adornar'il choro fott'il mofaico di Papa Innocézo II.Del Cardinal Giulio Antonio Santorio è il foffitto dorato, che dinanzi il choro attrauerfa la fuprema parte della Chiefa; ma in grandezza, e bellezza l'avanza quello della naue di mezzo, fatto dal Cardinale Pietro Aldobrandino, che di neptoe di Clemente VIII.poi fotto dello steffo fossitto dall'vna, e l'altra parte con debita proportione aperse finestre, che danno à tutta la Chiefa maggior lume. E di tal magnificenza fi ferba nella Sagrestia questa degnissima memoria.

PETRO CARD. ALDOBRANDINO S. R. E. CAM.
Clementis VIII. Pont. max. fratris F. qui fua
erga Mariam Genitricem pietate Bafilica
huius parietes vetuftate collabentes
reflituit;

E 2 tectum

tectum altius fusfulit, laqueari cælato, aurato exornauit. Capitulum, & Canonici Optimo Patrono. B. M. F. C. ANNO CHR, MDCXX.

Sotto la giurisdittione di questa Chiesa pose Calisto, e la passata di S. Calisto, e la seguente di S. Egidio, e de'Santi Cripino, e Crispiano, che scotto d'altri titoli surono prima, come ad esse vedremo, & auanti di Porta Portese vna vi su di S. Giouanni, e su'l Montorio vna dedicata à gli Angeli. Hora ci restano le Chiese di S. Dorotea, delle SS. Russina, e Seconda, e di San Giouanni della Malua, e ne trattaremo à i proprij luoghi.

Di questa però ci restano alcune cose da dire, perche esfendo Collegiata, auanti che Papa Gregorio IV. che su del 18 17. le facesse il monasterio per li detti Canonici Regolari, haueua l'Arciprete Cardinale, come S. Giouanni Laterano, S. Pietro in Vaticano, e S. Maria Maggiore, ma non si è potuto sapere, quando partiti i Canonici Regolari, ci venissero al.

cune Monache, le quali si partirono il 1218.

Finalmente il 1564.effendo titolare di questa chiesail Cardinale Giouanni Morone, & habitando con la sua corte nel palazzo, che l'era vnito, & hora incorporato nel monasterio di S. Califto, vn barbiere detto Giouanni Colli moffe i corteggiani del Cardinale, & i Canonici di questa Chiesa à far' vna Compagnia del Santissimo Sacramento, accioche fi manteneffe decentemente nella Chiefa, & honoreuolmente fi portaffe à gl'infermi della parochia, ma raffreddandofi alquanto, fi rinouò il 1578. e dal Capitolo di questi Canonici gli fu affegnata la cappella del Card. Altemps . Veltono facchi bianchi, e per infegna fanno vn'altarino co'l Sacramento dentro ad va tabernacolo nel mezo a due candelieri accesso. e due fratelli, che inginocchiati l'adorano. Fanno la proces. fione d'vn tanto Sacramento la Domenica trà l'ottaua della fua folennità. Et vltimamente vi è ftata ripofta l'Imagine miracolosa, trouata à tempo d'Vrbano Ottauo, qui vicino, alla quale Monfignor Gecchini ha fatta vna bella capella. Da ció

MODERNA.

Da ció molti raccolgono, che la prima Chiefa, che tuffe dedicata al vero culto di Dio in Roma fotto titolo della fua fantifima Madre, fu questa di S. Maria in Trafteuere. Que to Tempio dalle SS. Cecilia, e Francesca Romana ne'loro tempi fu spesse volte visitato: e par le sue gran prerogatiue è degnamente anche nominato Basilica.

L'Assunta, che si vede soura il sossitto, è pittura del Domenichini. Ela Tribuna, e la facciata di Mulaico sono opere del buon seruo di Dio Pietro Cauallino. Questa Chiesa, e la sua porta nell'Anno santo 1625, sii sussituita, ad esser visitata dal Popolo in luogo della Chiesa, e porta santa di S. Paolo, doue non si poteua andare liberamente, essendo vietato il commercio suor di Roma per sossituto della peste, che era in Italia; e pero v'è stata messa questa memoria.

VRBANO VIII. PONT. MAX.

Quod Trigemina Porta pefiilentiæ metu claufa
In Bafilicæ D. Pauli locum,
Templum hoc, Portamque eius mediam
Magnam Anni facri partem
Subfituerit
Canonici Memores Beneficij
Pofiuere
ANNO IVBILEI
MDCXXV.

La Fontana, che è nella piazza, dicono già efferui statafatta da Adriano I. Pontefice, il quale (come habbiamo scritto) rifece i condotti dell'Acqua Alsetina, e la ricondusse in
Roma, benche nell'Albertini filegga. Est & son marmoreus
apud Ecclesiam S. Maria Trassiberina, quem Lupes Car. fundanis, vu carmina sculpta denotant; & cum dessecatus suevis ReuMarcus Vigerius Saonensis wir dolisse eiussem tit. Card. in pristinam formam restitute. Poi Alessandro VI. in miglior sorma la rifece; e Clemente VIII. con vago disegno la rabbelli:
Ma per mancanza d'acqua è rimasta abbandonata, e comincia à rouinare.

# Di S. Egidio. 15.

Otto il titolo di S. Lorenzo effendo questa Chiesa vnita al Capitolo della paffata di S. Maria, fu da effo Capitolo conceduta il 1610. da ristorare ad Agostino Lancillotto, il

quale la dedicò à S. Egidio Abbate.

In successo di tempo si mossero altri à fondarui vn monasterio di monache ; del che rallegrandosi molto Agostino , lo fece herede d'vna buona parte de'suoi beni. Sono queste monache vn pretioso frutto de i molti, che in questo Rione di

Trasteuere raccogliono i Carmelitani Scalzi.

Hauendo poi Francesca Mazziotti fatto a questo luogo donatione di tutto quello, che possedeua, su eretto in Monasterio con l'approuatione di Paolo V. l'anno 1610. 2'20. di Giugno; & oltre alle zitelle, che gia vi erano, vi piglio anche l'habito la vedoua Mazziotti, & al gouerno di tutte ci venero due proseffe dello stels'ordine, cauate dal monast.di S. Gioseppe.

#### Di S. Maria di Monte Carmelo. 16.



Vesta Chiesa su prima Parochia dedicara a S. Biagio, e poi fotto l'inuocatione de' SS. Crispino, e Crispiniane fù data

fù data a'Calzolari; ma hora nel 1630. fotto Vrbano VIII. & Rata congiunta al fopradetto Monasterio delle Scalze Carmelitane, e si nomina S. Maria di Monte Carmelo.

#### Di S. Maria della Scala. 17.

C îtea l'anno di N. S. 1592, trà certe case qui del monaterio di S. Chiara, vna vi ti, che fotto d'vna Scala haueua vn'imagine di Maria Vergine, la quale non comportando di star'in vn luogo si poco decente, cominciò à risplendere con molti miracoli, e gratie: onde il Card. di Como, &

altri fi moffero à fabbricarui questa si bella Chiesa.

Et accioche fosse ben tenuta da qualch'Ordine diunto della Santissima Vergine, ella si degno chiamare instino dalla-Spagna quello di S. Maria del Carmine riformato da S. Terefia di Giesù: e l'occasione di farli venire quà da si lòtani paesi nel 1956. si la venuta del Procurator dell'Ordine Fra Giouanni di S. Girolamo, che menò seco Frà Pietro della Madre di Dio, il quale haueua gran talento in predicare con molto spi-

rito, dottrina, fantità, e zelo dell'anime .

Per le virtù di questo buon seruo di Dio si mosse Clemento VIII. à voler in Roma i Padri Carmelitani Scalzi, e diede ordius al Cardinal di Como, che vedesse in qual parte della Città soste più bisogno d'aiuto spirituali e giudicandosi questa di Trasteuere, parte ancoca molto a proposito la presente Chiesa, della quale pigliarono il possesso 19 presente Chiesa, della quale pigliarono il possesso 19 presente della Purisicazione, e con l'aiuto di persone pie, e lor diucte si liberarono dall'interesse, che pagauano al Monasterio di S. Chiara, & accrebbero, & abbellirono la fabbrica della Chiesa, e da sondamenti secre quella del Monasterio, e con molto studio attendono alla salute dell'anime per via de'Sacramenti, e della parola di Dio. E negli altari son belli Quadri.

#### Di S. Dorotea. 18.

T Rà le Chiefe, che dicemmo foggette alla Collegiata di S. Maria in Trafteuere, c'era questa co'l titolo di S. Siluestro, ò perch'egli la fondasse, ò perche la consecrasse: E dalla Confessione auanti l'alter maggiore si conosce ancora la sua autichità, e forsi che di Santa Dorotea si disse poi, quando vi su posto il suo corpo, come dimostra va inscrittione sopra la stessa Consessione, che da riporui i corpi de Santi si faceuano anticamente nelle Chiese: e se vi manca l'anno, già più volte si dirà, che simili traslationi si faceuano segretamente.

Effendo Retttore di questa Chiesa (la quale è parochia, vicina a Porta Settignana) l'anno santo 1500. Girolamo Passo, vi sece vna opera degna di molta lode, per conseruare vnamemoria di S. Pietro, se bene da pochi sia conosciuta, e notata. Stava à questa Chiesa vnita vn'altra nel Montorio, doue l'Apostolo S. Pietro su crocessisto, dedicata à gli Angeli, perche iui s'inginocchiarono sopra d'vn sasso, quando S. Pietro su inalzato sopra di quel legno, lasciandoci impresse le ginocchie, mancando poi pervecchiezza quella Chiesa de gli Angeli, il detto Rettore di questa qui fece portare quel sasso, se sincastrario nel muro dalla parte dell Euangelio.

## Di S. Giouanni della Malua. 19.

Rà le Chiese parochiali sotto la giurisdittione di Santa Maria in Trasseuere c'è anche questa co'l sopranome Mica aurea: le quali patole non intendendo il volgo, ρet esfer Latine, le ha corrette, e ridotte in vna molro sontana dal vero, & è di Malua.

Da quelle due parole dunque Mica aurea, intendiamo, che ne'tempi antichi fi daua in questa Chiesa il giorno di S. Gio: Battista vna pagnottella indorata per qualche pio legato.

Qua presso e il ponte già Aurelio, o Gianicolo, & hora dal Pontefice Sisso IV. che in questa forma lo rifece, Sisto nominato con due inscrittioni, l'yna da yn lato.

#### MCCCCLXXV.

Quitranfis, Xysti quarti beneficio,
Deum roga, yt Pontificem optimum maximum diu nobis saluet, ac sospitet bene.
Vale, quisquis es, ybi hæc precatus
FVER IS.

el'altra dell'altro.

XYSTVS IV. PON. MAX.

Ad vtilitatem P. R. peregrinæque multitudinis ad lubileum venturæ pontem
hunc, quem merito ruptum vocauerant, à fundamentis magna cura, & impensa restituit, Xystumque suo nomine appellari
VOLVIT.

# Di S. Apollonia . 20.

V edificata questa Chiesa nel 1582. e consacrata il 1584. a'12. di Maggio; e per quello, che da queste monache s'è inteso, auanti il 1300. hauendo quì vna casa Paluzza Pierleoni gentildonna Romana vi congregò alcune donne dello stesso volere, e pietà; che sotto la regola del Terz'Ordine di S. Francesco vi perseruerarono infino al Pontesicato di Pio V. che le ridusse poi à clausura, e solenne professione.

# Di S. Margherita 21.

E Monache, che stanno qui, hebbero l'istesso principio, che quelle di S. Apollonia, e sono del medesimo Ordine; ma queste non sanno il nome della Gentildonna Romana loro sondatrice; solo habbiamo, che più antica è questa sondatione, perche hebbe principio sotto Nicolò IV.com'esse affermano, che sù l'anno 1288. Bisognando poi, che si rinchiudessero queste ancora, Giulia Colonna lor sabbricò questa Chiesa, & il monasterio l'anno 1364. & essendo prima dedicato a S. Elisabetta Regina d'Vngheria, che sù anch'essa del Terz'Ordine, piacque alla nuoua sondatrice di cangiarlo in questo di S, Margherita.

# Delle SS. Ruffina, e Seconda. 22.

D'A quello, che all'altra Chiesa di queste sante nel Laterano si dirà sotto il Rione de'Monti, raccogliamo, che hebhebbero qui la propria caía, con vn bagno, fecondo il coftume de nobili Romani, come fi vedrà alla chiefa di S. Pudentiana, & aila vicina di S. Cecilla, la quale fi come fi condannata à moiriui dentro affogata dal caldo, così à queste due fante vergini fuccesse, ma vent'ott'anni doppo S. Cecilia., perch'ella pati del 23 a. e queste del 260.

Il Capitolo di S. Maria in Trafteuere conceffe quelta chiefa, con la debita ricognitione il 1600, ad alcune donne forafiere, congregate à viuer'infieme, le quali con limofine di períone pie l'hanno riftorata, & apprefio le fecero vna com-

moda habitatione.

### Di S. Grisogono . 23.

Li atti di questo santo martire, per esser voiti à questi di S. Anastasia; si riferuano alla sua chiesa & in questa si metteranno i ristori satti da Pontesici, e Cardinali, che l'hebbero in titolo, per esser van di quelle, che doppo le per-

fecutioni fi fecero al tempo di S. Siluestro.

S. Gregorio dunque il 111. che fù del 731. effendo questa chiefa in pericolo di cadere per la vecchi ezza, oltre di riscorala, vi tece appresso vi monasterio per monaci, e lo doto con buon'entrata; e quantunque Anastasio lasciasse di nominare la professione di questi Monaci; nondimeno, perseguitando all'hora nell' Oriente i Monaci Leone Isaurico, il quale non voleua, che s'honorassero le sacre imagini; & essi facendogli più de gl'altri resistenza; surono ssorzati à suggire, e venendone molti à Rosma, benigamente li raccollero i fommi Pontesse; os S. Paquale I. in S. Prassed e ne'monti; e S. Paolo 1. in S. Siluestro di Campo Marzo; così potiamo credere, che facesse qui S. Gregorio 111. massime che dirimpetto S. Gregorio ne sece vn'altro sotto il titolo di S. Agata...

Fù di nuouo ristorata questa chiesa l'anno 1125 dal Cardinal Giouanni da Crema, e vi consacrò vn'Oratorio, forsi perche seruisse di choro ne i tempi i reddi, essendo la chiesa molto graade; mostra quel sopranome da Crema, che di qualche Ordine regolare sosse questo Cardinale; creatura egli su di

Pafqua-

Paíquale II. già Cluniacense. Certo è, che il Cardinal da Crema fi di grand'animo, e valore, poiche sece prigione in Sutil
Bordino Antipapa contra di Gelasio II. & à Roma lo conduse, e'l presento à Calisso II. il 1121. Poi da Papa Honorio
II. essendo il Cardinal da Crema satto suo Legato ando inInghilterra, e Scotia, che riconoscendo all'hora per Vicario
di Christo il Pontesice Romano, in varij Goncilij, ch'iui sece il Cardinale, risormo il Clero, ch'andaua per la mala via.

Finalmente il 1480, hebbero questa chiesa i Frati Carmelitani. Auanti che da questo Titolo ascendesse Paolo V. al Pontificato, ottenne egli il 1601. che'l Popolo Romano le offerisse ogni anno vn calice, come à molte altre chiese di Roma. Poi il Cardinale Scipione Borghese suo nipote hauendola hauuta in titolo vi sece l'anno 1620, vn bellissimo soffitto indorato, & essendo oscura, la sece comparire, aprendoci a i fianchi finestre con debita proportione.

Onde su la porta maggiore di dentro la chiesa questa in-

scrittione leggesi.

AEDEM HANC DIVO CHRISOGONO SACRAM

a Gregorio. III. an. dom. DCXXXI. reparatam,

a Card. Cremenfi an. MCXXV. refectam,

post quingentos annos vetufate

collabentem
Scipio Card. Burghefius
maior Peenirentiarius
fuum, & auunculi Pauli V.
non dum ad Pontificatum eueCti
titulum inftaurauit, ornau tque
ANNO DOMINI MOCXXIII.

La Madonna, ch'è nel foffitto à dirittura della tribuna, è opera del Caualier Gioleppe d'Arpino; & il S. Grifogono, che è fopra la metà della Chiesa, è pittura del Caualier da... Cento.

Oltre del Titolo, che hà di Cardinale, è parochia, ha fette altari con varie indulgenze, come in alcune delle fette Chiefe; e pare, che a somiglianza d'esse habbino i Pontesici posti

altret-

ROMA

altrettanti altari à consolatione di quelli, che per insermità,

o vecchiezza non possono sar le sette chiese.

Ha questa chiesa il capo, & vna mano di S.Grisogono. Et in detta chiesa è vna construccià di S. Maria del Carmine, che si vni il 1543. Con vn'altra del Santissimo Sacramento qui instituita all'hora, & hanno austi la chiesa il loro Oratorio. Maritano alcune volte zitelle la terza Domenica di Luglio, per esser se se propria della Compagnia del Carmino, del che non habbiamo ancora saputa la cagione. Vestono facchi bianchi con mozzetta lionata. Qui stà sepolto il dottissimo Girolamo Card. Aleandro titolare di questa Chiesa.

Le colonne, & i marmi, con li quali fu fabbricata dettachiefa, furono prefi dalle Therme di Seuero Africano, che qui d'intorno erano superbamente edificate; e nel Marliano

le ne fa mentione .

Effendo il Trafteuere per la calidezza dell'aere luogo à Therme proportionato, onde anco Aureliano le fue v'ereffe, come già nella Chiefa di S. Francetoo

s'è accenna-





Di S. Agata. 24.

B Enche Siciliana fosse questa Santa, nondimeno in Roma pure antichissima è la memoria di lei,come si vedrà all'altra sua chiesa di Suburra. Doue è questa chiesa, hebbe S. GreS. Gregorio II. la sua casa paterna, & il 717. satto Sommo Pontefice ve la sabbrico in Chiesa.

Apprefio della chiesa ornata con doni pretiofi fondò yn...
Monasterio di Monaci, doue pur fi stendeua la sua casa.

Sino à quando flettero qui i Monaci, non lo ritrouiamo, poiche gia fono molti anni, che ridotta è la chiefa in poco fito, & effendo vnita alla vicina di S.Grifogono, Clem. VIII. Tanno 1596. la diede con l'obligo della parochia alla Gon-

gregatione della Dottrina Christiana.

Il principio di quelta Congregatione su in Roma il 1560, per mezo d'un Milanese, detto Marco Sadi, che con altrepersone siuore cominciarono ad vinsti in S. Apollinare, ele feste andauano per le parochie di Roma, essercitandosi in quest'opera di tanto giouamento, e necessità poi altri vissi accompagnarono, & essendoci alcuni sacerdoti letterati secre quelta Congregatione, viuendo, e vestendo com'altri Cherici regolari, ma non sanno prosessione.

#### Di S. Bonofa. 25.

T Rà le vergini Romane, che sono celebrate, si per la fantita della vita, come per la sortezza dell'animo in consessare la nostra sede, vna su S. Bonosa.

L'anno 1480, volendo il Rettore di questa chiesa rifare l'altar maggiore, ci vide molte reliquie, e trà l'altre di S. Bonosa. Hora la parochia con la chiesa è vnita alla seguente.

Benemerito alla fine di questa chiesa su l'anno 1604, il suo Rettose Ariedeno Roncone Senese, hauendo risatto il tetto, e dipinto le mura, ne altro d'yna si antica memoria habbiamo ritrouato.

#### Di S. Saluatore della Corte. 26.

Velle, che gli antichi dimandauano Caria, e delle quali Corti, effendo luoghi, doue fiteneua ragione in tutte lecaule, & al principio ne basto vna sola; ma crescendo poi ogui di più la Città di Roma, per ogni Rione si poste vna...

# MODERNA.

Corte, onde sotto la chiesa, che le Monache di Torre di Specchio hanno sabbricato in alto, v'era vna detta Santa Maria della Corte.

L'antichità di questa si conosce e dalla forma, e Confessione auanti dell'altar maggiore, e dalle pitture d'intorno.

Nella cui Tribuna è effigiato il martirio di S. Pigmenio prete del titolo di Paffore, che dal Ponte Sacro, ouero Sublicio fù gettato nel Teuere; e qui dicono efferui parte del fuo corpo. E fù già pio, e religiolo maestro dell'empio Giuliano Apostata, la cui barbara effigie è questa.



#### Di S. Edmondo Re. 27.

Hebbe l'Inghilterra due Regi di questo nome. Vno su tanto limosiniero, che venne in habito scono scutto à chiedergliela S. Gio. Euangelista, di cui egli su dinotissimo, & all'hora non trouandosi il Rè denari, si trasse di mano vn pretioso anello, e cortesemente glielo diede, ne tardo il santo Euangelista ad apparirgli manifesamente, e glire l'anello. Ma frano caso su quello, che nella sua morte permesse. Dio. Hauendo condannate yn ladro aila forca, tanto su

quegli sfacciato, e temerario, che doppo effer fuggito trauestitos si pose alla mensa con i correggiani dello stefio Rè, & hauendolo il Rè scoperto, lo piglio per li capelli; ma se gli caccio sotto il ladro, e nessanchi lo seri con un pugnale, e l'occise; & essendo morto per la giustitia, meritamente s'honora come Santo, l'anno però, & il giorno si desidera.

Ad honore di questo Santo, il cui giorno si celebra a'ao.di Nouembre lece questa chiefa con vu spedale a canto vumercatante Inglese per li suoi paesani, che di tanto lontano veniuano a visitare questi sacri luoghi di Roma; li quali hauendo poi con le loro herese sprezzati, restando quest'opera in mano della Sedia Apostolica l'ha vnita ad vu altra maggiore, & a benesicio loro; com'e il Collegio per la giouentu Inglese alla chiesa di S. Tomasso Cantuariense.

### Di S. Gio. Battifta de'Genouesi 28.

Eritamente dedicó questa natione la sua chiesa al fanto le sacre ceneri, e che di Genoua tiene singolare protettione; poiche ogni volta, che nel porto stanno le naui in pericolo, per la suria de'venti, di rompersi l'vna con l'altra, subito si quietano al comparire di quelle sante reliquie portate sopra la torre à mezzo il molo: Come poi il suo corpo ridotto in cenere dal suoco, per comandamento dell'apostata Giuliano, siasi portato à Genoua, si dirà alla chiesa di Saluestro in Campo Marzo, doue stà il capo.

Qui dunque Meriaduce Cigala nobile Genouese, sece da fondamenti questa chiesa con lo spedale vnito; stando egli in Roma Tesoriere del Fisco Apostolico, sotto Sisto IV. Poi venendo à morte il 1481, qui su sepellito, e vi lasció d'entrata tremila scudi, non solo per mantenere la chiesa, ma per lo spedale, a benestito de Barcaroli Genouesi, quando sos.

ser'infermi, onde anc'hoggi vi si legge .

Meriadux Cicada Genuen. ob fidem, ac religionem a Syxto IV. Pontifice Maximo Fifco Apoltolico feruanda electus. Vixit Ann. 51. D. 7. Hor. 4.

hospi-

hospitali hoc pauperibus nautis alen. & morbo curan, pecunia sua à fund, faciund, testamento, reliquit dote non præterita.

Heic situs est quarto Non. Aug. anno salutis MCCCCLXXXI.

Ma nella guerra, che fù poi fotto Clemente VII. effende questi beni occupati da varij particolari, Gio. Battista Cigala, per la memoria del fondatore Auo suo, e per honor del Santo, di cui haueua il nome, doppo d'effere stato Auditore della Camera Apostolica, fatto Cardinale da Giulio III. il 1551.tanto fece, che fotto Paolo III. ricuperò parte de'fudetti beni, e li diede in cura alla natione de'Genouefi con la chiefa, e ipedale.

Perciò il 1553, fecero vna Compagnia, e la confirmò il sudetto Giulio III.e si allargo la charita ad altri poueri infermi Genouefi, acció s'accettaffero in questo spedale. Vestono sacchi bianchi, e sopra vi portano dipinto S. Gio. Battista, che nella mano finistra tiene il misterioso Agnello. Celebran'ancora la festa di S. Giorgio, per esfer'vn'altro Protettore della Republica di Genoua, ma in quella del Precursore hanno

gratia di liberare vn prigione per la vita.

# Di S. Cecilia . 29.

N'altra chiesa si vedra a questa santa Vergine dedicata. in Campo Marzo: a Monte Giordano ve n'era vn'altra, la quale adefio non c'è più: e questa in Trasteuere è la terza, & in tutte v'hebbe case : e dello sposo, e del cognato l'heredito' con tutt'i loro beni, quando fatti Christiani, se ne

priuarono, per andar più spediti al martirio.

S. Cecilia in Trasteuere, su la propria casa di S. Cecilia. benche altri vogliono per vna antica inscrittione trouata in S.Biagio de'Materazzari al palazzo de'Medici, che quella fofse: con tutto ciò la Chiesa tiene il contratio, poiche dice, che il corpo di S. Cecilia, di S. Valeriano suo sposo, e d'altri surono dal Cimiterio di Califto leuati, nel qual Vrbano Papa li baueua collocati, da Paschal Primo di questo nometrasportati in questo luogo, che era casa, e di ciò l'anno 1599, se ne hebbe chiarezza, poiche l'Eminen. Paolo Cardinale Stondrato

drato Titolare di questa Chiesa facendo fabricare questo benedetto luogo fù trouato il detto corpo di S. Cecilia, Vrbano, Lucio, Tiburtio, Valeriano, e Massimo; il corpo di S. Cecilia fù intatto ritrouato con la fua veste difeta interfiata con fili d'oro, scalza, con vn velo riuolto intorno alli capelli, giacendo con la faccia muolta in terra, con li fegni del fangue & di trè ferite sù'l collo, la qual reliquia fu riposta in vna cafsa d'argento dalla felice memoria di Papa Clemente VIII. concorrendoui tutta Roma. Il detto Cardinale ha fatto riftorare tutta la Chiesa nobilissimamente, con vn pauimento intorno all'Altar maggiore tutto d'alabastri, & altre pietre Orientali, & anco interfiato di gioie, oue fi vede in vn candido marmo scolpita l'effigie, & imagine di quefta gloriofissima Vergine, e Martire nel modo, come fu ritrouara, e s'è detto : ha anco ornato la Chiesa di molte lampade d'argento, con entrata perpetua, acció sempre ardino, e perció nel fuo sepolero vi fi legge -

DEOTRINO VNI.

Paulo Sfondeato Card. Epif. Alban,
Gregorij XIV.Fr.fil. Bonon. Legato
Signaturz iustitiz Presecto Cremonensi
Przsuli pierate in Deum, caritate in pauperes
planė memorando,
quod S. Caciliz corpus

infigni fepulchro luminibus
ad centum perpetuò collucentibus
terrefiri prope Czilo decorault,
templum exornatum
facerdotibus, minifiris,
pretiofis valis, & reliquijs auctum
hzredem in affe reliquit;
quodque omnem eiufmodi retum memoriam

viuens repulit,
demortuo anno etat. LVIII. Sal. MDCXVIII.
Odoardus Card. Farnefius, Augustinus Paccinellus

SENEN. TESTAMENTARII EXECUTORES

P P.

Sotto l'Altar maggiore è vn'Altare, nel quale è il corpo di detta Santa, e de gli altri già detti, quiui trasportati, riserbato però alcune parti, le quali ha fatto ornare di argento do ato il detto Cardinale; per la moltitudine, e ricchezza è stupore à vederle. Vi ha anco gli anni passati il Marchese di Vigliena Ambasciadore Cattolico donato vna lampada, & vn'incenfiero d'argento di molto valore. A mano dritta nell'entrare in Chiefa, è il luogo ristorato, que era il bagno di S. Cecilia. E' vero, che si potrebbe saluare l'vna, e l'altra ragione, dicendo, che quella fosse la paterna, e questa la sposalitia, cioè del marito di lei, non mai toccato, o carnalmente conosciuto. Viè la Statione il Mercordi dopo la seconda Domenica di Quarefima, e nel giorno di S. Cecilia v'è indulgenza plenaria, vi sono anco molte altre reliquie, oltre li detti corpi, & è parochia. In questo luogo è vn Monasterio di Monache di Camaldoli, le quali hanno cura di questa santa Chiesa.

Il Quadro del Christo siagellato è pittura del Vanni; & il tondo della Madonna sù l'altar Maggiore è del Caraccioli. E le colonne del Portico dicono esser anche esse delle Ther-

me di Settimio Seuero, la cui effigie è questa .



Finalmente vi è anco la Compagnia del Santissimo Sacramento, la quale hà una Chiesa separata per Oratorio.

#### Di S. Maria della Torre à Ripa.



P Apa Leone Quarto, volendo impedire il passo del fume a'Saraceni fice sù questa rina vna Torre, e dirimpetto vn'altra, & altre due più à basso dall'vna, e l'altra partedel Teuere, doue si attrauersaua vna catena, acció se i Saraceni, l'hauessero passata, fossero da quest'altre due Torri battuti, e discacciati.

Hora per effer l'altra fuori dell'habitato, non fi vede più, e questa restandoci à beneficio de Marinari, che qui scaricano le merci loro, l'banno dedicata in vna Chiesa alla santissima Vergine; sù poi data in cura a i Padri di S. Agata in questo Rione, e vi celebrano l'Assuncione della santissima Vergine.

E stà incontro alla Dogana di Ripa; oue fi custo.

discono le robe, che vengono sù pe'l Teuere.



E di qui rimiransi nel mezo d'esso Teuere i pilastri, e le rouine del ponte Sublicio, ò d'Horatio, sopra i cui pilastri a'nostri giorni su alzato un ponte di legno, e dalla sorza del Teuere parimente sù dissatto; & hora alle pescagioni serue.

#### Di S. Maria in Cappella. 31.

A più antica memoria, che s'habbia di questa Chiefa, è, che su confacrata il 1090. & haucua il titolo del Saluatore alla Pigna. Poi haurà prefo il nome di S. Maria, quando S. Francesca hauendoci vnita la sua casa vi fece vn gran spedale, e ci veniua à seruire gl'infermi; poi vi s'aggiunse il sopranome di Cappella, o Cupella. Poiche hauendoui li Barilari nel 1540. fatta vna Comp. ottennero con la debita ricognitione la presente chiesa delle Monache di Torre di Specchi, come heredi della fondarrice loro; se bene dello spedale sudetto non c'è più segno, & trouando i Barilari la chiesa inmal'effere, la rifecero, e vi mantengono vn cappellano, & alta sessiona anco le dette Madri, che pigionandosi la casa di S. Francesca, se vi entrauano donne di mala vita, o moriuano in breue, o si convertiuano.

#### Di S. Andrea. 32.

Pérquanto fi raccoglie da alcune lettere di S. Paíquale I. dell'811.nell'apparitione di S. Cecilia, riftorato ch'hebbe la fua vicina chiefa, pare, che fabbricaffe que la l'811. Et accioche honoreuolmente il Santiffimo Sacramento fi portaffe a gl'infermi di quella parochia, fi fece l'anno 1575. vna Compagnia a questo fine, e le su data questa chiefa, acciò le feruiffe d'Oratorio. Poi ritrouandos fil corpo di S. Cecilia, fin honore della virginità, e martirio di S. Cecilia vesti facchi rossi con vna mozzetta b anca con l'imagine di S. Cecilia nel modo, che su trouata a giacere nella cassa, doue S. Vrbano la pose.

#### MODERNA.

87

Del Saluatore al ponte di S. Maria. 33.



Vesta Chiesa è chiamata del ponte S. Maria per vnaimagine della Madonna, ch'era già in S. Pietro sopra l'altare de 58. Processo, e Martiniano, la quale rubata, e spogliata delle gioie, & oro, che n'era ornata, si gittata dal Ponte di S. Angelo in sume, e miracolosamente in questo luogo del Teuere fermossi . Et hora nella chiesa di S. Cosmato è

posta dalla denotione del popolo riuerita.

Di questa chiesa non habbiamo à dir'altro in particolare; se non che bisogna, che la sua edificatione sia molto antica ; poiche vi furono i corpi de'SS. Proto, e Giacinto, de'quali fi dirà à SS. Apostoli, doue stà il corpo di S. Eugenia, di cui furono eunuchi, & à S. Giouanni de Fiorentini, doue fi trasportarono. Sappiamo bene, che da Sistó IV. è stata vna volta rifatta, come dimostrano le insegne sue; e che è parochia.

Qui fi vedono le vestigie del Ponte già Senatorio , e Palatino, poi di S. Maria, da gl'impeti del Teuere nel 1598. rouinato, ed hoggi Ponte rotto dal volgo fi nomina ; nè vi è restata altra parte se non quella, che vna volta essendo già rouinata, per l'occasione dell'anno Santo sù da Gregorio XIII.

fatta rifare, con questa inscrittione .

#### EX AVCTORITATE GREGORII XIII. Pont. Max.

S. P. Q. R.

Pontem Senatorium, cuius fornices vetustate collapsos, & iampridem refectos fluminis impetus denuo deiecerat, in priftinam firmitatem , ac pulchritudinem restituit . ANNO IVBILEI MDLXXV.

# Di S. Benedetto . '34.

Re chiese furono in Roma dedicate al glorioso Patriar-L ca S. Benedetto, questa, & vn'altra a'Catinari, laterza non v'e più, & era à Piazza Madama; e perche di niffuna trouiamo le prime lor fondationi, bifogna, che fiano antichissime. Hoggi ancora v'è l'Oratorio de'Norcini sotto l'inuocatione di questo Santo, come diremo al suo luogo.

Venendo S. Benedetto à Roma, per attendere à gli studij fi tiene, che qui hauesse la casa ; e pare, ch'appresso vi soffe vna chiesa, per esferci vn' imagine antichissima di Nostro Signore in vna cappella all'entrar di questa chiesa, doue in va

Mef-

Meffale ftà, che S. Benedetto le haueua gran diuotion e pochi anni fono, che per fabbricare qui d'intorno, fi ragliò vna pianta di mandole, ch'era di funifurata grandezza, e daututi fi diccua, che vi era stata piantata dal fanto Abbate.

Questa chiesa è parochia, & a questa gia siù aggiunta vn'altra chiesa, che era qui vicino di S. Lorenzo. Er in questo sito dicono, che stasse la famosa Casa Anicia Senatoria chiara ne'secoli antichi per le Prefetture di Roma, e nobilmente da Claudiano celebrata, della cui fameglia scriuono esserstato S. Benedetto; e però in questo luogo verso S. Cecilia con bella, e dotta Libreria, l'Abbate D. Costantino Caietano Monaco Cassinense. hà dato principio al Collegio Gre-

goriano della Cafa di S. Benedetto ila qual Fameglia hoggi Frangipana fi nomina, e dentro la chiefa vicina di S. Cecilia vi e nel pauimento vua fepoltura della loro nobiliffima

Fine della Prima Giornata .

90

ROMA







# Giornata Seconda.



# RIONE DI RIPA.



O N men'abbellifcono Roma i Monti, fopra de'quali è fondata, che il Teuere, il quale inguifa d'un Serpe con varij giri vi paffa per mezo, e vi rinchiude vna bell' Ifola, di cui vedremo alcune cofe nella prima Chiefa di questo Rione; il quale alza per sua insegna vna-

Rota in Campo Rosso .

Et ha di mirabile in se il Theatro di Marcello, Palazzo de gli Eccellentissimi Sauelli, e gli horti Palatini de' Serenissimi Farness.

Nel 'rimanente ha fertili vigne, e deuote Chiefe... Il fitto fin'hora più largo, e profondo, che habbia questo fiume, stà, doue si dice a Ripa; & iui Anco Martio, Quarto Rè de'Romani, sece come un porto, acciò vi si fermassero le naui, che da'varij luoghi portauano mercatantie alla suagran Città di Roma...



Si dice Ripa grande à différenza d'vn'altro luogo più baffo verfo il Popolo, doue fi fermano, come in vn porto, barche, che vengono da luoghi più vicini su pe'l noftro Teuere.

E dentro la porta del Monasterio de' Padri di S. Bartolomeo si conserua la base, che secondo gravissimi Scristori feruiua alla statua di Simon Mago tra li due Ponti inalzatagli con queste parole.

> SEMONI SANCO DEO FIDIO Sex. Pompeius S. P. F. col. Muffianus Quinquennal. Decur. DONVM DEDIT.

E se bene da questa il presente Rione ha preso il nome, abbraccia nondimeno le chiese, che sono dall'altra parte del fiume, leuando le due prime.



Dell'Ifola di S. Bartolomeo. 1.

Vesta anticamente su detta Isola di Gioue Licaonio, e su fatta della materia, la quale su gettata nel Teuere, dal Campo de Tarquini, che era il Campo Marzo, come dice Dionisio: cio e su fatta dalla gran copia del frumento Regio d'esso Tarquinio, che per sentenza publica

ROMA

blica fù gittato nel fiume, in pena d'esso Tarquinio. Il qual frumento à poco à poco si assodo in questa parte del Teue-

re, e se ne fece vn'isola .

Questa Isola hà forma di Naue, perche su consacrata ad Esculapio, il cui fimolacro, e serpente sù portato quiu da Epidauro, con vna naue; la memoria di cui fù conseruata da' Romani, con fare questa mole nel Teuere, con la forma di naue.

In questa stessa Isola erano già molti Tempij di Dei; cioè di Gioue, di Fauno, di Diana, e d'Esculapio, che per effere stimato Dio della Medicina, su causa, che in questo stesso luogo fi fabricasse vn Nosocomio, cioè vn'Hospedale de gl'Infermi; di cui questa voto leggesi, parlando d'Esculapio. Hisce diebus Caio cuidam caco oraculum edidit. Veniret ad (acrum altare, & genua flecteret; à parte dextra veniret ad lauam, & poneret quinque digitos super altare, & eleuaret manum, & poneret super proprios oculos; & recte vidit.

Per due ponti s'entra in quest' Isola; l'yno (& è quello verso Roma) Tarpeio, e Fabritio su detto; da lui fatto, mentr'era Maestro delle strade, e l'approuarono i Consoli Marco Lepido, e M. Gurtio; hora si dice Quattro capi, per quattro capi, che vi si vedono scolpiti in marmo, e rappresentano Giano quadriforme per le quattro stagioni dell'anno, ouero

dimostra vno di quei termini, che si metteuano à i confini de' campi. L'altro ponte dal lato di Trasteuere fù detto Cestio, & Esquilino, e lo rifecero gl'Imperadori Valente, e Valentiniano .





E poi Benedetto Senatore, come vi fi legge, il riparo. Benedictus alme Vrbis summus Senator restaurauit hunc pontem fere diruptum. Hora Ferrato fi nomina, & anco dalla

principal Chiefa, dicefi di S. Bartolomeo .

Questa chiesa su sabbricata nel sito, doue era il Tempio d'Esculapio falso Dio de' Gentili : il quale era vn Serpente portato à Roma dalla città d'Epidauro, al tempo della pefte: e perche era stimato Dio della medicina, li Romani gli fecero questo Tempio, per effere soccorsi da lui in questo lor bisogno della contagione. Questo Tempio d'Esculapio fù fondato nell'Isola, la quale è in mezo al Teuere, e doue è l'horto de Padri, fù lo Spedale de gli antichi.

Nell'anno del Signore 983. Ottone Imperatore trasferì à Roma da Beneuento il corpo del glorioso S. Bartolomeo, o lo ripose in questa Chiesa, la quale su dedicata al nome del

detto Santo .

Nel pozzo auanti all'Altar maggiore, si dice, che sussero ritrouati li corpi di S. Paulino Vescouo di Nola: di S. Gilberto : di S. Esuperio, e di S. Marcellino Confessori.

Papa Pasquale II. à questa forma la ridusse il 1113. Poi l'anno 1179, la consacro Alessandro III. & il 1601. il Cardinal Giulio Antonio Santorio, & Arcinescono di S. Senerina

hauen-

hauendola in titolo, sece il ciborio sopra dell'altar maggiore, e dipinse la tribuna, & adornò con vn bel soffitto indorato la

cappella della Madonna.

L'anno presente 1624. venn'adornata questa chiesa d'vn bellissimo sossito per vna lassita fatta dal Signor Capitan. Gurtio Zannelli, la quale è stata recuperata con l'aiuto del Sig. Cardinal Trescio. E di fuori il portico, e la facciata con bellissima architettura venn'adornata con limosine trouate dal P. Guardiano, chiamato Fra Bernardino Tonozzi da Veletri con l'aiuto d'vna gran limosina data dal sudetto Signor Card. Trescio.

Fù questa chiesa Collegiata infino al 1513. nel quale Papa Leone X. la diede a i Frati Osseruanti di S. Francesco, lasciando la chiesa di S. Girolamo della Charità, e si diceuano Chiarini da Frat'Angelo Clareno, che si ritirò con alcuni compagni dello stess'Ordine à far vita Romitica sopra d'un monte, vestendosi d'un'altr'habito, e da Celestino V. su questa lor congregatione approuata. Poi l'anno 1568. paruemeglio à Pio V. che si unissero con gli altri Osseruanti di S. Francesco.

Circa il giorno festiuo di S. Bartolomeo, trouiamo, che variamente si è celebrato nella chiesa di Dio, perche i Greci nel Martirologio loro l'hanno in due luoghi a'10. di Giugno, e 13. d'Agosto; ma ne i Martirologi nostri è posto a'24. del lo stesso mese d'Agosto, e tal giorno si osferuaua insin'ai tempo

di S. Girolamo, e San Gregorio il grande.

Le reliquie di questa Chiesa sotto Paolo IV. per l'inondatione del Teuere, che sece cader parte di detta chiesa, e del Monasterio, surono portate à S. Pietro, ma poi da Pio IV. surono satte solennemente riconsegnare a'Padri di questo luogo nel 1560. Vi sonno molte indulgenze, e nella sesta vi è anco l'Ottaua con grandissimo concorso di gente.

# Di S. Giouanni Colauita. 2.

Siouanni Colauita, o Calibita é nell' Isola, gia vi stauano Monache, le quali dapoi s'vnirono con quelle di Sant'Anna, hora vi stanno Religiosi, detti volgarmente, Fate ben Fratelli, li quali hebbero principlo da vn buon seruo di Dio Spagnuolo, detto Giouanni di Dio, che percio sono anco chiamati Frati di Giouanni di Dio;la lor'origine fù intorno all'anno 1540. Qui era la casa di San Giouanni Colauita, il quale sconosciuto se ne mori in casa propria volontariamente, come S. Questi Religiosi attendono alle opere di carità, gouernando gl'infermi, che trouano per le strade. Qui è il corpo del detto S. Giouanni Colanita, d'Abacone, & Audiface fratelli, di Mario, e Marta padre, e madre loro, & altre reliquie. Furono posti sotto la regola di S. Agostino da Pio V. il 1572, e volle, che riconoscessero gli Ordinarii, a'quali rendeffero ogni anno conto delle spese nel mantenere gli spedali . & in ogni luogo delle Congregationi loro vno folo fofse Sacerdote. Poi Clemente VIII. ordino il 1596. che facesfero vn voto di feruitù a gli spedali loro proprijalla fine Paolo V. il 1611. gli obligo alla professione de'tre voti ordinarij; co'l quarto sudetto, e che nel Regno di Spagna per ogni fameglia de'lor Conuenti hauessero due sacerdoti dello stess' Ordine; e fi chiamano Fate ben fratelli, ( come di fopra fi diffe ) perche il seruo di Dio Giouanni lor capo, quando andaua cercando la limofina, la chiedeua con tali parole.

Circa l'anno fanto 1600. rinouando questa loro chiesa-, trouarono alcuni tesori nascosti di corpi fanti, tra quali su quello di S. Giouanni Colauita; di più scoprirono vn'arca di marmo, sopra di cui erano scritti nomi de SS. Mario, Marta, Audriace, & Abacone; ma si deue intendere diqualche parte. C'era scritto ancorail nome di S. Hippolito; & anch'egli farà parte o di quello, che battezzo San Lorenzo, o pur di

quell'altro, che è in S. Agata di Suburra.

Et vltimamente l'Emmentissimo Card. Lanti ha fatto à fue spese ingrandire, più della metà, lo spedale, doue stanno gli ammalati per maggior capacità di letti a poueri infermi.

Qui ffi il Tempio di Gloue Licaonio, e dalla parte di dietro quello di Fauno sù la fponda del Teuere; donde hoggi fi cende à macinar grani. Nel Palazzo poi allo incontro della chiefa habito già il Card. Gaetano, il quale fatto Ponteficehebbe il nome di Bonifatio VIII. E per prima v'era sitata la Contessa Matilde, come anco il Pontefice Vittore III.

Di

# Di S. Gregorio à Ponte Quattro capi . 3.

Parochia, e vien detta à Quattro Capi, perche all'entrare del ponte vi e vno de detti Giani, che ha quattro faccie.

Poco più oltre alla man diritta verso Ponte rotto à meza Arada è vn piccolo Ghetto d'Hebrei con la sua scuola.



# Di S. Maria Egittiaca . 4.

A Ll'incontro di questa chiesa appaiono le ruine d'un'antica sabbrica, la quale dall'ignorante volgo è tenuta, che sia del palazzo di Pilato. Quelli, che delle antichità Romane scrissero molte cose, qui posero una piazza da vender pesci; ma sotto nome di pesci intendeuano

ancora tutte l'altre cose necessarie al viuere humano, delle quali ab-

bondaua questa piaz-



Qui poi, dou'e la presente chiesa, ci habbiamo altre ruine d'un Tempio prosano. Questo chi lo diede alla Fortuna Virile, chi alla Miscricordia, e chi alla Pudicitia, son hauendo letto un'inscrittione antica fatta rinouare dal Cardinal Giulio Santorio, come protettore de gli Armeni, à quali su data questa chiesa, e vi si legge che gia su Tempio del Sole, e di Gioue, che rettori del Mondo secero i Gentili;

2 Hou

Hoc dudum fuerat fanum per tempora prisca Constructum Phabo, mortiferoque Ioni. Quod Stephanus veteri purganit stercore Iuden.

E poi su dedicato alla santissima Vergine, forsi per quel miracolo di vna sua Imagine, occorso nel vicino ponte, che pero di S. Maria si chiama. & alla chiesa di S. Saluatore ne hab-

biamo anco ragionato.

Poi l'anno 1500, venendo à Roma per ambafciadore del Ré dell'Armenia a Pio IV. Sepher Abagaro, che dificendena da quella flirpe reale, fu benignamente raccolto dal Pontefice, il quale diede alla fua natione vna chiefa, la quale da fucceffor di lui Pio V. efsédo rinchiufa nel ferraglio de gli Hebrei, & effendo profanata, le diede quefta, ela rifece con l'habitatione loro. Poi Gregorio XIII. amoreuoliffimo anch'egli delle nationi franiere prouide, quanto al viuere bifognaua. E per effere gli Armeni ribelli della Sede Apoftolica, qui non s'accettano, se prima non fanno la profeffione della fedevauanti del protettore, che sempre è qualche Cardinale. Et hora è l'Eminentiffimo Cardinal Borghese, e la cura, chedell'anime haueua questa chiesa, fu vnita alla vicina di Scuola Greca, e le cangiarono il titolo di S. Maria Vergine in quello della peccarice Egittiana.

Dentro vi è dipinta la storia del Rè Abagaro; e vi è rappresentato alla man finistra nell'entrar della chiesa in picco-

la architettura il sepolero di Christo nostro Signore .

#### Di S. Stefano alle Carrozze. 5.

Ve tempij dedicarono i Re de Romani alla Dea Vesta; Romolo fti il primo, & era,doue hora sta la Chiesa di S. Maria delle Gratie fortil Campidoglio, di Numa Pompilio si poi il secolo de questo, che dopo alcuni miracoli al Protomartire S. Stelano dedico la fameglia Sauelli, quando la sciato l'Auentino, onde hebbe l'origine, venne ad habitar'al basso, come dice il Panciroli; & altri ad Hercole vincitore lo secero sacro, come dicono il Fuluio; & altri Antiquarij al Sole.

Hoggi fi nomina la Madonna del Sole; oue ad vna imagine delne della sempre Vergine Maria il popolo con grandissima diuotione concorre.

E qui fotto, come anche hoggi fi vede, la Chiauica Massima con grandissima spesa dal Re Tarquinio Prisco sabricata entraua nel Teuere.



Di S. Maria à Scuola Greca. 6.

I varie antichità trouandosi ornata la memoria di questo facto luogo, non si hanno da lasciare, perche da tutte coglieremo buoni ammaestramenti, hauendo i Roma-

ni feguito in molte cofe il chiaro lume .

Fù dunq: fondata questa chiesa da S. Dionigi Papa, & Adriano I. la orno; è detta Scuola Greca, perche qui v'era fabbricato vn luogo come, Scuola publica, nel quale s'insegnana questa lingua, perche la Latina all'hora era commune. Dicono poi, che si dica Bocca della Verità, perche anticamente ci sosse vn'Altare molto grande, sopra del quale conduccuano li colpeuoli, per giurar il vero, e che il detto Altare fosse sobricato sopra la bocca d'vna Chiauica, e perciò così si chiami. E' Titolo di Cardinale, & è Chiesa antichissima. Teogono, che questa sosse la conda chiesa, che sosse dedicata alla B. Vergine in Roma.

G 3 Disuni-

Disunita che poi su la chiesa Greca dalla Romana, quà vennero i Monaci di Monte Cassino, e vi stettero infino al 1513. nel quale effendo creato Sommo Pontefice Leone X. la fece collegiata, e Pio V. v'aggiunse la cura dell'anime, che abbraccia il Monte Palatino, & Auentino, & vicendo fuori della porta di S. Paolo, arriua infin'ad Oftia. Dallo steffo Pontefice hebbe vn'Imagine della Madonna, che dipinta in vn muro fuori d'vna cafa foggetta à questa Parochia, fu postanella cappella, che ita nell'entrare à mano dritta .

Altri miglioramenti hebbe questa chiesa da vno, che sù Camerlengo di S. Chiefa, e di cui altro non habbiamo, che il nome di Alfano, il quale fece il pauimento di marmi interfiati all'antica, & infin'hora fi conferua con questa inscrittione.

Alfanus fieri tibi fecit Virgo Maria .

Et Genitrix Regis summi, Patris alma sophia.

Finalmente il Cardinal Gio. Vincenzo Gonzaga, hauendola in titolo le fece la facriftia; & vna cappella co'l choro, per cantarui nell'inuerno i diuini offitij, e morendo il mille cinquecento nouant'vnò qui volse la sua sepoltura, e vi lascio tutta la sua guardarobba.

Questa S. Maria vogliono, che si dica in Cosmedin, che è Greco, & in lingua volgare non fignifica altro, che ornamento, perche forfi in quei tépi era di molti ornamenti ricca.

Qui dietro era l'Ara massima d'Hercole .

# Di S. Maria à piè dell' Auentino. 7.

S. Anna in Auentino, è alla salita di S. Sabina, & è vnita

Quanto alla prima fondatione di questa chiesa , considerando, che i Palafrenieri sì del Papa, come de'Cardinali, auanti di fabbricar'in Borgo la chiesa loro a S. Anna, haueuano nella chiesa vecchia di S. Pietro nel Vaticano, à lei pure dedicato vn'altare, pare, che di questa si seruissero, quando i Romani Pontefici habitauano a S. Sabina, a cui e questa vnita. E vi sta vn Romito alla cura di detta chiesa .

E qui vicino sono le Saline, oue il Sale cocendofi s'imbiane

ca ad vio del popolo; e vi fi vendeua.

# MODERNA. 103

E poco più oltre fù l'arco da Romani inalaato in honore d'Horatio trionfante de Tofcani fu'l Ponte.



Come anche v'era la porta Trigemina antica, donde i tre Horatij Romani partirono à combattere contra i tre Curiatij Albani.

Questo contorno dicesi Marmorata dalli marmi, che da Massa di Carrara quiui condotti già si sbarcauano.

#### Di S. Sabina. 8.

Sabina, è Chiefa molto antica, & è nel monte Auenti
> no, e vogliono, che qui foffe il Tempio di Diana, e poi
la cafa paterna di detta Santa; Quando, e da chi foffe edificata, non vi è cofa molto ficura; ben fi sà, che l'anno di nofitra falute 425. fotto il Pontificato di Celeffino l. Pierro di
Schiauonia Cardinale, e di quefta Titolare la rifece da' fondamenti, e poi confecrata fi da Siffo III, che fueceffe al detco Celeffino. Gregorio il Magno vi pofe la Statione il primo
giorno di Quarefima, e li Sommi Pontefici già viauano venire in tal giorno qui à far Cappella, e dare le Ceneri. Honorio
III. dapoi che hebbe contermato l'inflituto di S. Domenico,
gli donó quefta chiefa, e parte del fiuo palazzo, ficome acco

4 al pre-

al preferte refta memoria, si che in quel luogo il gran Patriarcas. Domenico vi fondo il Monafterio, & anco vi pianto via 
pianta di melarancio, la quale fino al di d'hoggi fa frutti; & 
ti fruto fuo non folo, mà anco le foglie fteffe fono tenute con 
gran diuotione. Vi fono li corpi delle SS. Sabina, e Serafia fua 
maestra, Euentio, & effendo falito l'824, al fommo Pontificato, Eugenio II. la rifece anch'egli, e fotto dell'altare maggiore pole i corpi delle SS. Sabina, e Serapia, & altri. Egli 
ancora nella chiefa di S. Pietro in Vaticano corono Lotario 
Imperadore, il quale fece va decreto, che in elegger'il Sommo Pontefteo non vi s'intrometteffero, fe non quei Romani, a'quali, fecondo l'antica víanza, conuiene. Fù poi confactata 
questa chiefa il 1238, a' 19. di Nouembre per mano di Papa 
Gregorio IX. e da quattro Cardinali altrettanti altari.

Fu la terza volta rifatta questa chiesa il 1441, dal Card. Giuliano Cesarini. Ed anco Sitto V. nel 1587, le rese gran-

dezza, e splendore; però vi fi legge -

Sixtus V. Pont. Max.

Ecclesiam hanc intermedio pariete, ruino soque tellorio, sublatis, pauimento strato, gradibus crediis, picturis ad pieratem accomodatis, altarique vona cum sacris martyrum Alexandri Papa, Euentis, Theodoli, Sabina, & Seraphia reliquis ob stationarias, Pontisciasque missa celebrandas translato, in hanc forman restruit An. Pont. 11.

Finalmente effendo stato Priore in questo monasterio il Cardinal Fra Girolamo Bernerio da Correggio, oltre d'hauer fatto il 1598 molte stanze si per li Frati, come per il Sommo Pontefice, quando ci viene il primo di Quadragessma, dotò vna bella cappella, doue il Quadro trà colonne d'alabastro è dipinto da Liuta Fontana, & il resto da Federico Zuccaro.

Il sasso in mezo alla chiesa su gettato dal Demonio sopra

S. Domenico, mentre quiui oraua.

Del Palazzo qui congiunto dice l'Albertini .

Palatium S. Sabina, in quo Honorius III. & IIII. Engenius II. Pontiff, habitarunt, antiquum, quod quidem Reuer. Card. Montis regalis inflauranits postea werd a Fatio Sanctor. Viterb. ein dem tit. Card.cum viridario in non nullis loci; inflauratum.

Et anticamente vi fu fatto il Conclaue .

Vesta Chiesa hora dedicata a S. Alessio, e S. Bonifatio fü già tempio dedicato ad Hercole Auentino, forfe perche qui fotto ammazzo il mostro Caccoje l'hebbero i Monaci di S. Benedetto,e fù illustrata con la presenza di quel gran servo di Dio Adalberto Vescouo,e martire glorioso; e qui prese l'habito del fanto Patriarca Benedetto .

Questo hauendo la chiesa di Dio di Praga in Boemla, e vedendo, che non poteua riformare la mala vita de' suoi , si risolse di rinuntiarla in mano del Romano Pontefice, ch'all' hora fù Giouanni XV. e defideroso dalla vita monastica, lo configlio il B. Nilo fondatore del monasterio di Grotta fer-

rata à vestirsi.

Infino a quanto restaffero qui i Monaci di S. Benedetto, non lo ritrouiamo, se non su circa il 1 400. nel qual'anno pare, che ci venissero i Frati di S. Girolamo; perche essi hanno da certa traditione, che il Conte di Monte Granello Carlo Romena lor fondatore, con altri compagni, trà quali fu va Gualtiero di fantissima vita, andando in Ispagna fondarono varij monasterij, de quali vno su quello, che dal luogo sa dice lo Scuriale. Poi di Spagna venne à Roma vno di quei primi, detto Lupo Olmetto Spagnuolo, & hauuta questa. chiefa co'l monasterio, santamente vi mori il 1433. & hanno conferuata la memoria di lui nella sepoltura con l'inscrittione, che sta doppo l'altar maggiore.

Quanto a'ristori fatti à questa chiesa, solo habbiamo li moderni, perche de gli antichi non trouiamo chi ne scriua .L'anno 1582. questi Padri fecero dipingere la tribuna, e sopra dell'altare maggiore inalgarono yn ciborio con degni lauori fatti di marmo, e vi posero l'armi del Cardinal Gio. Vincenzo Gonzaga, si per effer' all'hora di questo Ordine Protettore, come hanco per hauer la chiesa in titolo. Poi il 1603. essendo titolare il Cardinal'Ottauio Parauicino, fece sopra dello stesso altare vn tabernacolo di gran spesa, e trà balaustri di marmo aperfe vna scala da calare in vna cappella sotto dello stess'altare, doue sono riposti i corpi de'SS. Bonifatio, Ales-

fio, & Aglae .

Questa chiesa su vna delle 20. priuilegiate Badie di Roma. Et in essa vie vn'antichissima cappella de Sauelli Duchi Auentini, come nel Sansouino si legge, & vna sepolura antica de Massimi. E la Madonna del Tabernacolo era nella Cistà d'Edessa.

#### Di S. Maria nell' Auentino . 10.

P Rima di calare da questo monte, habbiamo nell'estrema sua parte la presente Chiesa, la quale su anch'ellavna delle 20. priuilegiate Badie, èc hora fotto il titolo di Priorato si di in commenda à qualch' voa de'Cardinali. Es se nel iuoltare il prosano culto de'Gentili nel sarro, e vero, offeruarono i sedeli qualche proportione, qui la ritrouarono assal conueniente, nel dedicare a Maria Vergine vn tempio, ch'era della Buona Dea.

Con l'antichità di questo monasterio, si perdeua insieme la memoria della chiesa, se da Pio V. non venuta ristorata. , ordinando, che vi si facessero alcune sanze da poterusis habitare. Onustrio Panuino Frate di S. Agostino, hauendo l'anno 1570. dato il luce vu libro delle fette chiese, si quella di S. Giouanni Laterano, mettendo le chiese delle 20. priuilegiate Badie, che in Roma haueuano i Monaci, aggiunse à questa, che c'el corpo di S. Sabino Vescouo. Tre n'ha il marticologio Remano, di Canisso 2'9, di Febraro, di Piacenza agli 11. di Decembre, & a' 3. di Spoleti; e perche tutti surono auanti S. Gregorio il grande, de i primi due Consessione eggi ne tratta nei suoi Dialogi.

#### Di S. Lazaro fotto dell' Auentino. 11.

L O spedale di S. Lazaro suori di Port'Angelica, di cui si diffe nel Rione di Borgo, sostentandosi in parte con limosine, per coglierne alcune da chi và alle sette chiese, sece in questo passo la presente cappella.

Alla man diritta erano i granari antichi de' Romani . Caminado più oltre s'arriva in vna spatiosa, e verde pianu-



Ma chi potrebbe nè dire, nè credere, che trà tante, belle, grandi, e marauigliofe fabbriche fatte per tanti fecoli in Roma, niuna più dimostri del vicino monte Testaccio, il suo gran potere. Questo è vn monte, che gira mezo miglio, e s'inalza cento sessanta piedi, tutto fatto di rottami di vasi di creta. Ma come i Romani habbino di tal materia formato vn si gran monte, hà dato che pensare à molti. Vogliono alcuni, che dentro a vasi di creta si portasero i tributi, che da varie prouincie si pagauano all'imperio Romano, & arriuati che erano spezzastero i vasi, e buttassero quei fragmenti questo luogo, onde crebbe in vn monte tale; ma non è verifimile, che li tributi si portassero in vasi di terra, e che spezzati habbino potuto fare vna tanta machina.

Altri vogliono, che sia fatto di statue d'Idoli, & ornamenti de tempi, vine, & altri vasi di creta rotti, poiche solo d'opere di creta per grandissimo tempo si seruirono i Romani, li quali, per non potersi gettar in siume per prohibitione satta dal Senato, si gettauano qui, per esser latgo più vicino, e commodo all'arte de vassi, a quali era stata assegnata questa campagua, che prima era sinori delle mura di Roma, per la commodità dell'acqua vicina del Teuere; e questo

par più verifimile .



Sepoltura di Cestio.

E che fuori di Roma fosse questa parte, ne vediamo infin'hora il segno, che ci dà la vicina machina in formad'vna piramide, fattà per sepultura de i sette Epuloni. Per Epulonis'intendono alcuni sacerdoti in grado, e rice

chezze

109

chezze à turti gli altri superiori, che così si diceuano da Epule, che in Latino significano le viuande, ch'essi per ostitio proprio ordinauano si apparecchiassero in alcuni conuiri, e certi giorni hor'à Gioue, hora ad altri Dei ne'loro tempij, e poi chiuse le porte mandauano suora il popolo, con dirgli, che i Dei non voleuan'esser visti à mensa, ma essi erano quelli, che visedeuano, e di nascosto vi banchet tauano.

Questi haueuano ancora carico di fare spedir le cause pie, se ben'era con qualch'interesse loro, essendo facerdoti commolt'autorità. Non su pero questa machina sepulcrale satta alle spese di cutti i sette Epuloni, ma d'yn solo più de gli altri potente, e ricco, detto C. Cessio, ch'atriuò ad essere.

Console di Roma .

E qui apprefio da Belifario fu trasferita la Porta di S. Paolo detta Officnfe, quando contra l'incursione de' Gothi cinse Roma di nuoue muraglie.

Da questa porta fin'alla bassilica di S. Paolo (come dice-Procopio) era vn portico, che haueua colonne di marmo, e tetto di piombo; satto per commodità di chi vi-

fitaua detta Bafilica. E poi dalli Pontefici Adriano, e Benedetto III. reftaurato . Ed hora y'è femplice via d'alcuni felci Romani antichi laftrica-



Del Saluatore fuori della porta di S. Paolo. 12.



E Siendo stata questa gran campagna dal principio di Roma suori delle sue mura, qui non su porta alcuna, ma per venirci, si viciua ò da porta Ardeatina, ch'era trà il monte Celio, & il Palatino sorto la chiesa di S. Gregorio, ò dalla Trigemina. Poi allargandosi le mura, qui si fece vna porta, e su detta Ostiense, perche di quà si và ad Ostia. Poscia n'heb-

be il nome di S. Paolo, per altre cagioni .

Hora veniamo a questo sacro luogo, doue stà nascosta vna segnalata memoria dell'Apostolo S. Paolo. Condannato ch' egli su alla morte con San Pietro, bisogna, ch'vscissero dalla sudetta porta Ardeatina; e perche non si diussero insino, doue stà la seguente chiesa, per vederli passar di quà, ci venne vna lor discepola, detta S. Plautilla nobile Romana, ondeper modessi entrando in vna vicina casa, doue hora è la presente chiesa, andò à mettersi ad vna sinestra, & essendo si data la sentenza ad ambidue circa la qualità della morte, S. Paolo dimandò a Plautilla il velo d'abbendarsi gli occhi al colpo della spada, & ella subito calò giù da vna scala, chessino a' tempi nostri si mostraua in questa chiesa, e trattoselo

da capo riuerentemente glielo diede, & egli le promesse, che

tra poco glie l'haurebbe reso.

La cappella, che ci stà incontro, su fatta da gli orfanelli, per metterci vn'imagine della Madonna dipinta in vn muro vicino, & insieme per chiedere limosina a passaggieri per gli stessi

poueri orfani.

Dalla memoria dunque lasciata quiui da S. Paelo, n'hapreso con ragione il suo nome questa porta, & insieme la chiesa fatta da Constantino più unnanzi, doue riportarono à sepellire il sacro corpo di sui, onde ne à questa picciola chiesa, ne alla seguente, doue si duuse da S. Pietro, su dato aicuno de'loro nomi; ese a questo e posto quello del Saluatore, pare, che sia moderno da vo l'magine dipinta sù l'altare. Et effendo questa chiesa vnita à quella di S. Saba data con la Badia per sondatione del Collegio Germanico da Papa Gregorio XIII, vengono ad effere amendue soggette alla chiesa di S. Apollinare.

# De'SS. Pietro, e Paolo Apostoli qui separati. 13.

N Ella fentenza data fopra la morte di questi due Santi Apostoli, c'era, che S. Pietro fosse tra' Gindei crocessiso in Trastenere sopra del Gianicolo, hora Montorio; e che à S. Paolo, come cittadino Romano, per gratia concessa a suoi maggiori in Tarso di Cilitia si troncasse il capo alcune miglia

fuori di questa porta.

Cauati ambidue dalla prigione, per essere menati al supplitio, surono condotti inseme sin qui. E nell's sessiono doue surono separati, su fabbricata questa chiesa. Ad vna tal diuotione vogliono alcuni si trouasse presente San Dionigi Areopagita; perche in vna lettera, che scriue a San Timoteco, riserice le parole, che trà di loro passarono in questa separatione. E prima disse S. Paolo à S. Pietro: Pax tibi fundamentam ecclessarum, en Pastoragnorum, en ouium Christi: & tendendogli S. Pietro il saluto disse vade in pace pradicator bonorum, mediator salutis, en dux instorum.

E quantunque trà l'opere, che hora habbiamo di S. Dionigi, non si troui quest'epistola scritta da lui à S. Timotao, non fi deue per queño negare, trouando ancora trà l'opere di S. Grisoftomo aggiuntoci altre di nuono cauate da' libri antichi scritti a mano, e conseruati in librerie d'illustri per-

fonaggi.

Chi poi ne'tempi antichi hauesse cura di questa memoria, non habbiam'altro, se non che al tempo di Pio IV. stando nei mezo della strada in mal termine, alcuni della Compania della Santissima Trinità de' pellegrini l'ottennero dal Pôtesice, e la ristorarono. Douendosi poi acconciare la strada, si dalla stessa compagnia trasportara nel presente luogo, se call'incontro del primo, e vi aggiunsero vi poco d'habitatione, per chi ne douesse bauer la cura.

Poco più oltre alla man dritta era la vigna di Santa Francesca, & hora delle Monache di Torre di Specchio per alcu-

ni fuoi miracoli quiui occorfi grandemente chiara .

Per la diritta litrada poi auanti la Basilica di S. Paolo euui vn'antica colonnella già a Vulcano, hora alla Croce eretta; Onde v'e questo Edistico nella base, che è in fronte alla dirada.

Ohm ignes , nunc Sacra Dei vexilla , triumphum Denicta mortis , Symbola pacis habet .

dalla parte opposta.

Hanc facris Veteres facibus statuere Columnam, Quam Casinenses restituere Cruci. e nel lato della via publica.

MDCV I. z. Maij.





Di S. Paolo Apostolo. 14.

Seguita che fù la gloriofa morte di S. Paolo, fù portato il fuo facro corpo in questo luogo, che era all'hora horto d'vna pouera donna, che fi chiamaua Teona; e scondo alcuni fù di Lucina nobile Romana, onde fi legge. Paulum Lucina in pradio suo osti osti on longe à loco, vibi furar a cisus;

eisus; Petrum vero Cornelius non longe à loco, vbi fuerat crucifinus, reposuerunt.

Quelta gran B filica fu fatta ad instanza di S. Siluestro Papa da Conantino Magno Imp. na luago, doue eta stato iepellito il detto corpo dell'Apostolo S. Paolo, e v'era stato per lo spatio di trecento anni in circa.

Et ha questa chiesa per o namento cento colonne, come haueua quella di S. Pietro in Vaticano; & ha cinque nauate e sù dotata das l'Imperatore sopradetto con ricchissime ca-

trate.

S. Silueftro Papa confacro questa Basilica nell'istesso giorno, nel quale si a la feita della sua Dedicatione, e di quella di S. Pietro. E qui il detto S. Situestro ripose l'altra meza parte de corpi di S. Pietro, e di S. Paolo Apostori in vua pretiosissima casa lotto l'altar maggiore, come in S. Pietro satto hauca.

S. Marcella Romana fi faluo in quelta chiefa, quando Roma fi prefa da Gothi, come dice S. Girolamo. E così anche moltrifimi fedeli fi falua ono, parte in quefta ffesfa chiefa, e parte in quelta di S. Pietro in Vaticano, come feriue Paolo

Diacono.

Procopio nella guerra de'Gothi riferisce, che li Gothi non fecero mai danno alla Chiesa di S. Paolo: anzi diedero licenza alli Sacerdoti, che vi si ricouerassero sicuramente. Di che

ne fa anco teltimonio Paolo Diacono.

Il Mulaico dell'arco grande di questa Basilica di S. Paolo è antichismo, e su fatto da Leone Magno nel 440, e forsi alla spesa di questo Mulaico concorse Placidia forella degl'Imperatori Honorio, & Arcadio che però nel detto Arco si leggono questi due versi.

Placidia piamens operis decus hoc faciebat , Suadet Pontificis studio splendere Leonis .

Nella colonna maggiore dell'arco, che attrauería la chiefa, è scolpito questo editto del medesimo Leone III.

LEON VESCOVO SERVO de i ferur di Dio, a tutti li

Christiani notifica tale prohibitione, e proclamo .

Qualunque ardirà di leuare i doni, ouer offerte del fantissimo altare del glorioso Apostolo S. Paolo, e di tutta la Chiefa sua, che sono offerti per comingdo, & visile di quelli, che in quelta

questa Chiesa seruono a Dio, ouero che per denari, o per altre vie stotte eleggera il rettor di questo luogo contra l'ordine de nostri maggiori, e contra il bando nostro, ouero che dissipando le proprieta di questo luogo, ardirà venderle, o comprarle, babbia la maledittion di Dio nel corpo, e facultà sue, e fia da tutti tenuto infame, e facrilego, infino chiegli habbia restituito il mal tolto, o mal venduto, el testimonio suo non sia in cosa alcuna ammesso, e tutta la roba gli sia consicata; e se non si pentirà, sia cons'autorità dei due Principi de i santi all'interno condannato. siat, siat, fiat,

Nella Libreria Vaticana fi conferua vna lettera di Valenti-

niano, d'Arcadio, e d'Honorio Imperatori.



Da questa lettera si raccoglie, che li detti Imperatori ristorarono la Chiesa di S. Paolo: & di più l'ampliarono con nuouo Disegno, più magnissico del primo; affinche questa Basilica fuste capace di moltissime nationi, che veniuano a Roma alli Juoghi santi.

Il che anche si conferma dalla scrittura di certi versi di Pru-

dentio in honore de'fanti Apostoli .

Il Musaico, che è nella sacciata principale della chiesa, sù satto da Clemente VI. ouero da Gregorio XI. suo Nipoto,

quando tornò à Roma da Auignone, nell'anno 1376, e vi &

veggiono le fue Armi.

Le porte di bronzo di questa Basilica surono satte in Costantinopoli : come si raccoglie dalle lettere Greche scolpite in effe porte, nell'anno 1070, al tempo di Aleffandro Secondo, come dice Onofrio. E Pantaleone Castelli Console Romano ve le fece fabbricare, nelle quali euui il Castello sua gentilitia Infegna, & egli innanzi ad vna facra imagine staffi in ginocchione, & in effe porte hauui l'Aquila, che egli come Console Romano portaua, e da quella de Patritij, e de Prefetvariati dinifana .

Nel cortile di detta Basilica è la sepoltura di Pier Leone, nobiliffimo Cittadino Romano, padre di Pietro Antipapa, che fù al tempo d'Innocentio Secondo: dal quale Pier Leone dicono, che discende da Casa d'Austria. Con questa memoria.

Te Petrus , & Paulus confirmet Petre Leonis . Dent animam Calo, quos tam deuotus amasti,

Et quibus est idem tumulus, sit glaria tecum . La lunghezza di quelta Bafilica rifatta da' fopradetti Imperatori e di 477. piedi, e la larghezza di 258. piedi, & è di cinque naui, nella base d'vna Colonna leggefi questa antica memoria d'vn Prefetto di Roma.

Fl. Eugenius Afellus C. C.

Praf. Vrbis V. S. I. reparauit.

Il Musaico della Tribuna maggiore su fatto da Papa Hone.

rio Terzo di Casa Sauelli, che fu nel 1216.

Stettero al gouerno di questa chiesa Cherici insin'al 943. nel qual tempo Martino II. ci fece venire i Monaci di Monte Caffino .

Poi il 950. potendo affai in Roma Alberico Ottauo, effendo Padre di Papa Giouanni XXII. leuo questa da i detti Monaci, e la diede a'Cluniacensi. Ma il 1410. essendo vscito dalla generosa pianta di S. Benedetto la Congregatione di S. Giustina in Padoua, per imitare l'offeruanza de'Monaci di Monte Caffino, tanto buon'ordine ella diede nella Santa Chiefa con tal riforma, che doppo quindici anni Martino V.le diede questa chiesa, ò pur vi furono richiamati, per esser'imitatori di quei di Monte Cassino, a'quali sù prima data. E quanMODERNA. 117

E quanto ne fiano benemeriti, lo fecero vedere l'anno fanto del 1600, e nella fabbrica del Monasterio, e nel choro sotto la tribuna, e nella naue, che l'attrauersa, con due altari per ogni capo. Et vn'altro ne fecero à corrispondenza di quello del Crocefisso, che affettuosissimamete parlò à S. Brigida, per metterci vna diuota Imagine della Madóna, che suori di quella naue rinchiusa trà cancelli di ferro si riueriua sopra d'vn' altare. E quà venne da Roma S. Ignatio sondatore della Compagnia di Giesù a fare la protessione della sua regola.

Alli gradini auanti il Giborio, sopra quali si hanno da porre due esquistre sculture di Francesco Mochi, da lato yi è la

statua di Papa Bonifatio IX. con questa memoria.

# BONIFATIO IX. TOMAGELLO

Pont. opt. max.
grati animi monumentum
a Cafinenfi Congregation
olim erectum
mox temporum iniuria collapfum
Lucretia Tomacella Columna
Paliani Dux
GENTILI SVO RESTITVIT.

In questa chiesa vi sono li sette altari, con indulgenza a chi li visita, e vi si celebra quattro volte l'anno la statione: è nel numero delle cinque Patriarcali, e delle sette, e delle quattro per l'anno santo, & hà la porta santa sotto commodo Portico; e v'era ampio Cortile di numerose colonne ornato. Gode parte de'corpi di S. Pietro, e S. Paolo, e molte reliquie.

Et vitimamente sotto Paolo V. è stato satto vn Pauimento intersiato tutto di varij marmi Orientali di molto valore auanti all'altar maggiore, & d'intorno a quello è'l tutto vagamente dipinto, è messo a oro, & oltre al quadro del Mutiano, che è quello, che stà sù l'Altare della porticella verso l'Altar maggiore, vi sono stati scoperti tre altri quadri molto stimati; il primo che sta in saccia à quello del Mutiano, è satto per mano di Gio.de Vecchi dal Borgo San Sepolero, & il secondo, che sta a lato a questo, è d'Oratio Gentileschi, & il se

H 3

terzo incontro al (econdo, è dipinto per mano di vna Donna Bolognese detta Lauinia in tal'arte samossilima, il qualrappresenta, quando S. Stefano si lapidato. El Quadro dell'altar maggiore, e gran pittura di Francesco Cigoli, ch'anco
in S. Pietro ha singolarissimo quadro, & in S. Calisto la Cappella à man manca è sua pittura. Sù questo Altare è stato
ridotto à sine un tabernacolo di dinene pitture bellissime, &
altri sinimenti di architettura mirabile di Honorio Lunghi,
E non men vaga di pitture è la Cappella del S. Sacramento,
opera del Caualier Lansranchi; come anco in S. Pietro hà
nobil quadro; & in S. Marta è suo quel di S. Orsola, e l'altro
della Madonna...

In questa Basilica è sepolto Pietro Cauallino, il quale sece il già detto Crocessis di S. Paolo, ed inmosaico orno la facciata di esta chiesa; come anco di lui si scriue, che gii pingesse a fresco l'istesso Tempio di S. Paolo, & anco quello di S. Maria in Trasteuere, di S. Grisogono, di S. Cecilia in Trasteuere, di S. Francesco, e di S. Maria in Araceli sopra la Sagressia; e ne'suoi tempi su celebre scultore, e pittore; & aiutò Giotto, in far la Nauscella di S. Pietro, oue anco sece il Crocessis.

E qui gli stessi Padri di S. Benedetto seruono per penitentiesf. E vi hanno grande, e nobile habitatione.

# De'SS. Vincenzo, & Anastasio martiri. 15.

Vesta Chiesa si disse prima di S. Paolo, essendogli qui vicino stato troncato il capo; e da Monazi hebbe fossi il fecondo di S. Maria, che po si dicede alla seguente chiesa, quando à questa essendo portato il corpo di S. Anastasio, da lui, e S. Vinceazo prese il terzo, & vitimo titolo, ch'insin'hora vi dura; e se bene il corpo di S. Anastasio si portato al Saluatore nella cima delle Scale sante, nondimeno ci è restato il capo, e ci sono ancora reliquie di S. Vinceazo, & è quello di Valenza, come che in vn marmo è notato qui, e pati il martirio di S. Lorenzo; e ci sono grandissime indulgenze.

Hauendo Papa Honorio I. da fondamenti rifatta questa chiesa co'l monasterio l'anno 625, bisogna, che sotto il sudetto titolo di S. Paolo, è di S. Maria, lo sacesse, perche del 627. occorfe il martirio di Sant'Anaitafio. Dell'800. effendofi partiti i Monaci, Carlo Magno la doto fo fendidamente, & havendo S. Leone III. rilatta la chiefa, ci fece ritornare i Monaci, & all'hora haueua il titolo de'SS. Vinceuzo, & Anaftafio, il cui corpo dugento anni prima le haueua mandato l'Imperadore Heraclio. Patirono il martirio a'22. di Gennaro ambidue, ma in duerfi anni.

Quando poi il 1140, co'l mezo di S. Bernardo fi leuò lo feidna, che Pier Leone moffe contra d'Innocenzo II. egli volle, che da Ciftertio qua venifero i Monaci del Santo Padre, e con tal'occasione da'sondament rinouò il monafterio, & il primo Abbate fù da' Cardinali eletto Papa, e fù detto Eugenio III. E qui molte reliquie di Santi fi conferuano.

#### Di S. Maria Scala del Cielo . 16.

De nomi si trouano dati à questi contorni, & ambidue tolti da vn picciol sonte, che dal vicino collegaturice; il primo su Gattra ingiter manans: tal nome diede anche Martiale ad vn altr'acqua di Porta Capena, hora di San Sebastiano, per vn laghetto, che sis da varij sonticelli; l'altro nome è all'acque Saluie da vna sameglia antica, e nobile, di cui erano qui alcuni poderi, e di questa si Ottone Imperadore Romano.

Il terzo nome più di tutti honoreuole è di Scala del Cielo, perche stando S.Bernardo nel vicino monasterio de'SS. Vincenzo, è Anastasio, è in questa chiesa celebrando per vna persona deionta, gli sù mostrata ascendere per vna scala al cielo. Prima che si dedicasse qui vna tal memoria alla Vergine, si consecrata con la morte, e sepultura di diecimila, e tecentore Martiri, de'quali S. Zenone sù capo: è si nva gran catasta si vedono di sotto à questa chiesa, la quale cadendo per la suria de'venti il 1582. Il Cardinal' à lessandre Farnese, all'hora Commendatario, la risce da sondamenti con bel diegno, è si il successore di ul Cardinal Pietro Aldobrandino ridusse a persettione il bel musaco della tribuna; e questi Martiri furono quei Christiani, che auanzarono dalla fabbrica della Therme Diocletiane.

H 4 A la



A la Testa di San Paolo .

B la Chiesa delle tre Fontane.

C la Chiefa de' SS. Vincenzo, & Anastasio.

D la Chiefa di Santa Maria Scala Cali .

# Di S. Paolo alle tre Fontane. 17.

Re macelli de'Martiri sappiamo, che secero in Roma i tiranni; vno a S. Maria de gli Angeli in via Alesfandrina, l'altro a S. Vito; il terzo al Saluatore del Torrione di Borgo. Questo però sù di tutti più illustre, hauendolo consacrato S. Paolo con la sua gloriosa morte; e forsi che sù il primo à spargerui per Christo il sangue; onde serui poi à migliara d'altri SS. Martiri, come s'è detto alla passara chiesa. Del 1600. si giudico, che stesse in pericolo di cadere, oltre d'essere fatta alla rustica, perciò il Cardinal Pietro Aldobrandino effend'Abbate di queste sacre memorie, da'fondamenti con bell'architettura volse ristorare questa; & essendo vna delle noue chiese, e con molta diuotione visitata, per leuar'ogni difordine, che prima dalla strettezza del passo vi poteua nascere, v'aperse dinanzi vna gran piazza; e dalla vicina chiesa de' SS. Vincenzo, & Anastasio fece portare vna colonna di tant'altezza, ch'appoggiandoui, e legandoui S. Paolo, auanzaua co'l capo, accio dal ministro più sicuramente riceuesse il colpo; e però fù posta auanti la prima fontana con la debita proportione al primo falto, che diede la testa. E però vi si legge scolpito in marmo.

Petrus Diac. Card. Aldobrandinus S. R. E. Camerarius
Locum S. Pauli Apostoli martyrio, & trium Fontium, qui ex
tunc præcisi capitis saltu emanarune, miraculo insignem
vetustate desormatum, ede extructa magnificentius restituit,
& ornauit an. Sal. MDIC. Clementis Papæ VIII. patrui sui
Pontis, an. VIII.

E' bella, e mirabile pittura del gran Guido Reni il Quadro di S. Pietro Crocefisso, che stà in questa Chiesa all'acque Saluie; dou' i Pontesici hanno concesse grandissime indulgenze.

Vi sono anco per questi campi molte acque salse, che a benestito de'corpi nella state da gran frequenza di popolo si beuono, & acetose s'appellano.

Di

Di S. Maria Annuntiata. 18.



Auendo i pelleginii, che vengono a Roma da caminat' affai per questa campagna nell andare ad alcune chiefe, che si trouano dalla porta di S. Paolo a quella di S. Sebastiano, per compassione d'essi, i'antica pieta Romant secuqui vno spedale, doue potessero in caso d'infermità ricouerassi. E' vna delle noue chiesessi confacrata il 1270, e per le molte reliquie poste nell'altare, bisogna, chi assa maggiore sossile chiefa. Qui si da paneil giorno dell'Annunistata, e la prima Domenica di Maggio dalla Compagnia del Confalone, a cui è vaita questa chiefa; e vi sono grandissime indul-

genze. E di qui partendofi, auanti che fi arriui a -San Sebastiano, si troua il sepolero di

Cecilia Metella figliuola di Quinto Cretico, e moglie

di Crasso ricchissimo Romano; & hora dicesi capo di Bo-

اف .



## Capo di Bone.

Dicefi capo di Boue da quei teschi de' buoi, che (per effer questo vn sepolero) i Gentili solenano all'anime de' lor morti sacrificare.

E qui da lato vedefi vna Chiefa in parte rouinata.

124 ROMA

Qui vicino è il cerchio di Caracalla con la guglia in mezo rotta, e di lettere Egittiane intagliata. E quafi a questa mole congiunto era, secondo alcuni, il Castro Pretorio.



Done i Soldati Pretoriani, ch'erano eletti per la guardia del Principe, alloggiauano, e perche non fufero cagione di tumulto, gl'Imperadori (come feriue il Biondo) fuori della Città li teneuano; e nel vicino Cerchio s'effercitauano.





Di S. Sebastiano . 19.

Rà tutti i cimiterij di Roma questo di Calisto nella via Appia su il più nominato, & illustre; bebbe varij nomi per hauerlo confactato coloro facri corpi diuerdi illustri Martiri; tra' quali si deue il primo luogo a'Principi de gli Apostoli S. Pietro, e S. Paolo, che vi stettero più di due gen.

gent'anni, non perche da principio vi fosfero posti, ma dop-

po qualche tempo con l'occasione, che hora fi dirà .

Essendo venuto di Grecia a Roma gra numero de' Christiani conucititi da S. Paolo, s'accordarono di leuare il corpo di S. Pietro dal Vaticano, e di S. Paolo dalla via Oftienfe, e fattolo consecretezza, qua li portarono in distinti luoghi, ma poco distante l'uno dall'altro, & avanti l'ultimo ristoro di questa chiefa, all'entrare c'era la memoria d'ambidue, e vi fi andaua a fare oratione ; & effendo affai lontani da Roma, giudicarono i detti Greci d'hauerli posti in sicuro, per leuarli por a lor piacere, e portarli nell'Oriente .

Ma, come racconta S. Gregorio il grande, nel mettere mano all'impresa, di tal modo si turbo il cielo con folgori, e baleni, che i Romani auuistifi del furto, vennero correndo quà. e leuatoli dalle mani de Greci, nascosero i sacri pegni in vna vicina fossa, o pozzo, ma senz'acqua, sopra di cui forsi, ch'infin'all'hora fu vn'altare, hauendo quella parte del cimiterio feruito a'Romani Pontefici nelle persecutioni, per celebrare co'l Clero i diujni offitij, & in segno vi sta ancora la sedia. pontificale, sopra di cui sedendo S Stefano Papa,gli sù troncato il capo, rimanendo tinta del sangue suo, che pur vi si vede.

Stettero questi facri corpi in questo pozzo 252, anni, come fi legge in vna tauoletta vicina a detto pozzo; poi refa la pace alla chiesa surono leuari da quel pozzo per man di S. Siluestro, e posti nella chiesa loro, doue erano prima, come dice S. Gregorio, benche da Constantino non fossero anco state edificate in maggior forma; & e da sapere, che il tempo che quetti fanti corpi ftettero nel pozzo fudetto, fi teneua sommunemente dal popolo, che fossero nei luoghi di prima, e doue poi Constantino lor fece le chiese; e se pur da qualch'vno fi fapeua, che iui non erano i loro corpi, manel detto pozzo di quelto cimiterio, nondimeno fi vifitauano, e riueriuano i luoghi di prima, come se realmente vi foffero.

Poi fott'il Pentificato di S. Innocenzo, che fu del 402. fi troua qui notato in vn marmo, che da Proclino, & Orfo preti del titolo di Bizantio fu per voto dedicata questa chiesa. al glo.

al glorioso martire di Christo San Sebastiano, il cui corpo era stato trasportato dalla B. Lucina in questo cimiterio, esfendogli apparfoil Santo, e manifestatole questa effere lafua volonta.

Fù ristorata questa chiesa la prima volta da San Damaso Papa, nel qual tempo pare, che non hauesse monasterio, di cui poco discosto si veggono i segni con vn'altra chiesa fatta da San Leone I. che fu del 440. dedicata à S. Cornelio Papa. & il cui corpo haueua qua portato S. Lucina. Poi del 772, fù rifatta questa chiefa da Papa Adriano I. Che Monaci poi fosfero in questo Monasterio al tempo di S. Leone, non lo sappiamo, perche non era comparso ancora il Padre S Benedetto. Vero e, che S. Bonifatio IV. che fù del 607, qui prefel'habito di S. Benedetto. Poi il 1259. Alessandre III, la diede a i Canonici Regolari Lateranenfi , e doppo noue anni l'hebbero : Cistertiensi , e del 1431. Eugenio IV. la ristoro . ma del 1584, mancando l'entrate, e minacciando ruina il monafterio, fi partirono i Monaci, e restando beneficio semplice con felice forte cadde nella persona del Cardinale Scipione Borghese nepote di Paolo V. il quale nel 1612, comincio à rifterarla da'fondamenti, e di molto sconcertata, chi cra prima, ad vna bella proportione la tiduffe, vguagliandola al piano della firada, con farci doppia piazza, vna chiufa, l'altra aperta sù la via maestra. Vi fece vn bel toffitto, accommodo eli altari, & i luoghi, per dove s'entra. & esce da vna parte di quello cimiterio, che ferue per vna moitra di tutti gli altri a i pellegrini, e d'vn tal riftoro parue, che il Santo Martire Sebastiano se ne compiacesse, mostrandolo in va miracolo occorfo nella traffatione del suo corpo.

L'istesso Cardinale procuro poi, che questa chiesa fosse data a'Monaci Foglientini di S. Bernardo, i quali la mantengono con grandissima pulitezza. E'nel numero delle settechiefe, ha cinque altari foliti a vifitarfi con molte indulgenze. Vi fono ancora particolari indulgenze in tutte le Domenia

che di Maggio. L'ornamento delle reliquie, che si conservano nella Chie-

fa, é magnificenza d'vno de Sereniffimi Duchi di Baujera. Li Cimiterij, che per tante persecutioni de'Tiranni erano habitahabitationi, e sepoleri di Christiani, surono dettianco Tombe, catatombe, catatombe, area grotte arenarie, nelle cui pareti in più ordini l'vn sopra l'altro incauauano sepoleri, e come armarij con tauole di marmo, o regole di terra i S. Cadaueri riserrauano: vi scolpiuano Epitaffi, instrumenti di martirij, palme, Croci, imagini di Christo, & il suo nome, come Pvos Costantino; vi si celebraua Messa, predicaua, battezzana & i S. Papi vi saccuano le suntioni Pontiscali: passate poi le persecutioni, il popolo non cessava di riuerire quei santi luoghi, il quali in questo lato tanti surono, che tutte queste campagne pensili si possono nominare; e di cio a pieno nella Roma sotterranea del Boso si tratta. E questi anco surono luoghi famossismi per li gran sepolebri de gli Antichi; come oper tutto anc'hoggi le vestigie vi si vedono.

#### Di S. Vrbano. 20.

Llargandofi poi verso la Cassarella in vn luogo alto rimirasi vn'antico tempio di Bacco fatto a martoncini, ma con portico di colonne di marmo, e sotto ha vn'Oratorio oue S. Vrbano catechizzaua, e battezzaua, si che da questo luogo dicono essere stato condotto al martino: & essendo stato al detto S. Vrbano del cato, ma per lungheza di tempo tra sterpi. & hedere seposto, hora dal felicissimo Vrbano VIII. nel 1634, e stato scoperto, e di nuoua sabbrica rabbellito; e d'antiche, e deuore sigure è ornato, e proueduto d'ogni cosa necessaria; perche i giorni session, e commodo de conucioni habitanti.

A piedi d'vn Christo sopra la porta di dentro vi sono queste

lettere.

A. XPI. MXI.

E nelle pitture d'intorno vi fi scorgono alcuni belli riti dell'antica Chiesa.

Nella meza colonna, ò base, che sostiene il pilo dell'acqua Santa, son lettere Greche, che fignificano.

Aræ Dionyfij Apronianus Sacerdos.

Poiche era appresso li Greci l'istesso Bacco, che Dionisio; e

però effendo S. Vrbano in luogo di Bacco riuerito, altri invna fua cronologia di lui fcriffe. Pro Baccho coli cœpit. E qui prefio v'è vna lapide rotta, che dice.

Defora Elpidia inlæfi genitalis tori,
Femina fingulari pudicitia, rari exempli,
Femina, que bene bibendo maritali
e culta est disciplina, que vixit annos xxxiiij,
menses xj. dies vj. quiescit in pace,
qui fecit marito suo Meterio annos xviij.

Oue per gli errori, & per li fentimenti duri feorgefi effer del fecolo rozzo; në vi fi raccoglie altro dalla forma del dire, le non che ella fuffe Chriftiana; e stà la sua effigie nel fine della lapide con le mani aperte quasi aspettando la gloria da.

Dio. Questo luogo su ritrouato dal Sig. Sebassitiano Biliardo.

#### Di S. Maria delle Piante . 21.

I N questo luogo à tempo de Gentili era vn templo di Marte da cento colonne sossento, e quando veniuano à Roma Ambasciadori di gente nemica, per tratiare di qual-ch'accordo, acció non entrassero nella città, in fin quà vicina il Senato, à dar loro vdienza, & hauendo essi Marte pet Dio della guerra, e da lui riconoscendo tante vittorie ottenute da genti straniere, di mplte palme cinfero questo lor tempio; onde leggiamo, che anche delle Palme iù detto: hora da quelle parole di S. Pietro à Christo hà il nome di Domine quo vassis.

E perche di questo vero, e proprio luogo dell'apparizione di N. Sig. viua rimase la memoria, Dio inspiro ad un Frate-Sacerdore del Penitenti Scalzi di S. Francesco, detto Ignatio Floriani, da Castel Fidardo nella Marca di chiederia à Paolo V. e l'ottenne il 1610. & oltre d'hauer migliorata la chiefa, vi pose nel mezo la forma delle piante di N. Sig. cauata da quella pietra, doue da lui surono impresse, e che si coserua nella pasta chiesa di S. Sebastiano. E per esser in questa la porta di sianco più in vista, v'ha fatto pingere sopra il Signor con S. Pietro, come staua prima su l'altra, che è nella facciata.

Staua S. Pietro in carecte per commandamento di Nerone, come a quel facro luogo fi dirà, & hauendoci battezzato molti, effi per gratitudine lo fecero vscire. Giunto à questo luogo s'incontro con Nostro Signore, della cui presenza marauigliato, gli dise: Domine que vuadis? Vado, gli rispose, à Roma, per esser vuadis? Vado, gli rispose, à Pietro il misterio, e si ricordo, che à lui ancora haueua predetto vua tal morte, quando gli diede il gouerao della suachiesa, pero voltando il passo ritorno a Roma, & il Signor nello sparire lascio il segno delle sue piante in vn selce, de quali era lastricata la strada: e di qua prese questa chiesa se per paranome delle piante, e sopra la porta maggiore staua inpittura quest'apparitione.

Vna si degna memoria forfi, che fi perdeua, se Reginaldo Polo Inglese, fatto Cardinale da Paolo III. il 1536, non la facua rinouare in vna cappella ritonda posta nel mezo della strada, si che sono i luoghi fagri, l'vno in forma ritonda, ouepietro scontro Christo, & hoggi è in piedi, el "altro in forma lunga, oue Christo sparue, e questo dalla tempesta nell'anno 1637, è andato in rouina. E qui Carlo V. quando venne a Roma fotto Paolo III. si da Cardinali incontrato nel 1536,

Più verío Roma poi è il fiume Almone, ouero Acquadaccio, oue gli antichi lauauano il fimulacro di Cibele, quafi acqua d'Atı, che era il giouane da Cibele amato; ed hoggi ferue ad vio di molini.

Dalla man dritta poi , lungo le mura, giungefi alla Porta-

Latina.

## Di S. Giouanni à Porta Latina. 22.

Vesta cappella alle radici del monte Celio estata sabbricata in honore di S. Gio. Evangelitta, nel luggo, do ue su posto estata in vana caldaia d'oglio bollente. Qui a tempo de' Gentili era van tempio dedicato a Diana, onde Cicerone disse. L. Pisonem quis nessit bis i psis temporibus maximum, de santissimum Diana Sacellum in Caliculo sistiluisse. Tanto amarice tecero Diana dell'honestà, che per conservarla dissero, ch' andaua con altre Vergini per boschi, e sel-

ue; & all'entrare di questa chiesa si vede in vn marmo scolpito vn cacciatore a cauallo con vn cane, & vn contadino auanti.

Collegiata fù questa chiesa infin dal 1044. nel quale era-Arciprete vno, ch'alcuni dimandano Giouanni, altri Gratia-

no, che poi fù eletto sommo Pontefice .

Fú riforata questa chiesa da Adriano I.che su del 772. hebbe alcuni miglioramenti dal Card. Alessandro Criuelli Milanese, e dal Cardinale Girolamo Albano Bergamasco. Nella cappella, ch'e dinanzi la porta Latina si legge in vn marmo che vie il vaso, in cui su posto S. Giovanni, & anche dell'oglio, che secero bollire in quel vaso, e de'capelli, e del sangue, che toccandolo prima senza rispetto gli trassero dalla cotica.

Martyrij palmam tulit hic Athleta Ioannes .

Principid Verbum cernere qui meruit. Verberat hic fuste Proconful, forcipe tondet.

Quem feruens oleum ladere non valuit.

Conditur hic oleum, dolium, cruor, atque capilli, Qua confacrauit inclyta Roma tibi.

Questa chiesa è nel luogo detro il Celiolo. Leone X. la pofe fra Titoli di Cardinali; & anticamente su monasterio di Donne. Hora è soggetta al Capitolo, e Canonici di S. Gio. Laterano.

Vi sono molte reliquie, e vi è statione il sabbato dopo la quinta Domenica di Quadragesima.

## Di S. Cefareo . 23.

N Ella vita di S. Sergio Papa trouiamo, che Anastasio diede il sopranome a questa Chiesa del lacro Palazzo, e dell'imperadore; perche qui risedeua, quando veniua a Roma...

In quest'Imperiale, e sacro Palazzo sù creato Pontesice il detto Sergio l'anno 687, contra dell'Arciprete, & Archidia-

cono della chiesa Lateranense.

Se bene dal Marliano fi può raccorre, che tal nome prendefie dal Palazzo, che iui già erà del fuperbiffimo Caracalla dicendo. Vi funtur adhuc in radicibus Auentini ad viam olimArdeatinam, & apud nune S. Balbimam Thermarum Caracalle ingenres runa cum altis parieribus, columnique l'emofepulsis mira & magnitudinis, & pulchritudinis; Magnum autem ambie cum amplectebantur, & ductus ille aquarum, qui ante portam Capenam transft, in eas olim aquam deducabar. Sub thermis Antonianis i sje mobilifiknum pofuir Palasium, cuius vestieia

vix supersunt .

S. Cefareo era chiefa antica, e quafi abbandonata, mà la fel. mem. di Clemente VIII. I'hà di tal forte rifatta, & ornate, che hora è vna Chiefa belliffima, & hauendo creato Diacono Card. Siluestro Aldobrandino suo pronepote, gli diede questo Titolo, che percio si chiamaua il Cardinale S. Cefareo; la tengono li Preti del Collegio Clementino, detti li Somaschi: la festa di questa Chiefa è il primo di Nouembre; il corpo di questo glorioso santo con quello di S. Anastasso è in S. Croce in Gerusalemme. Fù questa delle 20. Abbatio principali di Roma.

## Di S. Sisto. 24.

L A frada, sopra la quale stanno sabbricate questa, e la seguente, chiesa, preso de Romani si mosto celebre. Da
Appio Claudio Cenfore si detta Appia, che dall'Arco di Costantino lattricolla infin'a Capua, & altri poi la stesero fino a
Brindisi in Calabria, spianando monti, & inalzando valli, per
renderla più agiata a passaggieri: v'era ad ogni miglio drizzata vna colonnella, doue si leggeua il numero delle miglia
passate; e trà ciascuna di queste colonnelle stauano molti
feditori di marmo, che seruiuano di riposo a pedoni, e di scabello a chi sosse dissognato salire a cauallo.

Fù fondata questa Chiesa sopra le rouine del Tempio di Matte, ch'anco in questa via della Piscina publica hebbe il suo culto. Onde Cicerone dise. Roma co maxime Appia ad Martis mira proluuies, Crassipedi; ambulatio ablata, bortis taberna pluvime, magna vis aque vique ad Piscinam publicam, e su dedicata a S. Sisto Secondo Papa, e mattire, il cui corpo qui si riposa: percioche no sontano da questa chiesa il Santo si mattirizzato, suori della porta Capena, hora detta di S. Sebastia-

133

no; & hebbe per compagni nel martiro li fanti Felicissimo, & Agabito suoi Diaconi : e di più S. Gianuario, S. Magno .
S. Innocentio, e Stefano Suddiaconi : il che segui appresso all'altro Tempio, c' habbiamo detto di Marte ; parte di cul

fece cadere S. Sisto con le sue orationi.

Honorio Terzo di cafa Sauelli, conceffe questa chiefa a S. Domenico, il quale l'habitò, e virifuscitò tre morrì. In questo stefio luogo il detto Santo congrego infieme le Monache, le quali crano sparse per Roma: & egli stesso n'hebbe cura in questo Monasterio, oue habitarono fino al tempo di Pio Quinto; donde poi furono trasserite al Monasterio, che si chiama di Montemagnanapoli, fotto il titolo di S. Sisto, e di S. Domenico: e con le Monache, vi su anche trasserita vn'Imagine della Madonna, che dicono sia stata dipinta da S. Luca: la qual'Imagine era stata portata a S. Sistò da S. Domenico processionalente.

In questa Chiesa di S. Sisto sono li corpi di esso S. Sisto Papa, e martire, e de'SS. Felice, Zefferino, Antero, Lucio, e Luciano Papi, e martiri: e de'santi Sotero, Calocero, Partho-

nio, Lucio, e Giulio Vescoui, e martiri.

Questa chiesa su fabbricata primieramente da vna donna detta Tigride, e perció si chiamaua il titolo di Tigride. Fu rinouata nell' 1200. dal Pontesice Innoceatio III. Fu fotto Paolo II. da Pietto Card. Ferrici restaurata; e poi da Filippo Card. Boncompagno adornata; & hora nobilmente detta fabbrica si compisce.

E viè Statione il mercordi dopo la terza Domenica di

Quadragesima.

## De'SS. Nereo, & Archileo. 25.

Alla ruine grandi, che doppo questa Chiesa si vedono, con ragione vi si dice l'Antoniana, perchesono d'un palazzo, e Therme dell'Imperadore Antonino Caracalla.



Therme di Caracalla.

Il sopranome, che di Caracalla prese Antonino, su per hauer'egli di Francia portato vna certa sorte di veste militare, detta cosi, ch'andaua insin'a i talloni; e di queste molte ne dono al Popolo Romano.

SS. Ne.

SS. Nereo, & Archileo, era chiesa antica, e mal ridotta; mà la buona memoria del Cardinal Baronio subito, che hebbe questo Titolo, la ristoro di tal sorte, come si vede, che è molto bella, e l'anno 1597, ottenne dalla felice memoria di Clemente VIII. che processionalmente fileuastero li Corpi di questi Santi, e di Flauia Domitilla; e con tale occasione rifece da fondamenti questa chiesa, e la diede in cura a i Padri della sua Congregatione dell'Oratorio.

Pare, che ristorando questa chiesa Papa Leone IIL circa l'ottocento, fosse di maggior forma, e che poi a questa la riducesse Papa Sisto IV. l'anno santo del 1475. & alla fine il Cardinal Baronio l'abbelli dentro, e fuori con varie pitture, e rinouo vn costume, che fu nelle chiese antiche, di metter' auanti dell'altar maggiore nella naue di mezo due pulpiti da leggerui l'Euangelio, & Epistola, quando si cantaua la-Messa; e se presente vi fosse stato il Papa, vi solena predicate

vn Cardinale.

Solennissima fù poi la traslatione di questi santi corpi, che si fece dalla chiefa di S. Adriano a questa nel dett'anno 1597. a'12. di Maggio, nel quale dalla santa chiesa è celebrata l'anniuersaria lor memoria. Nell'oscire di S. Adriano girarono per macello de'Corui, e paffando per la chiesa del Giesù falirono in Campidoglio, e dindi furono raccolti da tre antichissimi archi trionfali, già drizzati a tre Imperadori Seuero, Tito,e Constantino, che turti discendeuano con S. Domitilla dalla fameglia illustrissima Flauia. Percio il popolo Romano cominciò con la folita offerta ad honorar'ogni anno questa chiesa, e nella statione ritorno ad accoppiarsi con la vicina di S. Sisto nel mercordi, ch'e doppo la terza Domenica di Quarefima.

Quetta Chiefa fu edificata, oue era anticamente il Tempio d'Iside E 'à detta titolo di Fasciola, o da qualche Signora, che la fabbrico, o dalla Fascia, che quini, secondo alcuni, cadde a S. Pietro, con la quale haueua ligata la gamba da ceppi della prigione impiagata, quando da Roma le ne

partiua.

Il quadro di S.Flauia è del Caualier Christofaro Pomarancio, il quale anco nella Clementina di S. Pictro ha dipinto mirabil quadro; & i difegni delli Mulaichi in quella Cappella fono fuoi; e parimente è fuo nella Madonna della Scala il primo quadro a man manca.

Poco più oltre, l'Acqua Marrana attrauería la via, così nominata, per nascer'essa in certi campi, che dicono essere stati

di Mario; ed hoggi serue o per horti, o per molini .

Questi contorni gia surono da'soldati di Badula, detto per cognome Totila, empiamente bruciati sotto l'Imperio di Giustiniano.



E su si grave l'incendio, che Pomponio Leto nel Libro II. del Compendio delle storie Romane la scio scritto. Non omnia adistica in cineras inisse, veruntamen tres regiones. Portam scincer Capenam, Piscinam publicam, & Auentinum issum adeo consumpsisse, ve neque tunc, neque postea restitui poteres.

#### Di S. Balbina. 26.

O Vesta Chiesa é nel monte Auentino, e su consecratada S. Gregorio, & è titolo di Cardinale e vi è statione il martedi dopo la seconda Domenica di Quaressima, nel cui giorno il capitolo di San Pietro vi và a celebrar la Messa, consi ogni di vi sono anni sette d'indulgentia, e vi sono li corpi di

S. Balbina, di S. Quirino, & di cinque altri fanti.

Mettendo Anastasso questa chiesa suori di Roma, pensarono alcuni, che sa vn'altra da quella, che sondo S. Marco. Varij dipoi sono stati i ristori satti a questa chiesa come da S. Gregorio il III. del 731. e da Paolo II. del 1464 e del 1599. dal Cardinal Pompeo Arigone, che l'haueua in titolo; alla fine esendo stata sotto la cura de gli Eremitani di S. Agostino, Pio IV. I'vni al Capitolo di S. Pietro in Vaticano.

Il Cimiterio di Balbina fu fuori di Roma nella via Ardea-

tina, come scriue il dotto Vgonio.

#### Di S. Saba Abbate. 27.

Siluia madre di S. Gregorio Papa, primo di questo nome, habitando qui vicino in va luogo, detto cella nuoua, di là mandaua ogni giorno a S. Gregorio vna scudella di
legumi macerati nell'acqua, tanta su la sobrietà, e penitenza
di quel seruo di Dio, e della santa sua madre siluia.

Quant'all'antichita di quelta chiefa la potiamo raccogliere dall'essere stata vna di quelle 20. Badie prinilegiate nella Corte Romana presso del Sommo Pontesse; & era de'Monaci Greci; tra' quali(del 772.che su creato Papa Adriano I.) essendoci vno detto Petro, lo mandò suo Legato con l'Arciprete di S. Pietro in Vaticano, ch'all'hora non era vno de'Cardinali al concilio Niceno Secondo, per condannare gl'impugnatori delle sacre Imagini. Abbandonando inalimente i Greci con tanti loro scissio, è cheste la Chiefa Romana, doppo d'esser data in commenda questa Badia da'Sommi Pontessici, piacque à Gregorio XIII. d'applicarla a S. Apollinare per la fondatione del Collegio Germanico.

Qui è lo scapulario di S. Saba, da cui esce molta virtù, per risanar molte infermità. E vi si vede il sepoleto antico di mar-

mo di Vespasiano, e Tito Imperadori Romani .



Di S. Prisca. 28.

Viui si vide vna sontana, detta di Fauno, che lo saccuano siglio di Pico Rédella Toscana. Finsero i Gentili, che i Fauni, e Satiri, s'ustero Dei delle selue, e boschi, e che però questo Monte Auentino, per esser pieno di alberi, soste albergato da essi, e che a questo sonte veninano a berese che il Rè Numa Pompilio desderoso di sapere, come nell'arer si saccsiero i lampi, e tuoni, della cui scienza teneuano, che sostero instrutti i Fauni, e Satiri, li sece prigioni a quest'acqua hauendoli imbriacati di vino generoso, ch'in loro assenza ini su postero monti vasi.

Venuto poi la prima volta à Roma S. Pietro Apoftolo (ece quefto luogo, che è prefío le Therme di Decio Imperadore altri dicono quefte effer le Therme di Varo; e di profano lo fece facro, co I battefimo, che diede a molti con l'acquadi quefto fonte, & in quefta chiefa fi conferua ancora il vafo che per quefto effetto adopraua. Qualche luogo ritirato qui trà gli alberi doucua effer quefto, e da gente plebea habitato.

Altri due Pontefici la ristorarono, Adriano I. del 772. e Ca-

Prima vbi ab Euandro sacrata est Herculis ara, Vrbis Romana prima superstitio .

Post vbi structa ades longe celebrata Diana, Structaque tot veterum templa pudenda Deum .

Montis Awestoni nunc fatha est gloria maior, Vnius verivelligione Dei.
Pracipuè ob Prifca quad cernis nobile templum, Quod prifcum merito par fibi nomen habet. Nam Petrus idcoluis, populos dum fape doceret, Dum faceret magno facraque sape Deo. Dum quos Faunorum sontes deceperat error, Hic melius sacra purificaret aqua. Quod demum multis se se voluensibus annis

Corruit, haud ulla subueniente manu. Summus & Antistes Calistus Tertius ipsum Extulit, omne eius restituitque decus.

Extulit, omne eius restituit que decus. Cui simulaterna rribuit dona ampla salutis, Ipsius ne qua parte careret ope.

Auanti di que to rontefice habbiamo, che su riftorataquesta chiesa da rondament il 1098 da vno, che l'haueua in titolo, ma non si legge il nome, e bisognando leuare il corpo di S. Prisca, su posto in vn'altra Chiesa, e trouandosi all'hora in Roma Vualo Vescouo di Parigi, hebbe dallo stesso della testa di S. Prisca.

Hora essendo l'antico Titolo de SS. Aquila, e Priscilla cangi ato a questa chiesa in quello di S. Prisca vergine, e martire, che nell'età di tredici anni diede la vita per Christo nel decimoterz'anno di Claudio, su qui rinouata questa memoria in

belle pitture .

Fù battezzata nel fecondo anno di Claudio, non hauendo ella all'hora più di due anni ; & in quell'anno appunto il detto S. Pietro venne a Roma, doue lo raccolfe Pudente Senatore. Il padre di S. Prifca era Confole di Roma e da S. Pietro fiù battezzato con fua figlia. Ne dia fattidio, che S. Prifca fraccia protomatrite trà le donne, hauendo nel quinto anno di Claudio I. patito S. Tecla, e nel decimoterzo S. Prifca. Perche quefta s'intende protomatrite dell'Occidente, equella dell'Oriente. Il Cardinale di quefto Titolo lafcio il

nome,

nome, e da questa nominossijond'hoggi i Cardinali, o dal co-

gnome, o Titolo delle chiese loro si nominano.

Il Cardinal Benedetto Giuftintano rifondò la facciata, e l'inalzò à miglior forma, allargando la piazza. Rinouò parimente la Gonfeffione con la cappella di fotto, il cui altare farà quello, che S. Pietro confacrò, e doue fi pofero i corpi de'SS. Aquila, Prifcilla, e Prifca. Poi d'un bel foffitto dorato fece rifplendere tutta la chiefa, & à canto della chiefa diede principio alle fitanze di quelli, che l'hanno in cura, e fonno i Frati di S. Agoltino di S. Maria del Popolo; e quelto fù circa il 1600. Si che trà l'antiche memorie de'luoghi facri in Roma, quefto è digniffimo di effer vifitato a'18 di Gennaro, giorno fettiuo di S. Prifca, & in quello della fiatione, che viene il Martedi fanto.

Sù l'Altar maggiore la pittura è del Passignano, come an-

co in S. Pietro l'istesso ha nobili quadri.

Di qui giungefi alla piazza di S. Gregorio, oue era il Settizzonio, fepolero (conforme ad alcuni) di Settimio Seuero, e per allargar detta piazza fu finito di gettar'a terra dal Pontef. Sifto V.E quiui dall'empio Nerone fu principiato l'incendio, ond'arfe Roma fei giorni, e fette notti; e fotto tal pretefto principio la perfecutione de'Christiani.

# Di S. Gregorio nel Monte Gelio . 29.

Gregorio all'Arco di Costantino è così detto all'Arco di Costantino, a diflerenza delle altre due Chiese dedicare a S. Gregorio, & è detto l'Arco di Costantino, perchevenendo quà dalla parte del Colisco, ouero di Campo Vaccino, si passa sotto al detto Arco sabbricato dal Popolo Romano ad honore, e grandezza del magno Costantino, per hauere seacciato Massensio, e precipitato giù di Ponte Mollenel Tenere, & essere stato causa di molta quiete al detto Popolo, si come ne tessificano l'inscrittioni, e rappresentationi, che sono nel detto Arco, che benche fatte da Senato Gentile, vi fi legge, Costantino hauer contra il Tiranno ottenuta la vittoria per issinto diuino.



Oue hora è questa chiesa sù casa paterna di S. Gregorio I. detto Magno per la dottrina, e beneficio satto alla Chiesa di Dio, il quale la consecto a S. Audrea a postolo, benche adesso fisa detto S. Gregorio. Il di delli Morti con tutta l'ottaua vi sono molte Indulgenze, e perdono per li Morti, e chi celebra

lebra a qualfiuoglia Altare di questa Chiesa nel detto tempo libera vn'anima dal purgatorio; nel restante poi dell'anno fono quattro gli Altari priuil zgiati, il maggiore, e gli altri due di quaje di laje quello a mano dritta nell'entrare della chiefa. La Cappelletta picciola verso la Sagristia, nella quale non è Altare, dicono, che in essa soleua riposare esso S. Gregorio. Vi è vn braccio di detto Santo, vna gamba di S. Pantaleone, & molte altre reliquie. Vi stanno li Monaci di Camaldoli, su loro fondatore S. Romualdo prima Monaco di S.Benedetto, che diede principio al presete Ordine circa l'anno 970. Sono detti Camaldolefi, per quel loro tanto celebre facto Eremo de'Camaldoli, fondato dal detto S. Romualdo nel luogo detto Camaldolo. Vi è Statione in questa chiesa il di, che è a SS. Gio. & Paolo, cioè il primo Venerdi di Quarefima. Dapoi fi vede vna bella Cappella dedicata a S. Gregorio la cui pittura e del Caraccioli, fatta dal Cardinal Saluiati di buona memoria, il quale fimilmente raccomodò la scalinata innanzi la chiefa, e fece fare quella gran piazza, che si vede, è prinilegiato l'Altare di questa Cappella. Questa Chiesa era vna delle 20. Abbatie principali di Roma.

Si tiene, che i detti quattro altari fofiero confarrati per l' anime de morti da S. Gregorio, e che la cappella prefio di quello, ch'è nella cima del cantone a man dritta, fofie la cella di lui, o pure doue foleua dir la meffa, per effere egli auanti il Papato viunto in questo suo monasterio fotto la regola di S. Benedetto, & hebbe due Abbati, a quali su foggetto Hi-

larione, e Massimiano, & a quali egli poi successe.

La diuotione delle trenta Meffe di S. Gregorio hebbe origine dal feguente fatto. V M Monaco detto Giufto ammalato a morte confesso di tenere nascotti tre scudi, il che effendo flato riferito a S. Gregorio, ordino, che nessun Monaco lo seruisse più in quell'infermità, da suo fratello secolare in poi, Morto che su, lo sece sepellire con quelli tre scudi a terrore de gli altri; ordino poi che per treta giorni con hinni si celebrasse la Messa per esto, nel sine de quali apparue tutto risplendente al sratello suo carnale.

Di quà, come ho detto, nacque nel popolo fedele vnaparticolare diuotione, che infin' hora fi mantiene di far dire per vn defonto trenta messe, e di visitare questa chiesa dal secondo di di Nouembre (giorno della Commemoratione

de'defonti) per otto giorni seguenti.

Ben sappiamo, che per la memoria lasciata in tre luoghi di questa chiesa dal santo Pontesce Gregorio, non hanno mancato gli Abbati Cardinoli di risforarla. Del primo luogo, che su sulla chiesa a mano manca, doue sia si è detto. L'altro è vnito alla chiesa a mano manca, doue sia vn'i magine della Madonna, che si tiene parlasse a S. Gregorio. E perciò l'anno 1600. il Cardinale Antonio Maria Saluiati la voste honerare con la detta cappella; e per sare piazza auanti la chiesa, a cui per stretto passo biognaua saltre, spiano vans sua vigna con grande o namento della chiesa, e commodità del popolo, che nella sudetta Ottaua de Morti, numerossissimo viconcorre.

Il Cardinale Scipione Borghese auanti la chiesa ha fatto vi nobilissimo Portico (architettura del Soria) tutto di trauertini eccellentemente lauorato, essendone Abbate: & horadopo la sua morte gli è successo e nel titolo, e nella magnisicenza l'Eminentissimo Cardinal Pier Maria Borghese.

E quelta chiesa in tempo di pestilenza e stata posta per

vna delle sette dentro di Roma.

E pero v'e scolpita in marmo questa memoria.

D. O. M.

Vrbanus VIII. Pont. Opt. Max. sempiternæ, ac faustissimæ memoriæ. Quod sæuientis per plutimas Italiæ partes contagij periculo Ecclesiam Dino sacra Gregorio selici quondam pro hae Vrbe vitiati Cæli'labe contacta apud Deum, cæleftisgi Militiæ Principem aduocato S. Pauli vni ex feptem Eccleftis fubstituerit, Monaei Camaldulenses deuoti argumentum animi posuere.

ANNO DOMINI MDCXXX.

## Di S. Siluia. 30.

Adre su ella di S. Gregorio Papa, & habitaua presso la Chiesa di S. Sabadoue doppo la sua morte secero va oratorio; ma perche suo siglio la fece dipingere in questo suo monasterio, è da credere, che anco sepolto vi sosti al suo corpo, ma per ester persa la memoria del detto suo oratorio, in questo la vosse incuare il Cardinale Cesare Baronio, quando gli su data in commenda questa Badia, e sopra l'altare inalzo van statua di lei formata in candidissima pietra, cauandone il ritratto della detta pittura di lei; scoltura del Francio-sino. Poi l'anno 1608, il Cardinale Scipione Borghese nipote di Paolo V. vi sece il sossiti con di pitture, e la festa della Santa si celebra a cinque di Nouembre.

Due cose in questo Oratorio ci lasció rappresentate detto Cardinale; una in pittura, l'altra in due marmi, & ambidue auuenute, viuendo S. Gregorio; quella essendo egli qui Monaco, l'altra quando era Papa, & habitaua nel Palazzo Late-

ranenie.

Hora veniamo alla memoria, che fi riuerifce qui nella perfona di S. Gregorio; & e, ch'essendo egli Sommo Pontesce, daua ogni giorno da mangiare a 12. poueri, & anco l'acqua alle mani prima, che sedessero alla mensa, che non molto sontana staua dalla sua. Di tale opera di carità si compiacque tanto N. Signore, ch'egli vi fi trouo vn di presente, e se bene si parue, quando a sui fi auuicino S. Gregorio, per dargli l'acqua alle mani, la notte seguente però se gli diede a conoscere.

Vn'altro giorno accorgendoñ, che i poueri erano tredici, e domandando al fuo limofiniere, perche non offerualfe il facto numero Apoftolico rifpofe, ch'egli più di dodeci non vedcua. Tacque, il Pontefice per all'hora, ma finita la menía chiamo quello, che fuori de i dodeci luoghi ordinarij flaua a federe, e tirandolo in disparte, dimandogli chi fosse ? Sono,gli rispose, vn'Angelo, e quello, che venni tante volte a chiedere limofina al tuo monasterio, e doppo dodici monete in più volte riceuute, hebbi vna scudella d'argento, e per tanta pieta siete Vicario di Christo; e così detto sparue. Et effendo accaduto questo nel suo Palazzo Lateranese, d'indi a quest'Oratorio haueranno portato la menía di marmo, alla quale mangiauano i detti poueri; e nella cima vi ha fatto il Card. Baronio mettere la flatua di S. Gregorio, che stà sedendo scolpita in candido marmo, cauata al naturale da vn suo antico ritratto.

Viuendo S. Gregorio, auanti che fosse Papa, in questo monafterio con grande offeruanza, & aftinenza, foleua mandarli fua madre vna scudella d'argento con legumi, & vn giorno non hauendo i monaci rimandato il vaso d'argento à S. Siluia, fù dato per limofina con l'occasione, che e degna da saperfi, accio insieme vediamo, quanto poueramente qui si

viueffe, e quanta carità fi viaffe co'poueri.

Vn giorno dunque apparue alla porta vno in habito di mercatante, che diceua d'hauer fatto naufragio, e però chiedeua limofina dall'Abbate S. Gregorio, e cortesemente glie la fece dare; ma ritornando infino à tre volte, lamentandofi. che poco se glisosse dato, nell'vitima dimando S. Gregorio al Guardaroba, se ci era più cosa alcuna da consolare il ponero. Altro non ciè, rispose, che la scudella, in cui da vostra madre si mandano i legumi : E quella se gli dia , replico egli . S'intese poi, che fù vn'Angelo, à cui fi fecero quelle tre limofine .

La statua di S. Gregorio sù abbozzo di Michelangelo, e

poi finito dal Franciofino .

# Di S. Andrea . 31.

Ella paffata chiesa si è detto, che sù l'vltima parte di questo monte hauendoci il suo palazzo S. Gregorio vi fece va monasterio con vna chiesa, la quale dedico a S. Andrea Apostolo; ma ritrouandola quasi disfatta il Card. Baronio, quando hebbe la Badia in commenda la ristoro, & il successore di lui Scipione Borghese fini d'ornarla l'an-DO 1608.

no 1608. Et il quadro è mano del Caualier Pomarancio; la storia sù'l muro a man diritta dell'altare è di Guido Reni, di cui anco sono i due quadri dentro il Bagno in S. Cecilia, e'l tondino della Madonna sù quel Ciborio: l'altra storia à man manca poi sù'l muro è del Domenichini, che in S. Pietro ha il nobil quadro di S. Sebastiano.

Si tiene, che la madre di S. Gregorio con due sorelle di suo padre hauessero in questa chiesa honorata sepoltura, anno-uerandosi trà le sante, che regnano in cielo. Della santa-ssua madre Siluia già si è detto alla sua chiesa, e qui ci restano le sue cognate, che surono zie di S. Gregorio, i cui nomi

grano Tarfilla, & Emiliana.

Cominciarono insieme à sar vita religiosa con voto di perpetua virginità in casa di suo padre, che haucua quiui il suo palazzo, e doppo d'haucre per qualche tempo perseuerato con gran seruore, Gordiana rallentaua i passi, e daua segni di vanità, e leggierezza e con tutto che l'altre due sorelle non mancassero di riprenderla; & ella per vn poco si raccogliesse, ritornaua però sempre a i suoi licentiosi costumi, e tanto più se le rilasciò il sreno, quanto per la morte delle sorelle leuato le su ogni ritegno.

Tra le homilie di S. Gregorio, vna c'è, che sece in questa chiesa il giorno di S. Andrea, a cui essendo in Roma dedicate molte chiese, questa viene ad essere delle più antiche; con quale occasione poi dedicasse a S. Andrea questa chie-

sa, si dirà allo spedale a S. Gio. Laterano.

# Di S. Barbara. 32.

Sotto nome d'Oratorio si nomina questo sacro luogo, forsi perche si come a'tempi nottri si sanno oratorij da'secolari presso le chiese de i Religiosi, per essere da essi indrizzati sin alcune particolari deuotioni; così doneua essere all'hora. E di questa santa memoria, come dell'altre già viste, n'è stato diligente suegliatore il Card. Cesare Baronio.

# De'SS. Giouanni, e Paolo. 33.

l quattro cose, ch'anticamente surono in questo suogo, d'yna sola ci resto il nome insino al tempo di San Gregorio I. che su del 600. e questa è la calata di Scauro. Nobilissima su in Roma la sameglia de'Scauri; ma che sabbrica hauesse in quest'alta salita del monte Celio, non si legge, saluo che presso l'arco di Tito si nomina yn palazzo de' Scauri, nel cui cortile erano colonne di simisurata grandezza.

Dell'altre antichità solo appaiono le rouine, come della

Curia vecchia, e dell'Hostilia.

Sopra queste rouine doppo molte centinara d'anni sabbricarono la casa loro i SS. fratelli Gio. e Paolo. Furono eunuchi di S. Costanza siglia del gran Costantino Imperadore, & in corte di lei hebbero vssitij, e carichi honorati, e d'importanza. Ma sattasi ella Monaca in S. Agnese suori di Porta Pia; essi in questa lor casa attendeuano alla Christiana persettione, massime in albergare pellegrini.

Alcuni vogliono, che questa Chiesa susse sabricata nella casa paterna di questi Santi fratelli Martiri, e che qui anche sussero martirizzati; per confirmatione di ciò, in mezo alla detta Chiesa è vo marmo, sopra del quale dicono, che essi sussero decapitati al tempo di Giuliano Apostata.

Questa Chiesa hà il titolo di Pammachio, perche esso lafabbrico, hà tre nauate, & è da 20. colonne sostenuta. Questo Pammachio sù deuotissimo di S. Girolamo, & hebbeper moglie la figlia di S. Paola Romana, chiamata Paolina dal nome della madre.

Il detto Pammachio, essendo poi restato senza moglie, e figliuoli, si sece Monaco, e sopra di questo monte, che è parte del monte Celio, nella stessa de'SS. Giouanni,

e Paolo, habitò con altri Monaci.

Doppo questo glorioso martirio non tardo molto la diuina giustitia a gastigare Giuliano, che su veciso nella guerra, che mosse a Persiani; onde più che mai rinouandosi in ogni parte del mondo la Christiana Religione, Pammachio in

K 2 honore

honore di questi Santi qui fabbrico una chiesa con un monaficcio, doue egli su capo di monaci, e Pammachio si risolse d'imitare il suo maestro S. Girolamo. Mori S. Pammachio, asfediando i Gothi Roma, che su l'anno 410. & 230. d'Agosto ne sa memoria il Martirologio Romano, & in questa su

chiesa e da credere, ch'egli fosse sepellito.

Da molti Pontefici Romani fi troua questa chiefa honorata tra'quali fu S. Gregorio il primo, che doppo 200. anni confermo l'entrate, che date le haueua S. Pammachio, e la pose nel numero delle stationi Quadragesimali, dandole il primo venerdi; e nella terza Domenica doppo la Trinità egli ci venne a predicare. Si legge, che quiui habitassero i Romani Pontefici, ma non si nominano quali sossero, nei net tempo. Certo e, che da questo Titolo, ch'e di prete-Cardinale, ascelero tre al Sommo Pontificato, de'quali surono due Santi, Giouanni primo, & Agapito Primo, il terzo su Honorio III.

Certo è ancora, che i due primi non ci vennero ad habitare, perche furono auanti il fudetto S. Gregorio, nel cui tempo vi stauano i Monaci di S. Pammachio. Pare dunque ci venisse Honorio III. quando lascio il suo palazzo presso di

S. Sabina alli Padri di S. Domenico.

Effendo poi mancati questi Monaci, nel 1216. si fece Collegiata, ma da Canonici ancora poco meno che abbandonata, non ci venendo più i Pontenci; & hauendola il 1454 in titolo il Cardinale Latino Orsino, l'ottenne da Papa Nicolo V. per li Frati Giesuati. Questi vengono dal B. Gio. Colombini. Vrbano V. l'anno '1367, fattili esaminare, , approuò l'Ordine loro, e diede lor l'habito, che portano sotto la regola de gli Eremitani di S. Agostino. E se di sano Girolamo anco si dicono egli è, per hauerlo in particolare auuocato, e protettore.

S'impiegano questi Padri in distillare herbe d'ogni qualità, non lasciando per questo gli esfercici di varie orationi, e penitenze. E perche da principio lasciarono assarto quelle delle humane scienze, non poteua trà essi ordinarsi alcunsacerdote; ma l'anno 1611. surono à Paolo V. rappreseatate alcune ragioni, che lo mossero ad alterare l'ordine in questa parte, volendo, che vi fossero Sacerdoti, con obligo di recitare l'hore canoniche, ma lasciassero di vdire-Consessioni.

Nello stesso anno, che da Vrbano V. si confermato quest'ordine, mori il suo fondatore in Siena, e suori ad vn monasterio detto S. Bonda su portato il suo corpo, per hauerci fatta monaca vna sua figliuola. Altra memoria del B. Colombino Roma non ha, se non del cilicio, e veste sua in S. Marta all'Arco di Camigliano.

Era quella chiesa al principio voltata all'Oriente, talmente che doue hora è la tribuna, staua la facciata, e per ascenderui S. Simmaco Papa vifece vna scala, e sù circa l'anno 500. Poi occupandosi la piazza si di questa chiesa, come della vicina di S. Gregorio con vigne, e riuoltandofi la facciata di queste; le fece auanti vn portico il Cardinal Guglielmo Enconuondi di natione Todesco, e creatura di Adriano VI. con due Leoni di pietra alla porta, fimboli della vigilanza nel culto di Dio: così anche i nostri antichi incima a'campanili l'effigie del Gallo poneuano in segno della vigilanza, e per fimbolo della predicatione. Ma il choro fopra la porta maggiore con i due altari l'vno dirimpetto all' altro nella naue di mezo fece vn'altro Titolare detto il Cardinal Nicolo Pelue Vescouo di Sans. Il Cardinale Agostino Culano Milanese sece il bel soffitto, & il Cardinal Antonio Caraffa Napolitano adorno con belle pitture la tribuna, trà le quali è l'immagine del fondatore S. Pammachio, come fù anco del monasterio, che pure dallo stesso Card. si ristoro.

Questo ben meritaua e l'antichità della chiefa, & il pretioso tesoro di tanticorpi santi, ch'ella conserua; percheoltre i due già detti, a'quali e dedicata, molt'altri ci sono. La cappella a man dritta, è di Raffael da Reggio, di cui anco e'l Prespio in S. Maria in Trasteuere; l'altra cappella all'incontro e di Paris Romano. Vi e statione il primo Venerdi di Quadragesima, E l'anticaglia di pietra alla man finistra

qui vicina è'l cattello dell'acqua Claudia .

Scendendo dal Monte Celio si passa per il piano, oue già fù la Casa aurea di Nerone, compendio della grandezza, e potenza Romana.



#### Palazzo Palatino .

Indi poggiaŭ al Palatino, anticha stanza d'Imperadori, e di Senatori, ed hora luoghi ripieni di rouine, e ricoperti di herbe, vestigij miserabili dell'abbattuta Reggia del Mondo.

### Di S. Sebastiano. 34.

Q viui fi vede la nuoua Chiesa di S. Sebastiano dalla deuotissima magnificenza d'Vrbano VIII. in questa for-

ma nfatta, e di belle pitture ornata.

Fù S. Sebaltiano prima factuato, ma da Irene rifanato; & egli di nuono al Tiranno rapprefentatofi, in questa parte, chi'era Hippodromo, ò Campo Palatino, fu a colpi di bastone morto. Onde qui gli fu vna Chiefa poi edificata, dipinta coll martirio fuo, e di S. Zotico; è dicono, che nel 1374, fuffe collegiata. Chiamossi anco S. Andrea in Pallara, & anche S. Maria parimente in Pallara, & vi su il sepolero di Giovanni Papa VIII. così dal nome del Palladio, che inquesto lato va tempo conservossi, corrottamente nominata. Et anco su Monasterio de Santi Sebastiano, e Zotico detto. Opera gia pensata da Clemente VIII. che di questo Santo si molto devuoto.

Hora è baliatico in persona dell'Eminentissimo Francesco Cardinal Barberino; & è iuspatronato dell'istessa Eccellen-

tissima Fameglia.

Quiui poi son gli horti regij de'Farnesi per ampiezza mirabili, e tra le amenità Romane dignissimi di sama.

## Di S. Maria Liberatrice. 35.

Vì doue è questa chiesa alle radici del Palatino, su andcamente il Lago Curtio, così detto da Quinto Curtio Caualicro Romano, il quale vi si precipito spontaneamente armato a eauallo, sperando conforme alla risposta degl'indo aini, con la saa rouina rimediare à quella laguna, donde esalaua pessilentissimo aere in danno di tutta la città, ne mai con bumane sorze se en potuta riempire con quanta terravi si buttasse dentro.

E fú ancora da María Vergine qui schiacciato il capo del serpente infernale; poiche si deue credere; che san-Siluestro vi dedicasse questa chiefa; e si legge, che si dinnadaua anco di san Siluestro in Lagore con tutto che di lui qui fi celebri la festa, nondimeno più communemente si chiama di S. Maria. Liberatrice, per dirlo con una parola nella nostra lingua. La festa principale di questa chiesa è dell' Affunta. Qui M. Tullio, hauendo la sua casa in altra parte di Roma poco honorata, ne comprò una con bellissimi giardini, e peschiere da Crasso, co'l prezzo di cinquemila scudi prestatiti da Silla, per hauer difesa la sua causa, e non molti anni doppo g'i siu per inuidia abbruciata da Clodio.

Per quello, che dalle Monache di Torre di Specchi s'è intelo, ci era vn monasterio della Beata Sătuccia Terrebotti d'Augubio, il quale su poidalle sue Monache abbandonato l'anno 1550, per esser il luogo di mal'aere, e su da Giulio III. vnito a quello di Torre di Specchi. E quantunque per l'aere cattiuo quiui non siano stanze a proposito, nondimeno sempre hanno tenuto buona cura di questo facro suogo con vari miglioramenti; & alla sine il Card. Lanti l'hi ristorata, & abbellita sopra modo. Et è bella architettura di Honorio Lunghi. E quelle tre colonne, che vi sono auanti, dicono essere del Tempio di Gioue Statore.

Fra questa parte, e l'altra di S. Teodoro tutto il piano, presso il Ligorio, su vero spatio dell'antico Foro Romano.

## Di S. Teodoro . . 36.

P Oco discosto da questa chiesa passaua anticamente il Teuere, e qui doue hora sta questo Tempio, giungeuano naluolta le onde, quando! fiume ingrossau; e quando surono il fondatori di questa Citta Romolo, e Remo portati per ordine di Amulio lor zio ad esser sommersi nell'acque del Teuere, qui surono esposti, ma subito esposti semo la corrente del Teuere, e ritirandosi l'onde, restarono gl'innocenti bambini in secco, doue trouati da vna certa Larenza moglie di Faustolo passore, furono benignamente raccolti, e portati alla sua vicina grotta, e come proprij figli allattati, e nutriti.



In questo luogo dunque fecero i Romani vn Tempio ad honore di Romolo, e Remo, rappresentando la memoria di questo fatto in vna Lupa di bronzo con due puttini pendenti dalle sue poppe; nella Lupa rappresentandosi Larenza, che per la sua dishonesta vita, appiesso li pastori di quel contorno, nome di Lupa fi era acquittata. Questa bella Lupa non sono ancora molti anni, che da questo Tempio su trasportata in Campidoglio, done hora con la sua vaghezza nudrisce gli animi de'spettatori non meno, che nudriffe di latte i suoi bambini. Ma poi fù divertito da Tarquinio Superbo il corso del Teuere, acció non inondasse più questi contorni, che erano il più bello di Roma; quello, che era letto di fiume, spianate le ripe, e ripieno di terra diuento strada publica, che però si diffe Via noua, e cominciaua dall'Arco di Settimio, che stà nel principio della Piazza Romana, hoggi detta Campo Vaccino, e passando auanti questo Tempio di S. Teodoro andaua a terminare alla Madonna della Consolatione, e delle Gratie, non molto lontano dal Tempio anticamente della Dea Vesta.

Di qua ancora attrauerfaua vn'altra lunga strada, che sin'al tempo di Andrea Fuluio, che scrisse dell'Antichità di Roma l'anno 1544, si diceua Vico Tosco, per essere stato dato da gli antichi Romani quel quartiero alla Natione Toscanadoue esti fabbricarono molte botteghe di Prosumieri, Setaroli, e Bombagiari, arti che sino da quei tempi si trouarono in Romado.

A questo Tempio dedicato a Romblo, e Remo portauano le donne Romane ad offertir i loro figluolini, quando patiua no di qualche infermità; e perche questa vianza andarono feguitando l'istesse ancor iatte. Christiane, per leuar da loro ogni ombra di supersitione gentilesca, i Pontenci Romani confactarono questo Tempio a S. Teodoro.

Fù posto trà l'antiche Diaconie, e sin'hora è chiesa Collegiata, se bene è poco il numero de Canonici a che è ridotta.

Due volte poi trouiamo, che da Romani Pontefici fu quefia chiefa riitorata. Vna da Adriano I. creato Pontefice l'anno 772. l'altra da Nicoló V.

### Di S. Anastasia. 37.

E i sette monti, che da principio rinchiuse Roma, quello, che Palatino si disse, si il primo, & il più nobile di tutti, hauendoci habitato Romolo, non tanto perche vi sosse alleuato da Larenza, quanto che presso di questa chiesa hebbe la sua casa, e con tanta religione conservata dal Popolo Romano, che se per la vecchiezza mancaua in qualche parte, di subito la ristorauano in modo, che della su prima forma non si mutasse punto. Qui pur vicino habito il granpompeo, e dall'altre parti, doue si vedono tante rouine d'antichissime s'abbriche, sono le stanze Imperiali; s' il primo, che le fece, su Cesar'Augusto, che anche vi nacque, Questa chiesa è antichissima, & è posta ne'titoli da Cardinali, che furono auanti il 500.

Gran diuotione v'era ne tempi antichi, venendoci il Papa nella folennità del fanto Natale, quando habitando il Papa nella folennità del fanto Natale, quando habitando il Palazzo Lateranenie, detta che haueua la prima media in San Giouanni, qui nell'aurora celebraua la feconda, & in S. Pietro nel Vaticano la terza, e percio la flatione qui è la mattina, & il giorno al Prefepio in Santa Maria Maggiore: e la cagione di venire il Papa, e la flatione à queffa chiefa il gior-

ao di Natale, non è già, perche serusse di commare alla Madonna, ma perche occorie il suo martirio nello stesso giorno ; e però nella seconda Messa se nes commemoratione. Di più riueriamo in questa chiesa i pannicelli, & il velo, che di capo si trasse la Vergine, per infassiare il suo nato bambino, e del mantello di S. Giuseppe per copristo.

Molte altre fante reliquie tien questa chiesa, ma lasciando le communi di dire: propria è quella di S. Donnina conaltre vergini, e martiri nella Città di Terni; & altro di este non trouiamo. Dignissima pure è la memoria, che di e la foio S. Girolamo, quando chiamato à Roma da S. Damaso Papa, per seruirsi di un nello studio delle diuine lettere, vi ha-

bito, e si mostra il calice, con il quale consacraua.

Due riftori trouiamo fatti a questa chiesa, come mostrano alcune inscrittioni, Vna da, Papa Innocenzo III. del 1120. l'altra da Sisto IV. del 1471. Poi hauendola in titolo l'anno 1605, il Card. Bernardo Roias Arciuescouo di Toledo vi fece moi miglioramenti; estendo molto deferta: con tutto che vi fa il giorno di Natale suo settino, v'è anco la statione il matredà doppo la prima Domenica di Quaressma, & il giorno di Peatecoste. Et ha due colonne di grandissimo prezzo.

Finalmente il 1617, effendofi vniti in compagnia i Lauoranti de'Sartori con i Calzettari, e Giubbonari, pigliarono per loro titolo la Santa Croce, che di Maggio fi celebra. Fatta la fudetta Compagnia, ottennero in quelta chiefa vna cappella, per attendere, come l'altre, all'opere di Chriftiana pieta, maeritando anch'effi zitelle, che fiano figlie di quelli, ch'effercitano l'arti loro. Veltono facchi lionati cinti d'un cordone roffo, con l'infegna della Croce di color di legno.

Ma essendo poi nel 1636. caduta la facciata della Chiesa, dal Santissimo Vibano VIII. è stata magnificamente risatta e con essa l'habitatione de' Preti sabbricata, & è colle-

giata.

A lato nel baffo era il Cerchio Massimo capace di dugento sessanta mila persone, maraniglia delle Fabbriche Romane.

E nella piazza d'auanti anc'hoggi è la Fonte antica di Giututna, & per la commodità dell'acqua vi s'è principiata buo; na fabbrica, per farui vna Ferriera.

E quiul

5-11



L'Arco di Giano .

E quiui appresso è l'arco del quadrisonte Giano, che le quattro stagioni dell'anno signiscaua, ouero le quattro parti della Terra, alle quali i Romani erano co'l valor dell'armi penetrati.

## Di S. Giorgio. 38.

A Vanti d'entrare in questa chiesa, si vede al fianco di esta vinito va pisciol'arco di marmo, in cui sono scolpiti boui, e sacerdoti con gli stromenti, ch'vsauano da facriscarlia a gl'idoli, e lo fecero gli Argentieri, e Mercatanti ad honore di Settimio, e M. Aurelio Imperadori; e di quà n'hebbe il nome di Boaria questa gran piazza, hora da molte rouine ingombrata; e seruiua per lo mercato de Boui; ò pur Boaria fi disse, perche nel mezo ve ne su drizzato vno di bronzo, ò perche ve ne sacriscasse vno de Hercole, veciso ch'hebbe quel famoso ladrone detto Caeco.

E la presente Chiesa su dedicata ad vn più valoroso Capitano di Scipione Africano, poiche qui anticamente era il Palazzo di detto Scipione, Questa Chiesa anco si nominaua ad sezom, o per il Tribunale di Scribonio Libone qui vicino, che diceuasi puteal Libonis, poich'era presso un pozzo d'ac-

qua per certe superstitioni de Gentili molto famolo.



O perehe quiui era la Bafilica di Sempronio, oue i Giudici, fedendo, decideuano le caufe de'Mercatanti.

Se ben l'historia di S. Giorgio su falssicata da gli Heretici, noodimeno mettendola il Surio co'l testimonio di tre Autori èchiara: pero la Santa chiesa, & i Ré nelle guerre contra de gl'infedeli inuocano S. Giorgio. Il Popolo Romano nel giorno della sua festa cala dal Campidoglio a questa chiesa como un stenda do piegato, e le offerisce alcune corcie.

Tra l'antiche Diaconie de'Cardinali, effendoci questa. l'honoro S. Gregorio Papa, mettendoci la statione il secondo giorno di Quarefima, & hauendola alcuni Monaci, commando all'Abbate Mariniano, che la rifaceffe, e vi celebraffero i Divini vffitti. Ottant'anni, doppo S. Gregorio, gouernando la chiefa di Dio S Leone il II. non hauendo forfi i Monaci compita la rinouatione di questa chiesa, o non la fondando bene, fù dal santo Pontefice rifatta, & aggiuntoui il titolo di S. Sebastiano; e pensarono alcuni de'nostri tempi, che ciò facesse, perche il corpo di S. Sebastiano fosse gettato in vna chiauica la quale sbocca da questa ripa del fiume, ma oltre che troppo discosto è quella chiavica da questa chiesa, molto tardi hauriano i fedeli di Roma riconosciuto vna si degna memoria. ben la riveriranno ad vn'altra chiavica scontro alla chiesa di S. Andrea della Valle, com'iui fi accennerà. Accompagno dunque S. Leone in quelta chiefa il nome di S. Giorgio con quello di S. Sebastiano, perche Santa Chiesa nelle guerre ambidue li piglia per difensori, e padroni, essendo stati nella militia del mondo inuitti Caualieri .

Doppo cinquant'anni ritrouò S. Zaccaria Papa con felice forte nel suo Palazzo Lateranense la testa di S. Giorgio martire, e la fece portare a questa chiesa,ma quando Roma ricenesse va dono tale, altro non habiamo, se non che l'anno 561. andando S. Germano Vescouo di Parigi a visitare i luoghi di Terra santa, giunse ancora a Constantinopoli, & hebbeda Gustiniano Imperadore vn braccio di S. Giorgio, Poi con l'occasione di questo testoro nascosto da S. Zaccaria ritrouato pesarricchire questa chiesa, la ristoro anch'egli,mas-

fime che fù di Cappadocia, come S. Giorgio .

Altri miglioramenti fi leggono fatti qui da vno detto Stefano, che qui era priore; donde si raccoglie, che partiti i sudetti Monaci, quà vennero altri Regolari, de quali è proprio quel titolo di Priore: ma di qual'ordine foffero, nè in qual'anno riftoraffe questa chiesa il detto Priore, iui non fi nota. Solo di certo habbiamo, che del 1611. hauendola in titolo il Cardinal Giacomo Serra Genouese, e vedendola a mal'essera di diede a ristorarla, & acció sosse ben tenuta vi sece venire i Frati Eremitani di S. Agostino della Congreg, di Genoua.

Hebbe quelta riforma l'origine sua in quella città il 1470. da va Frate pur Eremitano Genousse detto Battista Poggio , che su per lettere, e virtù molto segnalato nel mondo. Questo si conformo con la disciplina, e regola, che S. Agostino

diede, auanti d'effere Vescouo, a i Romiti .

Questa chiesa ha venerabili reliquie, e dalla parola Latina Velabrum hoggi corrottamente dicesi al vello d'oro.

### Di S. Aniano. 39.

Vantunque non habbiamo riíposta, da chi poteua darci qualche luce di questa chiesa nondimeno per quaato ella fosse deserva e quasi prosanata, non haueua per questro perso l'antico suo tutolo di S. Maria. Ma essendos il 1674, vniti in vna Compagnia i Lauoranti, e Garzoni de Calzolari, hebbero questa chiesa mezo dissatta; onde da sondamenti ristorandola muro ella l'antico titolo in questo di S. Aniano, la cui imagine portano sopra facchi bianchi, & a'dicifette di Nouember suo giorno testiuo maritano alcune pouere zitelle, figliuole di quelli dell'arte loro.

## Di S. Gio. Battista Decollato . 40.

A Nfin'al 1488. fù continuato il far giustitia de'rei sù'l monte Caprino, ch'è parte del Campidoglio, & è poco di quà discolto. Hora hauendo egai vao biogno d'aiuto spirituale nell'estremo di sua vita, i Fiorentini si mossero à compassione di quelli, che sono per lor delitri condannati à morte, è a questo sine secro in Roma van Compagnia co'l titolo della Misericordia, pigliando S. Gio. Battista per auuocato loro; però dipinto in vn bacino portano in fronte sopra sacchi neri la resta di detto Santo.

De'soli Fiorentini è questa Compagnia, nè più di noue s'accettano ogni anno, e con molt'essame di costumi, e vita loro, e con voti di due terzi; ricercando quest'vssitio persone di molta carità, prudenza, & arte per maneggiare nell'vltimo passo della vita anime, che alle volte insin'all'hora surono schiaue del nemico.

Condannato ch'è alla morte il reo, vanno à consolarlo due di questi fratelli, nè mai l'abbandonano infino, che a Dio non rende l'anima, poi la sera ci vanno tutti in processione con l'habito proprio à pigliar'il corpo, & in vn cataletto lo portano à sepellur nel cimiterio, che han fatto al fianco di questa chiesa in forma di chiostro, con due altari in due cantoni da celebrarui le messe per l'anime di quei desonti; e molto bene su à chiudere questo cimiterio dentro ad vnehiostro, acció si leuassero molte diaboliche superstitioni, che da'mali Christiani si fanno attorno i corpi de'miseri condannati, perciò sono anche diligenti questi Fratelli a conseruare i capestri de gli appicati, per abbruciargli il giorno

di S. Gio. Battista decollato.

Fù poi questa Compagnia da Papa Innocenzo VIII. confermata il 1460, e qui le diede una chiesa detta S. Maria della fossa, perche doueuasi in essa dar sepoltura à i giustitiati pel detto monte Caprino, e sotto questo Pontefice su ordinato, ch'iui non si giustiziasse più alcuno, ma all'entrare del Ponte di S. Angelo. Hauuta dunque la presente chiesa dalla Compagnia della Misericordia, la risece da sondamenti con bell architettura, e la dedicò à S. Gio. Battista decollato, nel cui giorno hebbero da Giulio III, prinilegio di liberare vn prigione per la vita; e nella Festa dell'Assunta, à cui fu prima dedicata quella chiesa, maritano zitelle. Ottennero ancora da Pio V. di potere eleggere vn Cappellano, per dir la messa a i condannati due hore auanti il giorno, e communicarli, & affoluerli da tutti li casi riseruati; e perche giunti al detto luogo in Ponte, bisogna alle volte aspettare, vi hanno questi fratelli fatto vna Cappella, doue i rei si trattengono in oratione con quelli, che li confortano, & il Cappellano, acciò se gli occorresse, possi riconciliarli. Et in tal modo sono aiutati, & hanno l'eterna salute molti, che restando in vita

in vita fi farebbono perfi. L'altar maggiore è pittura di Giorgio Vafari, di cui anco è la Conucrifone di S. Paolo in S. Pietro Montorio. La prima cappella è di Giacomo Zucca, di cui anco fono in S. Spirito la tribuna, & altre pitture. La Vifitatione è del Pomarancio, e'l S. Gio. nella Caldara del Naldino.

Nell'Oratorio l'altare co'due Săti,e parte dell'Inftorie fono del Saluiati, di cui anco e l'Annuntiata in S. Francesco. E nella lor festa fanno nobilissima mostra d'esquisitissimi quadri.

## Di S. Eligio de Ferrari. 41.

N On accommodandofi bene in bocca del volgo il nome di questo Santo, l'hi sconueneuolmente il volgo can-

giato in Alo.

Li Ferrari fi vnirono il 1500. & a questi s'aggiunsero quellis che danno caudli a vettura. Poi il 1563, rifecero da'sondamenti questa chiesa dedicata prima a i SS. Giacomo, e Martino, e nella festa di S. Eligio liberano va prigione, e maritano zitelle, figlie di quei dell'arte loro. E più de gli anni passati celebrarono questo giorno di S. Eligio il 1610. per ester loro venuto di Francia va braccio di questo santo Vescouo, la cui imagine portano dipinta sopra de sacchi turchini.

#### Di S. Huomo buono . 42.

He sorte di mercatantia essercitassero i progenitori di questo Santo, non lo scrissero nella vita sua i Canoni-

ci della Cathedrale di Cremona.

S. Huomobuono, fu già detto S. Saluatore, hora fi dimanda S. Huomobuono, il quale per effere flato Sarto, & effectiato tal'arte con ogni carità, e fincerità, venne a tal perfettione di vita, che operaua miracoli infiniti, come di lui fi legge, e fii di patria Cremonefe. Qui è la Compagnia de Sartori, li quali hanno pigliato questo glorioso Santo per loro Auuocato.

Molt'anni la passarono i Sartori sotto il Consolato dell'arte loro. Poi il 1538. hauendo i Calcettari, e Giubonari satto vna Compagnia sotto l'inuocatione di S. Antonio da Padoua s'unirono con esti il 1573, e dallo Spedale della Consolatione ottennero questa chiesa, detta il Saluatore in Portico, & essendo questo sopranome restato alla seguente, sui si

dira che fignifichi .

Ma trouando questa i Sartori mezo disfatta, la rifecero sotto l'inuocatione di S. Huomobuono, e di lui hanno vn braccio, & esfendo la chiesa commune a tutti, vi fabbricarono a canto l'Oratorio da celebrare i loro diuini vsfitij. Veitono facchi berettini con l'imagine de i sudetti Santi. Di nandati perche habbino per auuocato S. Huomobuono, risposero, che saccua delle vesti, per dare a poueri; i Canonici pero di Cremona nella vita di lui, come s'è detto, non spiegarono, ch'arte saccsse in particolare.

Qui fù il vero Erario antico di Saturno , come per alcune tauole di bronzo, quiui ritrouate,il Ligorio dottamente afferma . E però la Dea Moneta apprefío gli anfichi era adorata .



Di S. Maria in Portico . 43.

Vanto alla prima fondatione di questa Chiesa, ella si secondo ce nel palazzo di S. Galla Parritia. Qui dunque nel giorno di S. Alessio, che si celebra a' 17. di Luglio, sedendo la Santa,

Santa, prima che fosse Monaca, a mensa, con dodici poueri, quelli che seruiuano, videro sopra della credenza vn'imagine della Madonna in mezo d'vna gran luce, e dandone subito auusio alla padrona, se ben'ella vi cosse, altro però non scopriua che lo splendore, & accadendo lo stesso ad altri nobili Romani, che vi vennero a vederla; si risolfero d'andare con S. Galla al Papa, che in quell'anno del 523, era S. Giouanni I. elo pregarono a venire, & ordinare quello, che volcua si facesse in vn si marauiglioso caso.

Dal suo Palazzo dunque Lateranense sece ordinare la processione, e quà venne a piedi con i Cardinali, Clero, e Popolo Romano, & inginocchiandosi auanti di quel celeste spiendore, di subito s' vdirono suonare tutte le campane di Roma, incominciandosi da quelle di S. Giouanni, antica residenza de Sommi Pontessio; & ecco nello stesso tempo apparirenell'aria rad due Serassini l'Imagine di Nostra Signora co'l suo siglio in braccio; all'hora con maggior'affetto, & humiltà seguitàdo il saco Pastore l'orationi sue, pregua la Madre di Dio, che si degnasse di concedersi quella sua celeste Imagine, & ella per mano de gli stessi Angeli glie ne sece vn gratioso dono,

Doppo la prima fondatione di quelta chiesa, trouiamo, che fù due volte riflorata, l'vna da San Gregorio VII. il 1073. che a gli otto di Luglio consacrò l'altar maggiore, e sopra vi fece vn tabenacolo, doue fi conserua, & attorno vi si leggono

questi due versi :

Hacest illa pia genitricis imago Maria, Qua discumbenti Galla patuit metuenti.

L'vitimo riftoro l'hebbe questa chiesa da due Titolari. Vno fu il Cardinale Fra Vgo Verdala Francese, e gran Maestro de Caualieri di Malta che circa il 1590, secesi l'offitto dorato. Dindi ad ott'anni il Card. Bartolomeo Cesis Romano sece dipingere in tutta la chiesa l'historia, che di questa sacrofant'imagine si e raccontata, & a mano dritta nell'entrare sece vna bella cappella in honore di San Giouanni Papa, e di S. Galla, come primi sondatori di questa chiesa; e perche di S. Galla s'e detto assai, da sapersi, che quelto lanto Pattore della chiesa Cattolica ti grandemente benemerito, a gloria di Dio, e della Toscana, dou'egli nacque.

2 Fù Col-

Fin Collegiata'infin'al 1601. quando hauendola rinouata il detto Cardinal Cesis, prego Papa Clemente VIII. che la concedesse alla Congregatione de'Cherici Regolari della Madre di Dio, li quali si chiamano della cogregatione di Lucca, perche in quella Città circa l'anno 1575, per mezo d'va buon seruo di Dio detto Gio. Leonardistù instituta. E' parochia, & è titolo di Cardinale. Vi è la compagnia de'Candelottari; E del Portico è detta da va vicino Portico, che quiui Ottauia sorella d'Augusto haueua. E prima v'era vicino il tempio di Giano da Duilio sabbricato.

# Di S. Nicolò in Carcere . 44.

I N due luoghi di Roma, doue i Gentili fecero prigioni per li malfattori, habbiamo due chiefe; di S. Pietro, e S. Nicolò; e però fono dette in Carcere. Volfero alcuni, che Ma-

mertino si dicesse quello, e questo Tulliano.

Con ragione dunque si dedico a S. Nicolò il tempio, che eli antichi qui fecero alla Pietà, per la pietà largamente viata da lui con li bisognosi : Questa bisogna, che dell'altra sia la più antica chiesa; poiche è trà le prime Diaconie, e nelle stationi Quadragefimali hebbe da S. Gregorio il sabbato doppo la quarta Domenica, quando indifferentemente si dauano i titoli a i Cardinali, o fossero preti, o Diaconi: da que-Ha sali al Pontificato Nicolo III. & Alessandro VI, ananti d'effere Vescouo di Albano, e di Porto, hebbe anch'egli in titolo questa Diaconiaje se bene d'Alessandro solo qui appaiono l'insegne, che mostrano d'hauerla ristorata circa il 1402. è però da credere, che lo stesso facesse Nicolo III. Poi l'anno 1599. il Cardinal Pietro Aldobrandino auanti d'ascendere ad vn altro Titolo di Prete Cardinale, lasciò in questa degna memoria di se, ornandolo dentro, e suori con vna bella facciata; & acció meglio si godesse, vi allargo dinanzi la piazza.

Conosciamo ancora l'antichità diquesta chiesa dalla Confessione, che si faceua in quei tempi sotto l'altar maggiore, da metterci corpi de Santi, e questa hà parte de SS. Marco, e

Marcelliano.

Solo ci resta dire, che su sempre Collegiata, con cura d'anime. MODERNA.

165

me. E già fù detta Chiesa di Pier Leone, poiche qui presse hebbe la sua casa, & in essa anco v'e'il lor sepolero. E Lucretia de'Pier Leoni sù verso questo santo splendidamente deuota, nobilissima sameglia, che ha dato gl'Imperadori al mondo. La Tribuna è pittura del Gentileschi; e l'altar del Sacramento del Caualier Baglioni, di cui anco sono il nobilissimo quadro in S. Pietro; in S. Marta la pittura della santa; in S. Maria dell'Horto l'Altar maggiore con due altre cappelle; & in S. Cecilia alcuni altari, e quadri.

# Del Santissimo Sacramento per la sudetta Parochia. 45.

Anno del Signor 1583. dandosi principio nella passata Chiesa di San Nicolò ad vna Compagnia del Santissi mo Sacramento, acciò con maggior'honore vi si mantenesse, e ne'bisogni si portasse a gl'infermi, i Fratelli d'essa, per hauer commodità di recitare i loro vssiti, & essercitarsi, come quelli dell'altre Confraternità, in opere pie, secero quest'Oratorio, e nella Domenica trà l'ottaua dello stesso diuino Sacramento sanno la processione dentro i consini della Parochia. Vestono sacchi bianchi, e sopra vi sono dipinti due Angeli, che in vn tabernacolo sostengono il celeste pane.

# Del Theatro di Marcello.

Trà i molti, e gran theatri, che da rappresentare varij spettacoli secero in Roma gl'Imperadori, questo sù memorabile, e capiua in giro per sederui ottanta mila persone, e lo sece-Augusto, e sotto nome di Marcello suo nipote dedicollo, e d'architettura ogni altro auanza.





Ruino poi, e con le fue ruine ha fatto vn monte, che de Sanelli dicefi, foura'l quale effi Signori hanno i atto nobilifimo palazzo; e le franze del vecchio Auentino hanno cangiatein habitatione di così augusta Mole,

# Giornata Seconda.



## RIONE DI S. ANGELO.



R A' gli antichi Rioni di Roma vno ve ne se detto il Rione del Cerchio Flaminio; & era questo Rione maggiore di tutti glialtri, stendendosi per la pianura, che era fra il Teuere, e li vicini Monti, leuato il Quirinale, sotto di cui era il Rione di Via lata. Hora questo

Rione è diuiso în tre de'Moderni, cioè Colonna, Campo Marzo, & il presente, detto di S. Angelo, ch'è il minor di tutti, non hauendo se non cinque chiese, & hà preso il nome dalla prima, ch'è di S. Angelo. Porta per insegna vn'Angelo in campo rosso, che tiene vna spada in vna mano, e mell'altra vna bilancia. Et in esso sono si montos pada in vna mano, e signori Matthei; e la loro bellissima Fontana,



#### Cerchio Flaminio.

Queño Cerchio, dal quale pigliaua il nome il Rione antico fi detto di Flaminio, o perche lo fabbrico Flaminio Confole, o perche vn'altro Flaminio diede il fito da fabbricarlo, o pero perche vn terzo Flaminio lascio in testamento vna certa.

entrata, per far certi giuochi .

Era di forma ouata, e da Pirrho Ligorio ottimamente è stato descritto, e con va Guglia in mezo dedicata al Sole, e con va daltra più piccola eretta alla Luna, si distendeua in larghezza dalla chiesa di S. Angelo sino a quella di Santa Lucia alle boteghe scure, & in lunghezza dal Palazzo de Mattei sino a piazza Margana, e cauando il Sig. Asdrubal Mattei l'anno 1999, i sondamenti del suo palazzo, ne trasse da luogo prosondo marmi grandissimi delle rouine di que-

## Di S. Angelo in Pefcaria. 1.



Vi, & in due altri luoghi di Roma già fi vendeua il pefee, ma fopra d'ogni altro luogo fu giudicato questo à proposito, per esser ombroso, e fresco.

Quan-

Quantunque del Cerchio Flaminio non ci fia più fegno, nè de i tempij, che sopra il guo delle sue mura erazo fabbricari da Gentili; nondimeno per l'Apparitione di S. Michele, in questo di Mercurio cie restato va poco di memoria nel Portico, il quale abbruciandosi surifiorato da gl'Imperadori Settimio Scuero, e M. Aurelio Antonino l'io, nell'Imperio de'quali l'anno del Signor 200, vi apparue sopra l'Archangelo S. Michele, e merito, ch'al nome di lui lo consacrasse il Santo Pontesce Bonistato.

Vn'altra volta fi troua rifatto fotto di Papa Stefano il giouane da vn Benedetto Diacono, e Teodolo Primicerio, che gran grado era nella chiefa di Dio, ma quanto al Pontefice Stefano detto il giouane, s'intende il terzo, che fu del 75 a. Il detto Pontefice arricchi questa chiefa d'alcuni corpi de' SS, Martiri, leuati da vn'altra chiefa, che era nella via di Tiuoli, e furonoi corpi de' SS. Getulio, e Sinforofa fua moglie, con

fette loro figli, nati in Tiuoli nobili, e molto ricchi.

Stauano questi santi corpi sotto l'altar maggiore in modo, che per mezo d'un vetro si poteuano vedere, il che diede occasione a quei di Tiuoli di ricercarne parte da Papa Gregorio XIII. con promessa di sabbricar loro vna chiesa, & ottenutane la gratia il 1587. seruarono essi la promessa, & il rimanente su sotto dello stess'altare in vn'arca di marmo rinchiuso da Mariano Pierbenedetti da Camerino, già Canonico di questa Collegiata, e poi Cardinale di Santa chiesa.

• Trá quelle chiefe, ch'ogni anno con offerta d'un Calice riuerifce il Popolo Romano, questa è delle più antiche, leggendofi, che del 1334, hauendo Saulo Mellini vinto in guerra Francesco di Vico Prefetto di Roma, per hauere occupato Viterbo con altre castella in Toscana, vosse con tal'offerta riconoscere in questa chiefa il Principe della celeste militia,e Pinuitto disensore della Cathedra di Pietro, che stand'all'hora il Papa in Auignone, grandi surono i solleuamenti,e discordie dentro, e suori di Roma.

Molt obligata fi riconosce ancora questa chiesa al Card.
Andrea Peretti, che il 1611, hauemdola un titolo l'ibà rinouzra dalla cima al sondo in quel di dentro, ch'era mal composto, e riceueua poco lume, rendendola chiara, e ben'ordi-

nata, & acconcia. Degna pure è la memoria, che di le lasciarono qui i Pesciuendoli , hauendo il 1618, satto spalliere di seta per adornare tutta la chiesa, & vn organo, che in tutto

ascendono al valore di 1200, scudi.

Nel 1572 Gio. Paolo Micinelli Romano chiefe a i Canonici di quetta chiefa va altare per confacrarlo à S. Andrea Apofolo, & ottenutolo vi fece vna cappella molto bella, hauendoci spefo tremilia scudi, l'ha prouista d'un Cappellano, e di paramenti, che si conferuano in una separata sagrestia: nell' ottaua del Corpus Domini qui si sì a processione per li confini della Parochia.

La festa principale di questa chiesa è l'Apparitione di S. Michele a gli 8. di Maggio, ò sia per questa di Roma, ò per quella del Monte Gargano. Vi si celebra ancora la Consacratione a' 29. di Settembre. Questa chiesa del 100.

la rifece il Santo Pontence Simmaco.

E quiui era anticamente la via Trionfale, che l vincitori conduccua al Campidoglio, e della quale Giofeppe historico nel trionfo di Tito copiolamente

fcriue .



Di S. Caterina de Funari. 2.

De fopranomi furono da gli antichi dati a questa Chiesa, il primo della Rosa non l'ha più, il secondo ci restachi di S. Caterina de Funari, dalle suni, che qui si lauorano. Della Rosa si disse per vua gran chiesa con tre naui qui dedicati

cata a S. Rofa vergine di Viterbo, che viueua al tempo di Papa Aleffandro IV. il 1254, di quelle tre naui appaiono i fegni nel prefente Monaferio. Quà furono portati i corpi de' SS. Martiri, Saturnino, Sifinio, e Romano, ftando ciafcuno da fe in altre tant'arche di marmo, e di ciò n'habbiamo la fede da queste monache, hauendole vedute, quando fi trasportarono dalla chiefa di S. Rofa a questa nuova di S. Caterina vergine, e martire.

La carità, che fi fà nel monafterio congiunto à questachiesa a pouere zitelle pericolose, hebbe principio da S. Ignatio sondatore della Compagnia di Giesti, con l'aiuto di alcune persone diuote, e nobili, che si mossero a compassione con lui di molte zitelle, che o per necessità, o dal mal'essempio, e peggior cura delle madri loro, stauano in pericolo dell'honore, & acciò l'opera non hauesse à mancare si sec e rà que gentil'huomini intorno il 1543, vna Congregatione, dalla-

quale dipendessero queste zitelle vnite infieme .

Trà quali eterna farà la memoria del Cardinal Federico Cesis, che il 1,54. con vagnissima facciata di marmo, e bel campanile, architettura di Giacomo della Porta, icce questa chiela, e'l monasterio dot andolo di 40. luoghi de'monti, e di belli, e ricchi paramenti adorno l'altar maggiore. Poi l'anno seguente su confacrata la chiesa a' 18. di Nouembre; e tanto s'é compiaciuto Dio in questa pia, e santa opera, ch'inspiro due molto ricchi in Roma a lasciarla per la met. de'lor beni herede, e per l'altra metà gli Orsani, e Zitelle disperse. Vno su Cosimo Giustino il 1605. l'altro M. Antonio Pietra il 1614.

E perche sostero ben'ammaestrate, si diedero in cura a Monache di S. Agostino; e trà esse non entrano, se non di queste zitelle; e perche in questo monasterio le Monache non passano il numero di venti, quando non c'e luogo per queste, si procura d'accommodarle, in altri monasterij; e quelle chenon son chiamate alla religione, si maritano, dando à ciascuna 50. scudi di dote, e 10. per vna veste.

Tiene detta Congregatione il Procuratore prouifionato, per difender le cause dell'alunne del luogo, etiam maritate,

è vedoue.

Tiene anco cura particolare di visitar le maritate, e vedoue, e quando si troua, che non tenghino vita honesta, ò che le vedoue cadute in pouert non hanno, doue ritirarfi, tiene vna casa vicina al monasterio, accommodata a guisa di monasterio, con sua cappella, doue ogni giorno si celebra, e con diuerse prigioni in essa casa, doue simettono quelle, che si tro. nano tenere vita dishonesta, & altie stanze à proposito, & accommodate di tutto il necessario per quelle, che spontaneamente, o per pouertà, o per discordia con li mariti, vengono ad essa, nella quale sono non solamente alimentate, e prouifle d'ogni cosa necessaria al corpo, ma ancora all'anima, essendo visitate spesso da' Confessori, e persone religiose con sermoni, & altri effercitij spirituali da due Monache poste dalla Congregatione per gouerno di dette donne, alle quali effendo vedoue si procura trouar loro altro marito, alle maritate di riunirle co li loro mariti; & à quelle che viuono licentiosamente in assenza de'loro mar:ti, si tengono in detta casa, nè fi rilassano, se non doppo vista per lunga prattica, emendatione di vita, e mutatione di costumi cattiui in buoni a gloria di Dio per salute dell'anime loro. E v'e buona musica dall'istesse Suore deuotamente cantata.

L'altar maggiore co'due Santi è di Liuio da Forli, e le fforie da lati fono di Federico Zuccaro. La prima Cappella nell'entrare è d'Annibal Caroccioli, di cui ancora è la Cappella de'Madrucci in S. Honofrio; la feconda del Mutiano, di cui anco in S. Pietro fono i due Quadri, & i Musaichi dentro la Gregoriana; la terza del Gaetano, e l'altra al rincontro è del

Venusti, pitture singolarissime.

Hora l'Emmentissimo Card. S. Honofrio ha accresciuto il Monasterio di nuova fabbrica, v'ha anco ridirizzata la strada.

Da lato vi fono i nobiliffimi Palazzi de'Sig. Marchefi Matthei per pitture rari, e per statue marauigliosi, benche altri de'Signori Matthei habiti nel Trasteuere presso Ponte Ferrato, que hanno due honoreuoli Palazzi d'antichità ripieni. E nella piazza poi v'ha nel mezo vna vaghissima sonte conquattro statue di bronzo nel 1585, satte da Taddeo Landino Fiorentino, opera singolare d'eccellente Maestro; oue la sacciata, che all'incontro è qui dipinta, è di Taddeo Zuccaro.

#### Di S. Ambrogio della Massima. 3.

Asa paterna già qui possedeua il santo Padre, e Dottore della Chiesa Ambrogio, e stava questa memoria notatain, vn muro all'entrare della chiesa vecchia, la quale douendosi rinouare, queste Monache ne preservo copia, di cui ne

hanno fatto poi gratia al Pancirolo.

Gouernando la chiesa di Dio S. Celestino I. gli venne da Constantinopoli vna lieta nuova l'anno 432. della condanatione di Nestorio nel Concilio Efessio, dicchiarando contra di colui, che la Vergine eta Madre di Dio, e non solo di Christo in quant'huomo, però il santo Pontessica eggiunse nella salutatione Angelica quelle parole: Sansia Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria di Unitario del Controlo di Christo de la Controlo di Christo del Controlo di Christo del Controlo di Christo di C

Questa è quella chiesa, che nella vita di Papa Leone III. che si del 796. dimanda Anastasio S. Maria d'Ambrogio; alla quale dice, ch'osseri molti donionde pare, che titolo di Santo non hauesse all'hora questo gran Dottore della chiesa. Quando poil antico titolo di S. Maria, che hebbe questa chiesa, sosse cangiato nel presente di S. Ambrogio, non lo trouiamo, hauendo in occasione di guerre, e sacchi dati à Romaqueste monache perso con le scritture i beni temporali ancora lasciati loro dalla forella di S. Ambrogio, ne meno si puo sapere, che regola seruassero quelle prime, che surono qui monache cent'anni auanti di S. Benedetto, del cui Ordine hora sono.

Tengono d'hauer'in questa chiesa il corpo di S. Candida, ma non possono mostrare, se di Carthague sosse portaro, ò s'ella venne a morire in questo Monasterio, ne sapendo il giorno del suo selte passaggio al Cielo, sanno di lei l'estitio semplice solamente. Oltre le sudette seste della Madonna, e di San Stefano qui si sa di S. Marcellina a'17. di Luglio, e di

. Am-

S. Ambrogio in due giorni, vno a'4. d'Aprile, ch'è della fua Cathedra in Milano : e dal 1606, in qua le possono con maggior solennit. celebrare, perche fixando la chiesa in mal termene, sù da sono mano i risatta da Donna Beatrice Torres qui Monaca, aiutandola il Cardinale Ludouico Arcluescouo di Monreale suo status.

E'detta della Massima questa chiesa dalla Gloaca Massima, fatta per cogliere tutte le bruttezze di Roma, & in questa sola sabbrica non si è mostrata Roma meno marauigliosa, che in tutte l'altre : quando furono rinchiuse dentro le sumura le sette Colline : vedendo che nelle valli tiraua seco l'acqua ogni lordura . & iui stagnandosi corrompeua l'aria ; si Re Tarquinio Prisco, come già accennammo, per darui rimedio , see e vi simpresa, che al giudicio d'ogni vno pareua impossibile; e questa su di trapassare tutti questi sette monti con si larghi, & alti condotti, che vi poteua commodamente passare vn carro ben carico di fieno, si come nella Roma Antica di cia pieno trattossi.



Del Saluatore a Piazza Giudea . 4.

F V questa piazza così detta, per essere dinanzi al serraglio de Giudei. Grand'abuso su veramente nel Christianessmo MODERNA.

fimo auanti il Ponteficato di Paolo IV. stando gli Hebrei nfusamente trà Christiani, intanto che non solo dall'habito erano conosciuti, ma presso delle nostre chiese pigliauastanza, comprauano terreni, & haueuano seruidori, e ba-Christiane; quantunque si facesse per guadagnarli à Chri-, essi nondimeno abusando la gratia, cercauano sotto madi scacciare i Christiani, & impadronirsi de'lor beni, conella sua bolla racconta il detto Pontefice .

Con tutto ciò si può dire, che questo santo Pontefice vsasnisericordia, non li scacciando dallo stato, come hanno fat-Re di Francia, e Spagna. Ordino poi, che portaffero in fe-

della lor religione la berretta gialla.

Di più comando, che come appestati stessero rinchiusi in luogo appartato, doue non hauessero più d'vna finagoga, he disfaceffero l'altare, che haueffero altroue; e se pollelero beni stabili, tutti li vendessero a'Christiani,e si mantefero dell'arte, che in Roma chiamano de'Ferrauecchi.

nprando, e vendendo cose vsate, e vecchie.

n oltre lor concesse, che potessero dare ad viura per vn le, e che ne i giorni delle nostre feste non vscissero ad esitar'alcuno de'loro vili mistieri, nè lor li desse del Signore, di V. S. effendo serui di tutte le nationi della terra.

Vella bolla sopra di loro comanda ancora a tutti i Chrini, che non conversino famigliarmente con esti, nè man-, nè giuochino, nè alleuino i loro figli, benche alcune di the cofe hoggi non s'offeruino, & in parte il rigore contra fia mancato. Ammiano Marcellino li chiama puzzoleniudei; & è cofa marauigliofa, che riceunto il fanto Batteo non puzzano più.

Questa chiesa già su Parochia, & hora è beneficio sem-

### Di S. Maria in Publicoli . 5.

A qualche fameglia, fondatrice di questa Chiesa, haue-ra preso vn tal sopranome, che su de gli antichi Roni, come di Valerio Publicola, ma il volgo per esser vicial palazzo della nobil fameglia Santacroce, che vi ha belli palazzi, le hà dato il titolo di S. Croce, parendogli più degno; ne altro habbiamo, se non ch'e parochia, e vi sono alcune memorie di detta sameglia.

#### De'SS. Valentino, e Sebastiano. 6.

Pafquale il I. leuando alcuni corpi de'Santi, che nonftauano bene in alcune chiefe fuori di Roma abbandonate, porto quelto di S. Valentino, ch'era fuori di Roma, a S. Praffede ne monti. E può effere, che in quetta chiefa fi fia rinouata la memoria di quella, che fuori della Porta del Popolo defolata fe n'era rimafta.

Qui tù effercitata la cura dell'anime infino al 1593, che si divise in altre chiese vicine, hauendo ottenuta questa la ... Compagnia de'Merciari ; Poi separandesi da i Merciari Fiamenghi, vnironsi con i Profumieri, Setaroli, e Banderari.

Hanno per auuocato loro S. Sebaltiano, e veltono facchi roffi ciati d'un cordone bianco. Il lor Quadro maggiore è del Caualier Giofeppe, di cui anco fono in S. Pietro i Mulaichi della Cupola, e dell'altar di S. Michele; la S. Barbara in S. Maria Trafpontina; il S. Francefco a frefco dentro il choro di S. Francefco, il Madonna a frefco nel choro de 'Padri della Scala; ĉe in S. Gio. Colauita la prima cappella a man manca,

Fine della Seconda Giornata.

# Giornata Terza.



## RIONE DELLA REGOLA.



E non sapessimo, come in Latino sia detto questo Rione, faria impossibile intendere la cagione, d'hauergli dato questo nome di Regola. Chiamandosi dunque in Latino Arenula, che fignisica Arena, il volgo l'hà corrotta, mutandola in questa di Regola. Fa per inse-

gna vn Camozzo in Campo Rosso. E co Rioni di Ponte, di -Parione, e di S. Angelo distintamente confina .

Quiui stà il Palazzo dell'Eccellentissimo Signor D. Taddeo Barbetini Prefetto di Roma, dell'Eminentissimo Cardinale-Spada, e delli Serenissimi Duchi Farnesi, e quello del facro Monte della Piccà.

E vi sono le vaghe sontane di Ponte Sisto, e della Piazza de Farnesi.

## Di S. Anna a i Funari. 1.

I quattro Chiese dedicate in Roma a questa Santa. questa n'è vna, e de Funari le diamo il sopranome,

per esfer vicina alla contrada loro.

Circa il 1293. fù in Agubbio vna gran serua di Dio, chiamata Santuccia Terrebbotti. Questa, esfendo il marito entrato in Religione, pigliò il terz'Ordine de'Serui, & iui visse con tanta fama di santità je di regolar disciplina, che da'Sommi Pontefici fù chiamata a Roma per la riforma delle Monache di S. Benedetto, è con Breui Apostolici, i quali si conseruano in questo monasterio, la crearono Badessa generale, con autorità di visitare alcuni monasterij, che in varij luoghi d'Italia s'erano da lei fondati, sotto la regola del sudetto Patriarca S. Benedetto .

Diquetti furono in Roma trese tutti dedicati a Maria Vergine, il primo S. Maria Liberatrice, il secondo a cant'il fiume ma nell'Isola, hora disfatto; il terzo sù questo, che si disfe di S. Maria in Giulia, e questa fu de' Caualieri Templarij, ch'essendo in quei tempi ricchissimi, la donarono il 1297, alla detta Santuccia con tutte le ragioni, e beni Habili, che l'erano vniti: e perche dipendeua da vn lor Priorato di S. Maria nell'Auentino, obligarono questo monasterio ad offerire vnacandela di due libre ogni anno alla detta chiesa nel giorno dell'Affunta, che è sua festa.

Mori questa santa donna nel giorno, che mori S. Benedetto

l'anno 1305. & in questa chiesa su sepellita.

Le Madri di questo monasterio non sanno, doue riposi il suo corpo, e tengono però con gran riuerenza le sue vesti. Essendo nel monasterio incorporata vna chiesa del Saluatore il 1538. da'fondamenti fù ristorata la maggior parte del monasterio il 1614. In questa chiesa si conserua l'anello di S. Anna, Madre di Maria Vergine.

Et hora di nuoua fabbrica s'adorna.

#### Di S. Garlo a i Catinari. 2.

M Olt'antica pare, che fiz questa piazza, hauédo il suo nome da i vasi di legno, che vi si lauoranano, detti in Laino Catini, se pure in quei tempi s'estercitana tal'artestia cone si voglia, e veniamo al miserabil caso, che occorse qui anno mille seitento, e vadici, quand'essendos in van casa posto di molto sieno, si riscaldo in modo, che à meza note vscendone vn gran suoco non si puote impedire. Qui nel

612. posero la prima pietra di questa chiesa .

L'occafione di far questa chiesa con l'habitatione de Cheici Regolari di S. Paolo deccollato detti Barnabiti, sic, che haiendo esti in questa lor parochia la chiesa di S. Biagio dell' Anello, così detta, perche vi era quello di S. Biagio, bisognoaciarla a l Padri Teatini, per accommodare I habitatione oro, che rengono presso la chiesa di S. Andrea della Valle, e oerche la detta chiesa di S. Biagio hebbe da Sisto V. il titolo di Cardinale, parue bene a Paolo V. di trasportario a questa; ron l'obligo della Parochia.

Impiegandofi questi Padri nell'aiuto dell'anime, per meglio promouere questa impresa, nello stess'anno, che si poseo i fondamenti secero vna Compagnia dell'Humiltà.

L'effercitio di questa Compagnia è di congregarsi qui ogni Domenica, & a'nobili si sa mattina vn sermona da questi Padri, e doppo pranzo vn'altro a gli artigiani, e mercatanti, & a tutti si danno alcune opere pie da fare tra la settimana, & ogni venerdi la sera và, chi n'ha diuotione, a sar la disciblina. Le donne poi vna volta l'anno si congregano in chiea, e satta la Presidente s'impiegano in varij vsittij di carità, nassime di visitare l'inferme della parochia, e de' Spedali; s' cu confermata da Paolo V. e le concesse varie indulgenze in perpetuo.

L'Eminentiflimo Card. Leni ha lafciato a questa chieta gran facoltà, accioche si finifea la fabbrica. Vi hanno fatta la Cappella. Et hoggi v'inalizano la facciata di trauertini, e denro ornano tutta la chiesa. E gli angoli, che reggono la Cuola, sono esquistiflima pittura del Domenichini, ll Tépio è

M 3 vaga

vaga architettura di Rosato Rosati, è la Facciata è del Soria. Incontro a questa Chiesa e il Palazzo de'Signori Marchefi S. Croce con alcune statue nobilmente rinouato.

### Di S. Benedetto. 3.

I molto brutta, ch'era prima, questa Chiesa per la vecchiezza, su l'anno santo del 1600. rinouata dal suo Rettore Paolo Fabba da Chieti; onde con più allegrezza ci vengono le sue pecorelle a riceuere i santi Sacramenti; poiche è parochia.

## Di S. Biagio de Cacabari. 4.

Vesto sopranome de Cacabari sarà della sameglia, che sondo questa Chiesa. Fù dedicata, alla purissima Concettione di Maria sempre vergine, so si ch'all'hora su, quand' il 1136. i Canonici della chiesa di Lione mossi da vn celeste auuiso, cominciarono a celebrare vn tanto misterio.

La cura d'anime, che haueua questa chiesa, su l'anno 1594. trasserita ad altre vicine, per dar questa a i Ragattieri, che secero vna Cópagnia distinta da li Materazzari. E perche hanno per lor'aunocaro S. Biagio, celebrano qui la sua sesta, e quella della Concettione.

## Di S. Maria del Pianto . 5

Circa il 1546. incontrandofi due nemici in vna firadaqui vicina, vno chiefe perdono all'altro, e vedendofi disprezzato, voltato l'amore in sdegno, diede la morte all'oftinato, e suo contrario, ma per l'impatienza dell'vno, e dannatione eterna dell'altro, si videro vscire lagrime da vn'imagine della Madonna, ch'ini era dipinta in vn muro.

Donde staccandola, su con molto rinerenza portata nella vicina chiesa parochiale, dedicara già al Saluatore, e posta sopra dell'altar maggiore, i otto del quale si leggeua esterestata adornatà da va nobile Romano, detto Nicoló Acciaiolo, se bone l'origine sua veniua da Fiorenza. Con tal occa-

fione

# MODERNA. 183

one il titolo del Saluatore si cangiò in questo di S. Mariaplanto, & esfendo grande la diuotione del Popolo verso
questa sacra Imagine, e la chiesa picciola, e malfatta, di
nosine da fondamenti si rinouò con questo bel disegno
cominciandos, & essendos si 1612 à termine di potersene
ruire, vi trasportarono la detr'Imagine con solennissima
coessione il primo di Maggio.

Nella Quaresima dalla metà fin'a tutta l'ottava di Pasqua

iesta Miracolosa Imagine stà scoperta.

#### Dell' Oratorio di Santa Maria del Pianto. 6.

Ello stefs'anno, ch'auuenne il sudetto miracolo, fi sce va Compagnia con lo stesso il maria del anto, per hauer cura di quella scara linagine. Vestono sacil leonati, portano per insegna la stessa miracolosa Imagie, e mantengono la vicina chiesa a lei dedicata, col' Paroiiano, & altri sacerdoti, e per li Rioni di Roma prouedono

poueri infermi di Medico, e medicine .

Poi se bene quel miracolo auuenne a'10. di Gennaro, nonmeno per celebrare più solenne sessa, la tanno in quellaomenica, la quale viene ananti il giorno di S. Antonio Abate, & effendo questa la principal solenniti loro, liberano n prigione in tal giorno, e mavitano zitelle, & il martedi trà Ottaua del Santissimo Sacramento, fanno la processioneer li contoni della parochia.

### Di S. Thomasso de Cenci. 7.

I Cintia in Cenci vogliono alcuni che fi fia cangiato il nome di questa nobil sameglia Romana, di cui si Paso Giouanni X. che d'Arciuescono di Rauenna passò a quello grado il 914, e con l'aiuto del Rè Berengario discacció tutta l'Italia i Saraceni, in tanto che ne pur'vno vi restò i riciò l'anno seguente corono i Imperatore Berengario, ma reche non poteuano, come prima, dominare quelli, che an pre haueua fauorito, s'accesero di tanto surore, che l'as.

fogarono dentro del palazzo Papale, ch'era in quei tempi vni-

to alla chiesa di San Giouanni Laterano.

Da questa fameglia ancora de'Cenci s'è detto il monte, sopra di cui secero con la chiesa il Palazzo loro, non è però de i sette principali fatti dalla natura,e che dentro le mura di Roma furono rinchiufi; e fù qui fatto per difendersi dall'inodationi del vicino Teuere. E qui fi vede la nobil libreria del Sig. Christofaro Cenci.

Della prima fondatione di questa chiesa nulla habbiamo inteso, solo da vna inscrittione in essa potiamo dire, che il 1575. la rifece, e doto Francesco Cenci, & è parochiale : e forfi con l'occasione d'un tal ristoro, ottenne alcune reliquie de'Santi, ò pur da'suoi maggiori furono da principio date a questa chiesa, e riposte sotto dell'altare maggiore, trà le quali notabile è quella di S. Felice Papa, per efferne quattro di questo nome, e tutti Santi. Et e iuspatronato della detta Fameglia.

#### Di S. Bartholomeo de'V accinari . 8.

'Anno 1552. i Vaccinari fecero vna Compagnia, e fi congregauano a far le loro diuotioni in S. Paolo chiesa vicina alla presente. Poi Pio V. l'anno 1570. concesse loro questa chiesa dedicata all'hora a S. Stefano detto in Silice. per effer fondata sopra di quell'alto scoglio della riua del Teuere, che però mai vi giunge con l'inondationi sue. Era questa chiesa tanto pouera, che non potendo mantenere il parochiano, fù la cura dell'anime vnita alla seguente di S. Maria, e da'Vaccinari fù rifatta questa con gran spesa, e la mantengono di tutte le cose necessarie al culto divino .

L'altar maggiore è mano di Gio, de'Vecchi, e'l S. Stefano

lapidato è di Francesco Ragusa .

## Di S. Maria Monticelli . 9.

T On essendo la Campagna di Roma piana, & vguale, varie collinette vi s'inalzano, onde paragonata questa con l'altre sette maggiori, n'hebbbe il nome di Monticelli, n tutto ciò fù d'altezza tale, che il 1598, inondando il Tere per questi contorni la notte del fanto Natale di N. Si-

ore, questa resto intatta dall'inondatione.

L'antichità di questa si raccoglie dalla sua consacratione ta del 1350. o perche si fondasse all'hora, ouero si ristoras-Mostr'ancora questa antichità l'esserui il corpo di S. Ma-lcano martire quà trasportato da qualche cimiterio; di però altro non habbiamo, se non che in Roma patì il artirio a'12, di Marzo. Poi essendo questa chiesa collegiata, vnita a quella di S. Lorenzo in Damaso, e qui restò la sola

rochia.

In questa Tribuna v'è dipinto Christo con mano aperta, e in segno d'universal dominio tiene alzata; & in altre sta i quattro fiumi a'piedi, e gli agnelli, che beuono; e fono i leli, che beuono l'acque del Vangelo da' quatro Scritto. composto; e in altre anco l'istesso Christo sotto forma d' nello vi si vede, di cui su detto. Agnus Dei; e in altre esido ferito, dal lato sparge sangue a piè d'yna Croce; belli aboli del Saluatore.

## Di S. Paolo alla Regola. 10.

Finendo à Roma la prima volta S. Paolo, con tutto che l'hauesse prigione vn soldato, lasciaua però, che libenente andasse a trattare per li tribunali di Roma la sua. ula, per esfersi appellato all'Imperador Nerone, e perche uiamo, che Scuola di S. Paolo fù detto il luogo, doue è esta chiesa, pare, che ci venisse a cathechizzare quelli, che nuertiua a Christo, per esser questa parte di Roma assai riita.

In vna pietra fi leggono scritti del 1096, i nomi d'alcune quie de'Santi, che vi furono poste', e trà l'altre essendoci braccio di S. Paolo, ci fa credere, che foffe di quel bracfatta partecipe, quando il suo corpo con quello di S. Pie-

fi diuisero da S. Siluestro.

Si conservano ancora in questa chiesa le scarpe di N. S. i lacciuoli fi teneua il gran Battifta indegno disciorre. i sono ancora le reliquie di S. Anna Profeteffa; & altre.

Stettero in questa chiesa gli Eremitan riformati di S. Ago-Rino per alcuni anni, infin che il 1619, hauendo comprato altri due migliori fiti , lasciarono la presente chiesa a i Frati riformati del terz'ordine di S. Francesco.

## De'SS. Vincenzo, & Anastasio. 11.

I questi due Santi essendosi detto a bastanza in altre lor Chiefe, di questa ci resta da notare, che stando per la vecchiezza in pericolo di cadere, il parochiano si risolse di rinuntiarla alla Compagnia de' Cuochi, e Pasticcieri, che il 1513. s'erano vniti nella chiela di San Luigi, fotto il titolo dell'Annuntiata, e vi manteneuano vna Cappella, e per habito loro presero sacchi bianchi con l'insegna d'vn'arme, con vna corona in cima,e nel mezo hanno queste tre lettere A.G. P.che fignificano Aue gratia plena.

Venendo poi a quetta chieta, non folo l'hanno riftorata. ma pigharono il carico di prouedere alla parochia d'vn buon Curato, e venendo a Roma alcuno dell'arte loro, procurano di trouarli partito, di qualunque natione fia .

Oltre la festa dell'Annuntiata lor propria, celebrano ancora quella della chiesa, & in vna d'esse taluolta maritano pouere zitelle figlie di quelli della Compagnia.

#### Dell'Oratorio per la Compagnia della Santissima Trinità 12

S. Maria della Pietà in Piazza Colonna, aunicinandofi A l'anno santo del 1550 vedend'alcuni, quanto patissero i pellegrini, che da varie parti del Mondo veniuano a visitare questi sacri luoghi di Roma, non trouando alle volte, chi li raccoglieffe, cominciarono a pensare, come vi si poteffe prouedere. Tra que sti fù S. Filippo Neri Fiorentino, con altri sedici del 1540. & 1550. & a questo fine si congregarono nella chiefa del Saluator'in Campo 1548, doue animati da S. Filippo, e dal Confessore di esto Santo, detto Persiano Rosa, fecero questa Compagnia, e tu confermata dal Vicario del Papa fotto il titolo della Santiffima Trinità .

MODERNA. 187

Venuto dunque l'anno santo, presero vna casa a pigione, e vi menauano i pellegrini, che trouauano a giacer interra sotto de Portici. Da vn tal'essempio si mossero anche le donne verso le pellegrine, trà le quali si Helena Orsina, che diede per ciò gratiosamente vna sua casa alla Ciambella, e d'all'hora cominciarono a lauar'i piedi a i pellegrini. Come ne i loro tempi secero il Pontesse Clemente VIII, onde ve n'e memoria.

CLEMENTI VIII. PONTIF. MAX.

Quod Xenodochium paterna charitate inuiferlt,
fingulari liberalitate fuftentauerit,

Sodalitas opportuna cius ope conferuata pofuit
MDCVIII.

Et anco il Santiffimo Vrbano VIII. onde anche di lui ve n' è memoria.

VRBANO VIII. PONTIF. MAX.
Czlestis, humanze, rei dispensatori iberalissimo, quod anno lubilei MDCXXV. apertis vtriusq.
munificentiz valus Xenodochium boc zere plurimo iunit, noua suppelleccide auxit, przsentia illustrauit.
Sodalitas grati animi monumentum posuit.

Apparecchiano loro la menía, e doppo cena conduconli a ripofare in buoni lètti. Paffato poi l'anno Santo, accioche la Compagnia fi manteneffe con l'effercitio di qualche altrabuon'opera, fi rifolfero, doppo d'efferfi molto raccomandati a Dio, di pigliare la cura de Conualefcenti, che da gli Spedali vícedo fubito, ch'erano liberati dal male, vi ricadeuano molti, per non hauer il modo da gouernarfi: e così perfeuerando fon'iti di bene in meglio, come vedremo alla chiefaloro, doue ne gli altri anni Santi fono auuenute cofe maraugliofe.

L'anno poi 1570. hauendo fatto quest'Oratorio per gli es fercitij loro, e riuscendo molto capace, su giudicato a propo-

fito d'instituirui vna predica per gli Hebrei con la seguente

Vn dottissimo Rabbino Hebreo, che si conuerti, e su da-Papa Giulio III, battezzato, e chiamato Andrea del Monte, hauendo compassione della sua cieca gente, le cominció a predicare in alcune chiese di Roma con molta dottrina, e spirito.

Ma perche ad vdirlo non andauano gli Hebrei, e gli huomini, quanto poteuano, lo sfuggiuano, operò con Papa Gregorio XIII. che fotto d'alcune pene ad arbitrio de gli Ordinarij foffero i Giudei sforzati per vn terzo di loro d'andare il fabbato con le donne, e putti di 12. anni ad vdire la parola di Dio. E fi resto, che ne venissero de gli huomini cento, e delle donne cinquanta ogni fabbato doppo il pranzo; & acciò non dormino, e stiano modesti, vi stà vno sbirro convana bacchetta in mano, che all'auuiso del Predicatore tocca, chi dorme; e perche all'entrare in questa chiesa, vanno a dar'i nomi loro ad vno, che presso della porta gli scriue, sinita la predica, và lo sbirro a notare i contumaci, e si condannano in vn testone per vno, che si applica a poueri catecumeni.

I primi, che predicaffero in questa chiesa furono due, con

diuider trà loro lo spatio d'vn'hora.

Hoggi di questo luogo n'è protettore l'Eminentiss. Cardinale D. Antonio Barberino, e v'è Primicerio Monsig. Faustro Poli Arciuescouo d'Amasia, e Maggiordomo di N. Sig. Vrbano VIII.

Il Venerdi Santo co'lor pellegrini fanno deuotissima pro-

cessione a S. Pietro.

Il Quadro di questo Oratorio è di Giacomo Zucca.



#### MODERNA.

189

Del Saluatore all' Onda. 13.



T Rà le nobili, & antiche fameglie Romane, quella de' Cefarini è vna, fcriuendo il Sanfouino in quell'opera fua delle Fameglie Illustri d'Italia, che questa viene dalla stirpe Imperiale de'Cefari, e che egli n'hà visto la memoria in-Orta in Sabina.

Haueua, dic'egli, per insegna vn monte verde in campo giallo con vna colonna sopra, ma dal 1300. aggiunsero vn' Aquila Imperiale sù la cima della colonna, a cui nel fondo stà incatenato vn'Orfo. Prefero nell'arma loro questa nuoua infegna, come pur'afferma il Sanfouino, regnando in Italia le

parti de'Guelfi, e Ghibellini.

Nè minori furono quelli, che le apportarono i Gothi, e Longobardi, hauendo nella Fameglia Celarina fatto divisiona, onde alcuni habitando in Piazza Montana a lor diedero il cognome, conforme alla prima infegna, che tiene vn monte, altri s'eleffero questa parte di Roma presso del Teuere : e trà questi nomina il detto Sansoumo vno, che dalla fameglia si diffe Cesareo, e del 1260 grande fù presso di tutti la suafama, non tanto per le molte ricchezze, e belle parti della fua persona, quanto per la pieta verso del culto diuino, e la dimostro nel fondare questa chiesa, e dotandola con buon'entrata co'l titolo del Saluatore, e di S. Cesareo, di cui effendo nel Rione di Ripa vn'altra chiesa, qui resto il primo titolo del Saluatore; così è nominata da Papa Clemente VII. in vn suo Breue del 1525. & a differenza d'altre chiese del Saluatore in Roma, a questa da il sopranome, In onda, che ci giunge, gonfiandofi il Teuere .

Dal sudetto Breue habbiamo, ch'ella è parochia, e che vi Rayano i Frati di S. Paolo primo Romito, il cui Ordine comincio, quando si fondo questa chiesa, poi abbandonandola. Eugenio IV, che sù del 1431, diede questa con le case vnite al Procuratore Generale de'Francescani Conventuali, e non effendo spedite le Bolle, supplirono quelle di Clemente VII. nelle quali per maggior bene de'fudetti Frati ordina, che in

vita stia qui il Procuratore Generale .

#### Di S. Francesco a Ponte Sisto .

G lanicolense già si disse questo Ponte, perche daua il pas-so alla salita del monte Gianicolo, hora Montorio, per esserui caue d'arena gialla, che è di sembianza d'oro.

Per intendere l'origine di questa chiesa, e spedale vicino, è da sapere, ch'essendo multiplicato molto il numero de'mendicanti.

dicanti, e dando gran disturbo nelle chiese al culto diuino; su supplicato a Gregorio XIII. il 1581, di qualche rimedio; a cui parue bene, che la Compagnia della Trinità gli vnisse tuti, anche per sorza, in qualche luogo, doue si mantenessero con limosine; e trouandosi il monasterio di S. Sisto abbandonato, surono condotti là in processione al numero d'850, trà huomini, donne, e putti, & essendone molti stroppiati, se n'empirono quattordici carrozze.

Ma per essere quel sito di mal'aria, e peggio dispossi i poueri, s'auuidero, che era pericolo d'appestare la Città, però la detta Compagnia li trasporto in alcune case presso della sua chiesa. Poi morto Gregorio, trouandosi la detta Compagnia assai grauata in raccogliere i pellegrini, e conualescenti, supplicarono Sisto V. che si degnasse di sgrauarli, & egli come buon pastore qui diede principio ad vno spedale, dedi-

cando la chiesa a S. Francesco.

Diede poi a questo spedale nouemila scudi d'entrata, e lasciò il gouerno d'essi a quattro Deputati, che s'eleggessero ogni anno, due della Compagnia della Trinità, e due in publico Consiglio del Popolo Romano, e sece essenti dalle communi grauezze i beni di questi, che in seruitio di questo

luogo poi impiegassero le satiche loro.

Il quadro del S. Francesco e del Caualier Celio, che anco in S. Pietro ha nobili pitture. Et hora dall'Eminentissimo Cardinal Lanti vi è stata aggiunta nuoua, e bella fabbrica; e con occasione della Fontana è stata trasserita la Porta dello Spedale vn poco più a basso, sopra della quale è posta questa inscrittion.

SISTVS V. PONT. MAX. PICENVS.

Pauperibus piè alendis, nè pane, verboque careant,
multo suo coëmptas ære
has ædes extruxit, aptauit, ampliauit,
perpetuo censu dotauit.

ANNO MDLXXXVII. PONT. II.

A dirittura poi della strada Giulia sù posta da Paolo V. la Fontana dell'acqua di S. Pietro Montorio, che per il Ponte Sisto Sisto passando, qui sbocca con bellissima caduta; e nella state se ne seruono ad inondare la strada con questa memoria.

PAVLVS V. PONTIFEX MAXIMVS.

Aquam munificentia sua in summum Ianiculum perductam citra Tiberim totius Vrbis vsui deducendam curauit. ANNO SAL. MDCIX. PONT. V.

# Di S. Giouanni de' Bologness. 15.

Para Confraternità, e lor concesse Papa Gregorio XIII. questa chiesa, dedicata prima a S. Thomasso, e della Catena si diceua, per esserui stato vn'altra Compagnia, i cui Fratelli si

disciplinauano con vna catena di ferro.

Parue poi a Bolognessi di rinouare in questa lor chiesa la memoria d'alcun'altra di Roma non tanto frequentata, e che fosse delle più antiche, e tale giudicarono quella di S. Gio-uanni innanzi di Porta Latina, che non s'apre, se non il giorno della statione Quadragesimale, e della sua festa a'6. di Maggio, perciò portano la figura del suo martirio per insegna sopra sacchi bianchi, & in fronte vna Croce rossa inalzata sopra di tre monti parimente rossi, la cui insegna è dello spedale, che in Bologna chiamano della vita, al quale fanno professione d'esservini. Il Quadro maggiore è del Domenichini. Celebrano di più a'4. d'Ottobre la festa di S. Petronio dignissimo Vescouo di Bologna. E sogliono apparare solennemente tutta la strada. Di qui poi passando per strada Giulia alla man sinistra ritrouasi l'Oratorio, e chiesa della Morte.

## Di S. Maria dell'Oratione. 16.

Oppo che Roma fu da Dio castigata con quel miserabile sacco, si risueglio di modo, che la maggior parte di
tante diuote Compagnie de' Secolari cominciarono doppo
quell'anno lagrimeuole del 1527. onde il 1538. trouandosi
per la Capagna di Roma molti cadaueri de'Christiani, a'quali
per varij accidenti non si daua sepoltura in luogo sacro, alcu-

ni fi

ni fi risolfero d'abbracciare quest'opera di misericordia, e fe-

cero vna Compagnia fotto il titolo della Morte.

Perche dunque l'andare cercando i corpi de' morti è vna gran fatica, e di molta melanconia, cominciandofi a raffreddare quelli, che a ciò diedero principio, e mancando il numero de'Compagni necessario, si rinforzarono con molto spirito l'anno 1555, con le prediche d vn Capuccino, il quale in S. Lorenzo in Damaso essortando il Popolo alla continua. oratione, e persuadendo quella delle 40, hore per memoria d'altrettante, che N. Sig. stette nel sepolero, parue alla Compagnia della morte, che faria questo vn buon mezo da promouerla, ad impiegarfi con spirito nell'opera incominciata di sepellir'i morti, e risolsero di voler'in ogni mese fare l'oratione delle Quarant'hore.

Fù da Pio IV. approuata questa Compagnia il 1560. sotto il titolo dell'Oratione, ouero della Morte. Nel sudetto anno fanto, ch'alloggiarono le Compagnie aggregate loro non fenza spesa, diedero principio a questa chiesa deuota, e bella , e la dedicarono alla purificatione della Beatissima Vergine, e vi portarono vn'Imagine di lei, che dipinta in vn muro della publica strada era con molta diuotione riuerita da'

Fedeli .

Poi il 1586. nel giorno dell'Annuntiata si consecrò la chiefa, e tenendola ben'vifitiata a commune vtilità di tutti vi fecero per essi vn'Oratorio. Portano sacchi negri, e per insegna hanno vna testa di morto co'l segno della santa Croce. Fanno la processione del Santissimo Sacramento il lunedi trà la fua Ottaua, la quale e delle belle, che si faccino in Roma; come anche quella del Venerdi Santo a S. Pietro.

Degna è finalmente la memoria d'una reliquia di S.Lorenza Anconitana, mandata per la fede Christiana dall'Imperadore Diocletiano in bando, e con vn'altra donna vi pati il

martirio.

Nell'ottaua de'morti vi si fanno solennissimi Oratorij. E tal volta nella Quadragesima; e qui è seposto il fondatore de' Putti, detti dalui, di Letterato .

## Di S. Caterina da Siena. 17.

N Ella seguente chiesa di S. Nicolò, essendosi vnicii Sanesi il 1519, per sar'vna Compagnia di persone diuote, raccolsero tate limosine, che comprarono questo sito da farui stanze, e chiesa a S. Caterina Vergine, la quale non solo su ornamento della Città di Siena, ma di tutta la Santa chiesa, per la cui riforma N. Sig. la sece Ambasciatrice sua appres-

so de'suoi Vicarij in terra.

Essend'occorso il suo selice passaggio all'altra vita nel giorno, che si celebra la sesta di S. Pietro Martire, quella di lei si trasserisce, e dalli Padri Domenicani si celebra la prima Domenica di Maggio, e dalli Fratelli di questa Compagnia la seconda, portando in processione vn dito di lei, nel quale da N. Sig. hebbe l'anello del suo se pnsalitio con Christo. Scriue S. Antonio, ch'era nel dito della mano dritta, & in quello, doue communemente si porta, e ch'era d'oro sino con vndiamante nel mezo di quattro perle, e che tale sponsalitio su celebrato suonando l'arpa sua il santo Rè Dauid; & essendoui presente la Vergine, e S. Gio. Euangelista, S. Pietro Apostolo, e S. Domenico.

Nella detta Domenica, che celebra questa Compagnia la festa, marita zitelle pouere della stessa natione per un legato d'Hettore Quercio Sanese. Liberano un prigione per la vita, mantengono un medico per gl'insermi, e morendo li portano a sepellire, e per li poueri sanno le spese del sunerale. Vestono sacchi bianchi cinti d'un cordone negro, & hanno per

insegna l'imagine della detta Santa vergine.

Et incontro v'è il bel Palazzo di Monfig. Diomede Varese

# Di S. Eligio de gli Orefici. 18.

Oppo che per dugent'anni stettero vniti sotto d'vn Consolato gli Orefici con i Ferrari, e Sellari, parue a gli Orefici, e come anche secero gli altri due artisti, di sare vna Compagnia da se, e quiui a S. Eligio il 1509, secero la oresen presente chiesa con bel disegno, che poi il 1601, lor fu necesfario rifarla, minacciando rouina, per effere itati malferuiti da'muratori.

Celebrano la festa di S. Eligio a' 25, di Giugno, & in tal giorno danno la dote alle lor zitelle, e liberano vn prigione, con bellissimo apparato, e solenissima processione. Di S. Eligio, e de i giorni suoi festiui variamente celebrati da queste tre arti, fi dirà alla chiesa del Saluator delle Copelle, doue i

Sellari hanno la compagnia loro. In faccia ha pitture di Federico Zuccaro, & a man manca di Gio. de'Vecchi, & alcune figure di flucco di Prospero Bre-

iciano.

Di S. Nicolò de gl'Incoronati.

l questa Chiesa parochiale altro non habbiamo, se non che dalla sameglia de gl'Incoronati n'hà il sopranome, per hauerla fondata; & ella qui vicino ha le sue nobiliffime habitationi.

### Dello Spirito santo chiesa de Napolitani.

Vesta Chiesa su dedicata già a S. Aurea vergine, e martire, & haueua vn monatterio contiguo, le cui Monache, con tutte l'altre di Roma ridotte a poco numero, S. Do. menico per commissione del Papa le congrego nella chiesa di S. Sifto.

Hora hauendo i Napolitani comprato questo sito il 1572. dalle Monache di S. Sifto, vi fecero con l'Oratorio vna chiefa, e la dedicarono allo Spirito santo per una particolar diuotione della Città loro verso la persona dello Spirito santo. Portano dipinta vna Colomba sopra de sacchi bianchi, e nella festa della Pentecoste liberano va prigione, e tengono prouisionati vn'Aquocato, e Procuratore per le cause de poueri foggetti del Regno di Napoli, quando in Roma iono carcerati.

Benemeriti di questa Compagnia furono Pietro Corso di Policastro in Calabria del 1583.essendo in Roma Protonotatio Apostolico, e del 1611. Violante Santaseuerina .

196 ROMA

E nella lor festa vi fanno bellissimo apparato. Il Quadro di S. Francesco è del Caualier Gioseppe.

## Di S. Lucia alla Chianica. 21.

Vesta Chiesa della Compagnia del Consalone a'nostri giorni nobilissimamente risarcita, & abbellita su la principale hauuta dal Capitolo di S. Pietro in Vaticano; & era vnita alla Badia di S. Biagio della Pagnotta, è che vna delle 20. prinilegiate. Fù poi dalla detta Compagnia risatta da sondamenti, e la mantengono con molto splendore.

Due segnalate opere sanno questi Fratelli, vna è di maritar'ogni anno il giorno dell'Assunta vn gran numero di zitelle con buona dote; l'altra è di riscattare schiaui sudditi della Chiesa Romana; onde il 1581. hebbero da Gregorio XIII.licenza di cercar'a questo sine limosine per tutto lo stato Ecclesiastico; & il 1586. Sisto V. sopra varij vsstij di Roma assegno tremilia scudi; se bene i Frati, si della Mercede, come della Trinità hano per instituto proprio di liberare schiaui, e di cercarne per ciò limosine.

Nel giorno della fua felta v'è gran concorfo di deuotiffimo popoloje n'è protettore l'Eminentiffimo Cardinal Francesco

Barberino.



MODERNA.

197

E fin qui si distendeuano le mura di Roma antica ampliate dall'Imperator Claudio.

Onde presso la Chianica di detta chiesa già su ritrouata in

pietra questa memoria.

TI. CLAVDIVS DRVSI F. CAESAR AVG.
Germanicus pont. max. trib. pot.
VIIII. Imp. XVI. Gof. IIII. Cenfor, P. P.
auctis populi Romani finibus,
Pomerium ampliauit, terminauitque.

# Di S. Filippo Neri. 22.

Fl vicolo di detta Chiauica già da Rotilio Brandi profumiere fù instituito va Oratorio di secolari, che delle
Piaghe diceuasi, e vi si faceuano grand'effercitij di humiltà.
Poi ad vtile della pouertà si diede questo buon'huomo a raccorre alcune ragazze, che per loro mendicità erano mal cócie. Hora queste sono giunte a buon numero, e con limosine egli vi ha fabbricato vn loro luogo particolare nel detto
Vicolo; e nella strada Giulia ha fatta la Chiesa sotto l'inuocatione di S. Filippo Neri all'habitatione delle zitelle congiunta, le quali anco di S. Filippo si nominano; e tal voltaescono per la Città alle deuotioni.

# Di S. Giouanni in Aino. 23.

A qualche fameglia di questa chiesa sondatrice viene il sopranome di lei : altro di questa chiesa non habbiamo, se non ch'esla è parochia; & in parte a nostri giorni è stata risarcita. La sacciata a fresco qui vicina è di Polidoro.

Et auanti a detta chiefa ha bel Palazzo con statue l'Emi-

nentissimo Cardinal Rocci.

# Della Concettione della Madonna. 24.

I N questa parte della Città, per supplire più facilmente al lor santo instituto, hanno i Ministri de gl'infermi satta N 3 questa questa nuoua chiesa sin'hora piccola, ma molto diuotamente offitiata, & e vicina al già detto Palazzo, sotto l'inuocatione della Concettione; e v'e il lor Nouitiato.

#### Di S. Maria di Monserrato. 25.

N El mezo della Prouincia di Catalogna in Ispagna s'inalzano monti si alti, & aspri, che pare, fiano con artefegati in forma di molte piramidi, & obelischi, onde n'heb-

bero il nome di Monferrato.

Effendofi poi il 1475. vniti fotto la corona di Castiglia i Principati d'Aragona, Valenza, e Catalogna s'accordarono il 1495. d'honorate la Madonna di Monfertato, con la fabbrica di questa chiefa, hauendocene rinchiusa vn'altra di S. Andrea già disfatta il 1575, per aggrandire lo spedale, chepur qui secero per le nationi loro. E perche la Sardegna è sotto la corona d'Aragona, participa di questa opera anch'esta, massime che nel sacco di Roma perse vn suo spedale, che haueua a Porta Settignana, e la Madonna è pittura del Pomarancio.

E' molto ben'offitiata, e la festa sua principale è la Purificatione dell' Immacolata Vergine, e per significati lumi, co'quali nel Monserrato si dimostro la sua Imagine, danno sin quel giorno molte candele con il loro impronto al popolo deuoto. E v'è principiata vna bella facciata di pietra.

#### Di S. Tomasso de gl'Inglesi. 26.

Vesta chiesa è, passato le Carceri di Corte Sauella; e dalnome della santissima Trinità già hebbe il suo titolo, & il S. Thomasso, che qui si riucrico, che si Asciuefcouo di Cantuaria in Inghilterra. E vogliono alcunt, ch'egli qui habitasse, quando, per disendere la libertà Ecclessestica, se ne venne a Roma.

Benemerito di questo luogo su vn ricco Inglese detto Giouanni Scopardi, che l'aggrandi con la compra d'alcune case, e de suoi beni lasciollo finalmente herede, venendo a

visitare questi facri luoghi di Roma.

MODERNA, 199

Gregorio dunque XIII. per salute di quel regno penso di far in questo luogo vn Seminario d'Ingleti, doue sossero alleuati, & instrutti nella sede Cattolica, e nella pietà, e diuotione Christiana; e pero loro accrebbe l'entrate, e deputoalla cura i Padri della Compagnia di Giesù, sotto la buona
educatione de'quali son riusciti molti valorosi campioni di
Christo, che nell' Inghilterra hanno disesa la sede Cattolica
con la dottrina, e co'l sangue; animati da molti Padri della
Compagnia, che co'l matririo, & infiniti disagi patiti per
Christo in quel Regno, andarono inanzi con l'essempio.
Giurano questi alunni prima d'esserazi con l'essempio.
Giurano questi alunni prima d'esserazi con l'essempio.
Giurano questi alunni prima d'esserazi con l'essempio.

Si sono detti Padri impiegati con ogni diligenza, non solo allo coltura di quelta giouenti, ma della chiesa ancora, ha-uendola ornata con belle pitture, tutte de'Martirij, chemolti Cattolici patirono sotto la crudel Regina Isabella, acciò da quelle si animino questi alunni alle corone loro proposte. E qui sono molte reliquie di Santi. Di questo luogo è protettore l'Eminentissimo Signor Cardinale Barberino.

#### Di S. Caterina della Ruota. 27.

Vesto sopranome della Ruota bisogna che sia doppo che i Sanesi secero poco di qua lontano la chiesa loro a S. Caterina di Siena, perche nell'Archius di S. Pietro in Vaticano, a cui è vnita questa, si nomina S. Maria in... Caterina, ouero S. Maria, e Caterina, o perche fosse dalla prima fondatrice, detta Caterina, dedicata à Maria Vergine; o pure di S. Caterina fu il primo titolo, il che in altre e solito farsi, quando loro si aggiunge nuovo titolo.

E da cio raccogliamo l'antichità di questa chiesa, come anche la dimostra l'vnione sudetta fatta da Papa Alessanto III. che su del 1156. & essendo il Capitolo di S. Pietro obligato à mantenerei vn Parochiano, bisogna, che di buona rendita sosse la sua sondatione, di cui pero altro no sappiamo. Et è parochia. L'altare à man dritta a fresco è del Mutiano.

#### Di S. Girolamo della Carità. 28.

E ssendosi fondata in Roma vna Compagnia di Corti-giani forastieri dal Cardinale Giulio de'Medici nel 1519. hebbe la Compagnia da Papa Leone questa chiesa, & a S. Dartolomeo in Isola mando i Frati, che v'erano & a detta Compagnia diede alcune entrate sopra dell'offitio criminale del Gouernatore di Roma; e volfe, che per testamento potesse hereditare ancora beni feudali; & ella per suo titolo prese con ragione quello della Carità, hauendosi addossata la cura di prouedere a varij bisogni de'poueri; come delle Conuertite, Prigioni, Pupilli, Vedoue, & aggrauati di famegliaje perche oltre la necessità del pane, hanno i pupilli, e vedoue bisogno di chi nelle cause loro li difenda presso de' Giudici, loro si mantiene vn'Auuocato, e Procuratore, e paga le spese della scarceratione de poueri; & effend infermi hanno in Torre di Nona letti appartati in alcune stanze con medico, medicine, e gente deputata per seruirli, e tutti stipendiati da questa Compagnia;& in ogni prigione mantiene vna cappella con vn facerdote, ch'ogni giorno lor dica Messa.

Per la moltitudine de poueri, di Roma già in Campo Santo fi folcua dare il paue ogni Lunedi, e Venerdi, & anco il vino a migliara di persone, e ciò da quattro mesi in quattro rinouando le loro polize : hora questa opera si è ridotta dentro il Palazzo del Pontesice, poiche veramente la lascita, che noi dicemmo di Carlotta Regina di Cipro in Campo santo, non è se non vanità di sama; ma la verità si è, che è limosina del Pontesice, & ogni 4. mesi si varia a diuersi Rioni con cedola sottoferitta Faustinas Polus Magister Domas; e di trali poueri se ne sa visita particolare. Come anco il medesimo Pontesice per via del Limosiniero segreto con danari souuiene gran nobiltà bisognos, e per via del stotto limosiniero di continuo da socosoalla miserabil plebe. E nell'istesso Palazzo imitando il santissimo Gregorio da ogni giorno a tredici poueri forestieri da mangiare, santissimo Pastore, e dell'anime, e de'corpi.

Cosi i Signori Deputati di questa compagnia della Carità, imitando l'opere del Beatissimo Pontesice, per aiuto anch'esfi di bisognosi, e miserabile, alte pouere sameglie distribuiscono il Sabbato molta copia di pane; e quant'e maggior la ca-

restia, tanto più s'allarga la mano.

Di più la Compagnia tiene due persone pagate, acció con vna lettica a mano portino a gli spedali i poueri, che da tutti fossero abbandonati nell'infermità loro. Tiene ancora Miniftri, cataletto, e candele per li funerali, di chi si trouasse morto in estrema necessità, & alla fine maritano ogni anno va buon' numero di pouere zitelle nella fetta di S. Girolamo .

Accioche poi tal'opera sia ben mantenuta, oltre d'hauere vn Cardinale protettore, eleggono ogni anno per loro capo vno dei principali Prelati della Corte Romana, il quale interuiene a tutte le visite delle carceri, che si fanno ogni mele, conforme all'ordine lasciato il 1435. da Papa Eugenio IV. accioche li prigioni habbino sodisfattione di poter dire le sue ragioni auanti i Giudici di tutti li Tribunali di Roma, o da se, o con l'aiuto de proprij Auuocati, e Procuratori, douendoff tutti i sudetti Giudici trouarfi insieme vna volta la settimana in vna delle prigioni di Roma a viceda, & a questo modo, non vi esfendo appellatione, si compongono le parti nelle cause ciuili con giuftitia, e carità; e nelle criminali fi mitigano le pe-

ne, e si dà fine alle cause de'poueri prigioni.

Mantiene in varie stanze vnite a questa chiela vn buon numero di Sacerdoti, e Cherici; & a questi fa insegnar lettere, musica, e buoni costumi, e la chiesa è di tutt'il necessario abbondante, e riccamente prouista, e di sacerdoti, che ministrano i sacramenti, frà quali sono stati S. Filippo Neri Fiorentino, e Monfignor Cacciaguerra Sanefe; e quale foffe egli, lo dimostrano I opere sue date in luce, Nicolo Leopardi, che in Recanati sua patria fondo co'l suo patrimonio il Collegio de'Padri Giesuiti, e Francesco Marsopini d Arezzo in Toscana; dl quelto auanti il 1600, ci fece testimonianza Gio. Domenico Bartolomeo da Terni, già sacerdote di questa chiesa, che doppo molt'anni aprendofi la fepoltura, in cui fu posto, trougrao, come d'un visco la sua destra mano, con la quale su tauto pronto a ministrare i Sacramenri della Confessione, e Communione. Qui finalmente hauendo i Fratelli di quelta Compagnia va Oratorio edificato, e ristorato nel 1614, e poi da.

vn'incendio del tutto arío: dalla liberalità del Cardinal Francefco Barberino Protettore e flato fouenutose vi fi congregano tre volte la fettimana a far la difeiplina, & alte loro diuotioni. E nell'Inuerno la fera vi fanno belliffimi Oratorij.

S. Girolamo della Carità ha ognigiorno indulgenza plena-

ria, e remissione delli peccati.

Il quadro maggiore della chiesa è pittura del Domenichino, e la Cappella vicina di Durante Alberti.

#### Di S. Brigida. 29.

Vi noi habbiamo vna degna memoria di S. Brigida, la quale da fangue regale diede la Suetia al mondo: fino al fine di tre anni non parlo; poi fufempre di poche, e bé confiderate parole. Nell'età di fett'anni le apparue la Madonna, & in capo le pose vna corona, e nell'età di dieci la visito N. Sig. cou accenderle il cuore nell'amore della sua passione, & in tutta la sua vita l'imito, assigendos con aspre penitenze, con le quali humiliando la carne, le su dal Signore, e da sua Madre illustrata di modo la mente, che delle sue riuelationi scrisse va gran libro approuato da S. Chiela.

Per essere stata questa santa donna molto diuota de'poueri infermi ne gli Spedali, doue andaua a seruirli, lascio, chequi se ne sacesse vno per la sua natione, e lo doto con buona

entrata.

Canonizzata poi che su S. Brigida il 1391 da Bonisatio IX. le su sabricata questa chiesa, e da quei della sua natione soto Leone X. su rifatta, onde su la porta vi surono poste queste parole.

Domus S. Brigida Vastenen. de regno Suetia instaurata . Anno Domini. 1513.

Fù alla fine honorata quelta Santa da Gregorio XV. con l'yffitio semidoppio di precetto in tutta la Chiesa.

Et ha vn'Eminentissimo per protettore.

In questo luogo è la nobil Piazza del Duca di Parma, done fi vede il superbissimo Palazzo de Farnesi.

Questo

MODERNA.

103

Questo Palazzo ha porta principale, che dentro la juaentrata ha colonne, le quali rormano portico triplicato, e poi
da vn'altro portico, fostenuto da pulastinia mezo v'e nobilissimo cortile, e con bellissime scale poggiasi a'suoi appartamenti reali, Vi è poi vna Galleria dipinta dall'eccellente, e famoso Caracciolo, dell'issessi e merino di chiaro scuro delle
storie d'Hercole, la sala grande è di Francesco Saluiati, e la
parte sopra la porta è di Taddeo Zuccaro, di cui anco è l'Annuntiaza nella Madonna dell'horto. E vi sono finalmente
belle loggie, corridori, stanze, e tanta diuersità di statue, che
a pena si potriano numerare. Beil cornicione lauorato del terto è opera incomparabile, L'architetura fin al primo ordine
è di Antonio da S. Gallo, il resto è di Michelangelo

Buona Rota, e la loggia verío firada Giulia é di Giacomo della Porta, & in questo Palazzo tra lecose pretiose conservasi il famoso Museo del dottifitmo Fuluio Vrsino. Buona parte delli trauertini di questa regia tabbrica sono dell'Ansiteatro di Tito.





### Palazzo de Farnefi .

Tra li primi edificij di Roma è questo Palazzo de Duchi di Pa ma di casa Farnese, edificato da Paolo III. infin da quando era Cardinale, & è di forma quadra con quattro porte. Tra le sue statue singolari hà! Commodo, la Flora, e l'Hercole.



Statua del Thoro .

E v'è anco in vna stanza del secondo Cortile verso strada.

Giulia il bellissimo Toro scolpito in va solo sasso con cinque sigure maggiori assa id el naturale, opera d'Apollonio, e Taurico Scultori delli più pregiati, in quei secoli d'Augustoriù códotto anticamente da Rodi, e peruenuto secondo la succesadotto anticamente da Rodi, e peruenuto secondo la succesadotto anticamente.

fione

#### 206 ROMA

fione de templ in varie mani. Finalmente capitò in potered d'Antonino Caracalla Imperatore, e pofelo nelle fue bellichime Therme nel monte Auentino, e diudi al tempo di Paolo III. cauandofi nelle rouine di queste Therme vi su ritrouato, e fattolo con fomma diligenza ristaurare, su posto in questo nobil Palazzo.

In questa Piazza hoggi sono due singolarissime Fontane, che gettando acqua in alto, cadono dentro vua tazza, ed indi si nonca grandissima di granito Orietale, e gia suron trouate nelle antiche Therme di Tito. Nella state allagano la Piazza con bella, e diletteuol vista, e vi e gran concorso di gente a prenderi si resco.

Nel Palazzo de'Sig. Pichini, che è parimente in detta Piazza, vi e la statua dell'Adone, che non e mai per morire nelle memorie della Scoltura, & é di grandissimo prezzo.

#### Di S. Maria della Quercia. 30.



N On molto lontana dalla Città di Viterbo haueua vna vigna Battista Clauaro nato in quella Citta, & essendo egli

do egli diuotiffimo della Madonna, fece dipingere l'Imagine di lei in vna tegola quadra, e l'appese ad vna Quercia, ch'era detro la siepe della tua vigna, doue stette per sessantianni, senza che in alcuna parte foffe già mai offesa da ingiuria de'tempi; il 1467. cominciò a manifeltarfi con molti miracoli, in. tanto che fino dall'Africa, e da Constantinopoli l'erano mandati voti, e limofine in tanta quantità, che vi fi fece vna gran chiefa con vn monasterio, che poi a Padri Predicatori diede Paolo II.

A diuotione di quella su fabbricata qui la presente chiesa, la quale hauendo ottenuta i Macellari per loro Confraternità l'anno 1532. la rifarcirono. Questa Compagnia veste sacchi bianchi, e fa per insegna la Madonna, la quale trà i rami

d'vna Quercia sta co'l suo Figliuolo nelle braccia.

Molto bene tengono questa lor chiesa, e con gran solennità celebrano la festa loro nella Domenica doppo la Natinità della gloriosa Vergine, perche se bene l'Apparitione di quella sua miracolosa Imagine sua gli orto di Luglio nel sudett'anno, può nondimeno stare, che la traslatione dalla Quercia alla nuoua chiesa occorresse in quella Domenica, & in vn tal giorno sogliono dar la dote alle pouere lor zitelle.

### Della Santissima Trinità con lo Spedale per li Pellegrini . 31.

E Ssendosi eretta vna Compagnia con l'occasione, e si-ne già dichiarato all'Oratorio, ch'ella tiene poco di qua lontano, fotto di questo altissimo, & incomprensibile misterio di nostra santa fede, le sù da Paolo IV. il 1558.concessa questa chiesa, dedicata prima a S. Benedetto, co'l carico della Parochia: & il suo quadro maggiore è pittura di Guido Reni Bolognese.

Cosa di gran meraniglia è stato, che l'anno 1560. confermando questa Compagnia Pio IV. fi legge nelle sua Bolla, ch'ella non haueua all hora più di quindici scudi l'anno, e nondimeno poi di limofine hà fatto, come vedremo, spese grandistime, che da tali bassi principij Dio comincia quelle cofe, le qualivuol'ingrandire, accio da lui si riconosca il tutto. In quello stess'anno Pio IV. le diede il titolo d'Archiconfraternità, accioche se le potessero unire altre, che suori di Roma s'hauessero da sondare, e doppo dieci anni le concesse di trassportare a questa chiesa vna Imagine della Madonna, chiera con voti riuenta sopra d'un muro del palazzo di Ca-

pranica.

E perche oltre di mantenere in questa chiesa il parochiano, si tengono molti sacerdoti per dire le Messe, e consessare, & ogni giorno vi si predica la Quaressima, ne secero un'altra nel medessimo luogo assi imaggiore, e di bellissima forma,
& il 1614. la ridussero al sine. Vestono sacchi rossi, e per insegna fanno la Santissima Trinità, la cui setta celebrano co'
maritaggio di pouere zitelle, e liberatione d vn carcerato per
la vita, e nel mercordi tra l'Ottaua del Santissimo Sacramento fanno la processione tra ilor consini, hauendo comprato vn gran numero di case vnite alla chesa per lo spedale
de Pellegrini, e Conualescenti, doue per tre giorni danno albergo, e vitto a qualsiuoglia pellegrino, e conualescente.

Ne gli anni fanti e arrivato in alcuni giorni il numero de' pellegrini a cinquemila, e non potendo capire in questo spedale ii raccomandarono a persone pie, ch'amoreno limente li

riceuerono .

Giunti che sono i pellegrini a questo santo hospitio, lor sono lauari i piedi, esfendoci a quest'esfetto dae luoghi ben'accommodati, vno per gli huomini, l'altro per le donne : & in quest'opera di tanta carità, & humiltà s'affaticano molti Ro-

mani dalle dicianoue hore infino a molta notte .

Finito il lauar de'piedi fitanno pronti chirurghi alla curadi chi hauesse qualche male a i piedi. Ma l'anno santo lauati i piedi lor si sa vn sermone, e poi si conducono mille per volta alla mensa, gli huomini son serviti a nobili Romani, & in vn'altro luogo se femine dalle gentisidonne. Finito l'anno santo del 1600. si raccolse la somma de'pellegrini qui riceuuti, e scrittine l'libri, e de gli huomini su quattrocentoquarantaquattro mila, e cinquecento, e delle donne vinticinquenila e cinquecento, se bene in certi giorni (per la gran moltitudine ) su impossibile scriuerli tutti, ma ben'e certo, che tutti di limossine surono pasciuti da questa santa Compagnia.

Di

MODERNA.

Di gran marauiglia ancora fu vedere Cardinali, Prelati,& altri nobili personaggi alleuati delicatamente venire quà all'hora del lauar'i piedi, & inginocchiarfi a lauar'i piedi di persone pouere, e che molte volte erano piagari, e puzzolenti, & al fine baciarli. Lo stesso Papa Clemente VIII. due volte ci fu, lauandone venti la prima volta, e la seconda dodeci, e con l'ordine, che se gli offersero ne i proprij luoghi; come anco ha fatto il Santissimo Vrbano VIII. come si è accennato.

/ Vennero qua alcuni Turchi, & Heretici, per vedere, s'era vero quello, che vdito haucuano, e confufi, e compunti fi convertirono. Vi furono alcuni artigiani, che fidatifi della diuina Prouidenza chiusero le botteghe loro, e vennero per tutto l'anno fanto ad impiegare in quest'opera le fatiche loro; nè restarono defraudati della speranza, che posero in Dio .

Occorse, che lauati i piedi a certi, e poi consegnati a'Chirurgi, non fi videro più; onde fa giudica, che fiano stati Angeli in forma di pellegrini .



- I as as at Least I was a work by



### Palazzo Spada.

Qui vicino a man manca è'l Palazzo dell'Eminentis. Spada già nel tempo di Paolo III. fabbricato dal Cardinal di Capo di ferro. Poi fu de Signori Mignanelli gentilhuomini Romani, & vltimamente il Palazzo Spada dal detto Eminentifimo

#### MODERNA.

211

mo fi nomina, da cui e stato rinouato, ampliato, & adornato, ricco di esquiste pitture, tra le quali alcune son disegni di Daniel da Volterra, & alcune opere di Giulio Piacentino, di cui anco sono le statue, e stucchi del cortile, e della sacciata; la prospettiua della sala e d'alcuni giouani Bolognesi; Hadentro vago giardino, e suori buona piazza.

Di S. Saluatore in Campo . 32.



L campo di questa piazza è ridotto a si picciola forma, che sol di Campo, senz'altr'aggiunta, gli è restato il nome. Fù però assi i condo campo in produrte la Compagnia della Santissma Trinità, come si disse al suo Oratorio, ne di questa si e potuto intender'altro, se non che tiene curada anime.

Paffata questa chiesa si troua il gran Palazzo, e la nuoua piazza Barberina, doue habita l'Eccellentissimo Principe D. Thaddeo Prefetto di Roma, nepote del Pontessee Vibano VIII. ampliato, & ornato con degna magniscenza.

Quindi poi fi paffa ad vn'altra Piazza vicina, che del Monte della Pietà fi dice, doue a'poueri, senza pagar frutto, fi prefta danaro, e nella facciata v'e l'inscrittione.

0 2

CLE-

CLEMENS VIII. PONT. MAX.

Montem Pietaris

Pauperum commodo infittutum

Loci præpediret angustia

Ex ædibus a Sixto V. P. M. coëmptis

In has ampliores transfujie

Et beneficijs auxir

Anno Sai. MDCIIII. Pontif. XIII.

Petro Cardinali Aldobrandino

Frotectore

Et il luogo con nuova fabbrica dalla Santità di N. Signore Vrbano VIII. e stato accresciuto. Et il tutto più distintamente qui sotto si potrà intendere.

#### Di S. Marting al Monte della Pietà. 33.

P Erche li poueri in certe loro occortenze per mancamento del denaro pronto non patino qualche gran difaftro, fù infituito da perfone pie vo'opera detta Monte della Pietà, e fù di mettere infieme vna gran quantità di denari da preftarfi a chi n'haueffe bifogno:

Del denaro prestato sino à certa somma non se ne pagapiente, e solo si ricerca; che chi si riceue, lasci vn pegno in mano de Ministri di quest'opera; passando poi certa somma si paga, vna poca cosa per cento, per mantenimento di quest'

opera.

Dal Palazzo dunque di questo Monte, s'è dato il sopranome alla presente chesi, lasciando quel del volgo, che la dimada S. Martinello, per esferpiccola. Della prima sondatione di questa in la spirano altro, se non che il 1598. cauandosi dentro di esfa trougropo tanti corpi di Santi, che ne rempirono dicci gran casse, e con essi gli stromanti delloro mattirii, traj quali si vide vno spiedo, che trapassau vna di quelle sacre teste, se era per la vecchiezza tanto consumato dalla ruggine, che quasi andana in pezzi, come di vista ci racconto Matthia.

Claro, ch'all'hora fu qui Rettore. Fu poi questa Parochiavoita alla vicina di S. Benedetto, per dare la presente chiesa alla Compagnia della Dottrina Christiana, di cui essendo all'hora Protettore il Card. de'Medici, che su poi Leone XI. rifece questa chiesa co'l sossitto, e quadro sopra dell'altaremaggiore. Essendo stata la serensissima Fameglia de'Medici nelle cose della religione sempre singolarissima. E perciò l'Albertini di lei scrisse, Praclarissima Familia Medicorum in locts pisso omnes alias Familias nostri temporis supprensis.

Incaricandofi molto nel Concilio Tridentino confermato da Pio IV.il 154a. quell'i,che hanno cura d'anime, l'infegnare la Dottrina Chriftiana a i putti nelle Domeniche, e fefte folenni, Dio mosse quattr'anni prima alcuni diuoti secolari ad abbracciare vna si degna impresa, come si dimostrò a S. Agata di Trasteuere. Et accioche per sempres si mantenesse, fondarono la sudetta Compagnia. E, si degna opera si efferci-

ta anco in diverse chiese di Roma.

Altre buon'opere ancora si fanno da questa Compagnia., come di maritar zitelle, e liberar'vo prigione per la vita nel-

la Domenica tra l'Epifania, nella quale fi legge l'Euangelio, in cui N. Signore di 12. anni fu trouato nel Tempio trà Dot

tori, con fargli va-

dimande. Fanno ancora qui ogni venerdi la disciplina.



## Giornata Terza.



#### RIONE DI PARIONE.



ARIONE è parola corrotta în luogo di Apparisores, che fignifica în Latino quelli, che în Volgare chiamismo Corfori, ô Mandatarij: e perche qui faceuano la loro refidenza tutti li Curfori, e molti Mandatarij, perció quefto Rione fi cosi chiamato. Ha per

infegna vn Grifo in campo bianco.

E qui fi vedono i nobilifimi Palazzi de gli Orfini di campo di Fiore, della Cancellaria, de gli Orfini di Pasquino, de' Massimi, de'Pansilij, e de'Cupis.

E vi fono anche le famose Fontane di Piazza Nauona.

Di S. Tomasso d'Aquino in S. Barbara.

Vanto alla fondatione di questa chiefa trouandosi coniacrata il 1306, fossi ch'all'hora si sece, che trasportosi il corpo suo a Venetia, e delle sue reliquie n'hebbe Roma in varie chiefe, e nell'altar maggiore di questa su posto del ca-

po, e velo di lei, con altre molte reliquie.

Quando Papa Leone X. pose ne i Titoli de Cardinali quefra chiesa, sorsi lo fece, acció qualch'vno la ristorasse, ma
mon essentiendo seguito l'effetto, Sisto V. glie lo leuo, per darlo
ad altre chiese più riguard'uoli, e quim restando la curadanine in poco numero. Clemente VIII, l'uni ad altre vicune, e diede la chiesa à i Frati de SS. Gio e Paolo nel monte Celio, acció di là occorrendo loro di venire in queste parti
di Roma più habitate per lor'assari, hauessero qualche decente hospitio; ma non riuscendo loro, la rinuntiarono alla
Compagnia de Librari.

Si vairon'essi in questa Confraternità il 16 ro.e pigliarono per loro Auuocato S. Tomasso d'Aquino. Veste questa Compagnia va sacco bianco con van mozzetta nera, & vna cintura di corame per diuotione dell'habito di S. Domenico; e nel giorno della sua resta libera va prigione. Celebrano quella pure di S. Barbara, e per le diuotioni loro particolari hanno di sopra l'Oratorio. N'e prottetore l'Eminentissimo

Cardinal Francesco Barberino .

Ed hora per occasione d'vn' incendio auanti la chiesa v'è commoda Piazza.

E dietro era il portico di Pompeo, di cui ne lasciò scritto

Tu modo Pompeia lentus spatiare sub umbra, Dum Sol Herculei terga Leonis adit.





#### Portico di Pompeo .

E qui era la principale habitatione, e Palazzo d'un si generoso Cittadino Romano, che se non hebbe, almeno merito l'Imperio del Mondo. Suetonio scriue, che Caio Cefare su ammazzato nella Curia, cioè nel palazzo di Pompeo, da congiurati, e principalmente da Bruto.

E qui



E qui appresso era il suo famossissimo Theatro. Questo Theatro sui i primo, che di pietra susse statto in Roma. Inquesto solumno adunari i Romani, per fare facriscij, e giochi, conforme al columne Atheniese. E lo chiamarono Theatro, perche su di forma di mezo cerchio: nel cui mezo eravo va Scena di tre solari, doue si faceuano le rappresentationi seniche. La più commoda, & honorata parte del Theatro si chiamaua Orchestra, & era luogo di Nobili, doude commodamente poteuano vedere. M. Scauro sui liprimo à tar Theatri. In questo l'imperator Nerone sece congregare il Popolo Romano, per mostrarlo ad alcuni Signori Germani. C. Caligola lo sece ristorare; vitimamente si risatto da Teodorico Re de Gothi.

Hora v'è vn'antico Palazzo de gli Eccellentiffimi Orfini, di cui lafció fentto l'Albertino. Domus vessione cam horologio campi Flora, quam eximiè Franciscus Venetus Vicecancellarius sundantispossea vero à Reuerendis. Petro Rhegino Siculo Presbytero Cardinali intus, & extra varis scornata est statuis.

asque picturis ..

Dinanzi v'ha poi la Piazza, già campo dedicato a'giochi della Dea Flora. Ed hora a'iuoi tempi vi si vendono biade, e grani, e vi si fanno giustitie publiche d'heretici, e di simila

delinquenti .

E nel mezo v'è nobil va so di Fótana con Delfini di bronzo. In quelta piazza e vn Palazzo incominciato, disegno di Baldassar da Bologna, di cui anco e quel de Ghisi alla Lungara.

Del Santissimo Sacramento per la Parochia di S. Lorenzo in Damaso. 2.

A riuerenza, che ad vn tanto Sacramento si deue, s'intepidi tanto nel Christianessimo, che si tencua conl'Olio santo in alcune sinestrelle tatte nel muro a canto dell'altar maggiore, donde hauendoss à leuare per qual-

che inferme, con vn fol cherico fi portaua .

Spiacendo cio molto ad vn pio facerdote, communico à quattro diuoti fecolari di voler fare vna Compagnia ad effetto di honorarlo, quanto più fi poteffe, e forti il fuo fanto defiderio; & il 1501. fi ereffe vna Compagnia del Santifs. Sacramento, alia quale fu nella vicina chiefa di S. Lorenzo conceffa dal Capitolo la cappella, che ftà a man finiftra nellentrare.

Hebbero dipoi il 1508. la confermatione da Papa Giulio II. e fecero quell'Oratorio, e lo rinouarono il 1620. Altrebuon'opere abbracciano, come di maritare zitelle pouecubioni por additi dell'Ottaua del Santiffimo Sacramento, portandolo folennemente in processione, e con molta carità prouedono a'fratelli della Compagnia, quando sono infermi. L'habito loco è bianco co'l segno delle cinque piaghe, e sopra vna corona di spine.

E qui allo ncontro è il bel Palazzo de'Signori Siluestri.

#### Di S. Lorenzo in Damaso. 3.

P Ompeo haueua vna poco ben composta casa, ma doppo che in discia della Republica tre volte gloriosamente trionso, tra il Palazzo de gli Orsini (come habbiamo detto)e questo luogo sece il suo Palazzo, con vna piazza nel mezo, e da cento colonne erano sostenuti i portici, che la cuageuano, & appreso vi sabbico il teatro di marmo, essendo sin'all'hora stati gli altri di legno. Fà esso il primo à rappresentati

tare in esso giuochi d'Elefanti, era capace d'ottanta milaspettatori tutti a sedere, senza che vno impedisse la vista dell'altro. Come Tito Liuio ne scriue.

Imperando poi Nerone venne a Roma Tiridate Rè dell' Armenia, e prima di monfitrargli questo teatro, lo fece in va giorno indorare; ma tanta vanità non fi comportando nel, gran teatro del cielo, sù questo consumato a caso dalle fiamme, come Appiano racconta.

Ad honore poi di S. Lorenzo martire, S. Damaío Papa fabbrico qui preffo questa chiefa, e la fece Collegiata. Le diede il titolo di Cardinale, e la doto di buon'entrata, & e Parochia si grande, ch'altre ventiquattro chiefe le fono foggette.

Raccontano i vecchi, che al pari dell'altre chiefe di Roma, fece questa S. Damaso con tre naui, su ristorata da Papa. Adriano I. che su del 772. che rifece il tetto: il 1468. il Cardinal Rafaelle Riario la ridusse a questa forma, e la rinchiuse nel Palazzo, che se le vede congiunto, per edistito del quale prese i trauertini del mezo disfatto Colisco, e d'un'arco di Gordiano, ch'era poco discosto da S. Vito. E ben vero, che a questa fabbrica haueua dato principio il Cardinale Lodouico Mezzaruota Padouano, essendo Camerlengo.

Piacque poi a Clemente VII. che questo fosse in vita del Cardinale Vicecancelliere Prete, o Diacono ch'ei fosse, shauendolo Alessandro Farnese, vi fece il fossitto dorato, e dipingere il martirio di S. Lorenzo, & accommodar l'altaremaggiore con l'imagine pure di S. Lorenzo, e di S. Damaso, & e pittura di Federico Zuccaro, onde sti di nuouo consacrata la chiesa il primo di Settembre del 1577.

La parte a man dritta sù'l muro dipinta a fresco è del Caualier Giuseppe d'Arpino, a mano manca di Nicolò Pomarancio, e nel mezo è di Gio. de'Vecchi; la Cappella della-Concettione di Pietro da Cortona, che ha nobil quadro in-S. Pietro, e la statua di S. Carlo è dell'Ambrogini.

Di più v'è la statione il martedi doppo la quarta Domenica di Ougressma,

Fù anche arricchita questa chiesa d'alcuni corpi santi sotto dell'altare maggiore; oltre quello di S. Damaso v'è il corpo di S. Eutichio martire posto con S. Sebastiano nel cimiterio

di Ca-

di Califto, & infin'hora fi leggono in vn marmo alcuni votifatti da S. Damalo, ne'quali racconta le varie pene, che per Chhifto pati. Sotto dello stesso altare sia la merà de'Santi Fausto, e Giouino; e sotto quello de'Ss. Michele, & Andrea va altra meta de'Ss. Buono, e Mauro, è di tutti quattro v'è memoria a 55 Apostoli, doue si conserva il resto de'loro corpi. Poi tra le reliquie, che per essen minte, non si notano, qui e il cilito di S. Paolo.

«In questa chiesa sono state trasserite alcune Cappelle, che erano in S. Cecilia di Monte Giordano, la quale nella nuoua fabbrica de Padri della Vallicella hora si rinchiude.

Et hora con vaga, e nobile proportione d'architetturada i latt dell'Altar Maggiore vi si risanno i Chori della Musica, e vi si pongono i suoi Organi.

E qui è sepolto il Caro, Ingegno samosissimo.

Qui finalimente, per far buon opere, sono varie Companie di persone secolari, oltre la già detta nel sino Oratorio del santissimo Sacramento; più di tutte antica è quella della Concettione-di Nostra Signora, che si comincio il 1468.con sociale di va Imagine di lei leutata da S. Maria Grottapinta, e posta in vna cappella di questa chiesa, fatta dal sudetto Cardinal Riario; e di tutti il necessario e mantenuta dalla distribusta di propagnia: qui dunque celebrando questo sacro Misterio, maritano vn buon numero di pouere zirelle, per vnuegato di Euangelista de'Magistris candelottaro, e vestono tre poueri:

Affai antica è parimente la Compagnia de' Merciari Fiamenghi,c' hebbeui il fuo principio l'anno 1507,e prefe a mantenere vn Cappellano all'altare di S.Nicolo. & il 1601. l'adornò con balaultri di marmi, e con molta folennita celebranola festa di questo santo. Altre quattro Compagnie qui surono instituite, si per aiuto proprio, come d'altri ne' bisogai loro spirituali, e corporali, e le racconteremo secondo l'ordine de gli anni.

Effendo questa parochia molto grande, ne mancando i Titolari di foccorreria con larghe limofine a poueri di quella, accio fruttuosamente si dipensafero, i gentil'huomini della dessa parochia fecero vna Compagnia il 1602, fotto il titolo. del Soccorso, per informarsi delle vere necessità de poueri della parochia, & anco de'loro costumi, e vita. Nelli giorni di Carneuale espongono con grand'apparato della chiesa, e dell'Altar maggiore il Santissimo Sacramento con oratione continua, sermoni, e musica eccellentissima di cole pie, cominciando il giouedi della Seffagefima, fino alla Domenica seguente.

V'e la Compagnia co'l titolo della Mortificatione, fotto l' inuocatione della Vergine Annuntiata. S'vnirono da principio i laici con i sacerdoti, poi si ritirarono questi in Sacristia, e quelli nelle case de'Confessori, come si dira poi, & iui sotto la cura d'vn sacerdote v'entra ogni sorte di persone, purche fiano di buoni costumi, e divita essemplare, e d'anni

ventidue.

LEGINA

Accioche poi si mantenesse quest'opera, & a si gran parochia non mancaffero Confessori, il Cardinal Montalto fondo il 1611. vna Congregatione di pretisecolari infino al numero di otto, di lettere, e spirito, accio con frutto ministrasfero in questa chiesa i santi Sacramenti, andasseró a raccommandare l'anima a chi stesse in extremis, e congregandosi quei delle Mortificationi à far tre volte la settimana la disciplina, gli animassero con qualche breue ragionamento; qui vicino lor diede stanze, e con licenza di Paolo V. loro ha per fempre applicato i frutti di due chiese, cioè di S. Valentino che hanno i Merciari Italiani, & di S. Maria de' Cacabari concessa a i Ragattieri, essendosi le parochie loro vnite ad altre vicine.

Nello stess'anno del 1611, per le prediche fatte qui da Fra Michel'Angelo Venetiano Cappuccino, si fece vin'altra Compagnia co'l titolo della Purità di Nostra Signora.

V'ha all'vltimo la Compagnia de'Cursori; e si congregano

Consent pursue in depos to the conditions of and the season and an arrange from Ally series - HART West married on wind and property and the

Significant and advisor to

ogni mese nella cappella del Sacramento.



Il Palazzo della Cancellaria.

Con ogni merito fi deue ascriuere trà l'altre nobilissime sabbriche : il sontuosissimo Palazzo della Cancellaria, architettua di Bramante, habitatione pro tempore de'Sig. Card. Viacecancellieri di S. Chiela, hoggi posseduto dal Sig. Card. Fran-

223

Francesco Barberino Vicecancelliero. Fu questo da fondamenti edificato dal Card. Raffaelle Riario di Sauona', nepote di Giulio II. in fito principale, e commodo a tutti i negotianti di Roma. E' di grandezza, e di bellezza rara, ifolato per fe fteffo, le sue mura incrostate di belliffimi marmi, con quattro ordini di fineitre, che rendon'ammiratione, e grandezza insieme. La porta principale fatra dal Card. Montalto è situata nella piazza de'SS. Lorenzo,e Damafo, grande, fpatiofa, e tutta composta di marmo,& è disegno del Fontana,per la quale entrandofi fi va rettamente nel cortile cinto intorno di belliffimo Portico,e fottentato da gran quantità di colonne groffe, e belle tutte di pietra, che così oltre alla commodita, rende magnificenza, e grandezza a'rifguardanti . Al primo piano di detto Palazzo vi è vn'altro Portico, che fa giro attorno, sopra al primo, ornato parimente di bellissime colonne, per doue si và a ciascuno appartamento, oue sono pitture di Giorgio Vasari, e di Francesco Saluiari, e d'altri famofi.rinchiudendo in effo tante stanze, che sono state in vn medefimo tempo habitate da sei Principi con le lor fameglie senza incommodo di nessun di loro, La sala di detto Palazzo è adornata di belliffime pitture, deftinata per la Cancellaria, one fi congregano il Martedi , Gionedi, e Sabbato di ciascuna settimana al numero di dodeci Prefati, deputati per la reuifione delle Bolle Apostolichere da quelli segnate, e spedite: parimete interuengono in detta fala tutti gli Officiali di Cacellaria, che sono in gran numero, che per breuità si tralasciano . Oltre l'habitatione rinchiude per se stesso commodo giardino con fontane. E quel che più imporra contiene dentro di se la chiesa de sopradetti SS. Lorenzo, e Damaso, la quale è connumerata trà le belle di Roma .

E però diffe l'Albertini. Domus Renerendiff. Cardinalis Santis Georgif cum statuis, ac picturis, columnis , & multis marmoribus suffulta, cum Ecclesia ibidem inclusa, est perpulchra.

Et in questa piazza vi è l'offitio de Cursori, li quali intimano i Concistori, e le altre funtioni Pontificie; e vi si asfiggono bolle, monitorij, interdetti, fcommuniche, e bandi .

E per le grand'arti, che qui dintorno fono, v'è vn conti-

nuo Mercato.

224 ROMA

Segue poi la strada de gli Oresici tutta piena di seta, oro,e

#### Di S. Stefano in Piscinola . 4.

Vando i bachi della Pefcaria di qui fi portaffero a S.An. gelo, nulla ci giona il faperlo. Della Chiefa habbiamo, che hauendo il Re dell'Vagheria S. Steiano dedicato in Roma vna chiefa collegiata a questo-glorioso Protomarire, crediamo fia questa, Esendosi poi ribellati quei po.

poli a la Chiefa Romana, di Collegiata è fatta questa parochia. E già qui v'era la cappel-

della Compagnia de' Bic-



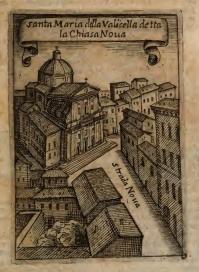

Di S. Maria, e S. Gregorio in Vallicella. 5.

Maria Vallicella, detta anco Pozzo Bianco, per vn pozzo, che era qui, e per essere questo sito alquanto basso, si dice della Vallicella: è anco addimandata la Chiesa Nuona, per esser tutta risatta, sotto vna si bellissima forma, conl'aiuto del Cardinale Pier Donato Cefis, e la facciata di Monfignor de Todi dell'iffeffa fameglia, di buona memoria, tanto compitamente, che non ha sparagnato ad alcuna spesa. Onde a hanno meritata questa memoria.

CAESII FRATRES
Petrus Donatus S. R. E. Presb. Card.
apfidem fundaut,
ades multas coemit,
facerdotum habitationem ampliauit.
Angelus Epifcopus Tudertinus
facellum extruxit, ac dotauit;
anteriorem templi patrem
FVNDAVIT, ORNAVIT, PERFECIT.

E dentro vi fono pitture d'esquistis Macstri, tra le quali l'Ascensione è di-Girolamo Mutiano; il Cocesisso del Gaetano; la Visitatione di S. Elisabetta, e la Presentatione della Madonna del Barocci; la Circoncissone di Christo, e l'Incoronatione della Madonna del Caualier Gioseppe d'Arpino; il Christo al sepolero del Caravaggio; il S. Filippo di Guido Reni; ed i tre quadri all'altar maggiore d'un Fiamengo.

S. Filippo Neri Fiorentino fondatore di questa Congregatione dell'Oratorio, di età d'anni 18. abbandonando la patria, li parenti, & vua grossa heredità, se ne venne a Roma, done dimorò sin'a eli anni 80. della sua vita, senza vscir mai

fuori delle porte, se non per visitare le sette chiese.

Questo glorioso Santo, essendo stato pregato dalla Natione Fiorentina di tener cura della chiesa loro, sece ordinare facerdoti alcuni de suo, e li mando alla cura di quella, i quali andauano ogni giorno a S. Girolamo della Carità a gli esserciti dell'Oratorio. Ma crescendo tuttauia il numero procurò il Santo da Gregorio XIII. d'ottenere vna chiesa, nella quale i suoi potesfero essercitare tutte le funtioni dell'Oratorio, le quali per alcuni anni, trasseriti da S. Girolamo, si erano fatte in detta chiesa di S. Gionanni; e così nel 1575. Ottenne questa di S. Maria in Vallicella, la quale in quei tempi era parochia, doue era vna miracolosa Imagine della Ma-

don.

donna, che percossa da vn bestemmiatore nel 1535. mandò fuori sangue, come si dice di quella della Pace. Et in questo luogo sondò S. Filippo la sua Congregatione con autorità Apostolica: come appare per bolla di Gregorio XIII sotto il di 15. di Luglio del 1575.

Le statue delle due Cappelle iono del Vacca, e del Valfoldo. Et il difegno della facciata è di lacomo della Porta.

Vi pose la prima pietra Alessandro de'Medici Cardinale di Fiorenza, che sù poi Papa Leone XI. nel sudetto anno 1575. alli 16. di Settembre. Ridotta poi la sabbrica a buon termine nell'anno 1577. alli 23. di Febraro cominciarono que'Padri a celebrarui li diuini offitij, e vi celebro la prima messa solennemente il sopradetto Cardinal di Fiorenza, & egli stefso la consacrò alli 23. di Maggio nel 1599.

Visono poi sei cappelle per banda, oltre l'altar maggiore, e la cappella di S. Filippo; & in ciascheduna di esse vi è qualche misterio, o imagine della Madonna santissima, le quali sono

state dotate, & adornate da diuersi Benefattori .

Venuti ad habitare i Padri alla Vallicella, S. Filippo restò a S. Girolamo, e nell'anno 1583, nel giorno di S. Gecilia, per comandamento di Gregorio XIII. se n'andò anch'egli ad

habitare co'suoi alla Vallicella.

L'instituto della Congregatione è; che coloro, che viuono in essa, debbano mantenersi in stato di Preti, e Cherici secolari, nè si legano in modo alcuno con voto, nè con giuramento, ma liberamente, è senza legame seruono a Dio, attendendo alla salute dell'anime loro, e de'prossimi con l'essercitio dell'oratione, parola di Dio, e frequenza de'Sacramenti: e quindi prese il nome della Congregatione dell'Oratorio. E v'è deuota, e buonissima Musica.

In ciaschedun giorno feriale, eccetto il sabbato, si sanno quattro sermoni di mez'hora l'vno; alla sine de' quali si canta qualche mottetto spirituale; e ne'giorni festiui doppo il Vespro si sa vn solo sermone, senza quelli, che si sanno altroue, come a suoi luoghi si legge. Si è poi questo instituto propagato in molte città d'Italia, e suori, e tuttauia và multiplicando con srutto grande de'luoghi, done s'introduce:non dependendo vna Congregatione dall'altra, ma viuendo cia-

2 sche-

scheduna fotto l'Ordinario, conforme alle regole di S. Filippo, contermate da Paolo V. con Breue Apottolico.

Enel Giouedi di Carneuale vanno con numerofissimo po-

polo a vifitare le 7. chiefe.

Le feste principali, che in esta si celebrano, sono la Natiuità della Gioriosa Vergine alli 8. di Settembre, Titolo della
chiesa. Di S. Gregorio Magno alli 12. di Marzo ritolare anch'egli della chiesa insieme con la Natuità della Madonna.
Di S. Filippo Neri lor Fondatore alli 26. di Maggio, nel qual
giorno il Popolo Romano presenta vu calice d'argento, e
quattro torcie in honor del Santo, nelle quali tre esse i esta de'SS. Martiri Papia, e Mauro alli 29. di Gennaro, presi da que'Padri per
aunocati della lor Congregatione. E finalmente della Gonfecratione della chiesa alli 13. di Maggio.

Vi sono molte reliquie, tra le quali nanno, co'lor corpi intieri, il Fondatore S. Filippo Neii, e la serua di Dio Felice da Barbarano, quiui dalla Chiesa di S. Cecilia trasportata.

Dal principio di Nouembre fin' a l'afqua la fera fanno detoti Oratori; con buoni fermoni, e mufica per lo fpatio d' un'hora, e meza. Hanno fatto nuona, e bella fagrettia, difegno del Marucelli, dipinta dal Cortona, e la statua del Santo è dell'Algardi, & hora feguono la fabbrica per loro habitatione, difegno del Brumini. E vi è dotta, e gran Libreria con pretiofi manuscritti.

In detta Chiesa è sepolto il dottissimo, e samossismo Cardinal Baronio; e la sera della sesta del Santo si celebrano da vicini con bellissima vista di numerosi lumi, come anche la

Chiesa è per lui di grandissimi voti ricoperta.

Innanzia detto luogo vi s'è aperta dalli Padri dell'Oratorio vaa nuoua firada con belle habitationi, tra quali è l'honoreuol Palazzo di Monfignor' Antonio Cerri Auditore dell' Eminentiffimo Signor Cardinale Francesco Barberino, architettura del Peparelli. E sotto vi habita lo Stefanonio, che ha cose rare di figure, e d'antichità. E qui vicino e il Palazzo de Signori Fieschi Conti di Laua-

gna, del quale diffe l'Albertini. Est domus cum turri de Flife spud Futeum album, quam Vrbanus Lauania Comes fundanie: Postremo vero a Nicolao Lauania Comite Cardinali de Flisco ampliata est, ac varijs pisturis decorata. Hora è dell'Eccellentissimo Signor Duca di Sora, nepote di Papa Gregorio XIII.

Sboccando poi nella strada diritta di Parione, vi sono gran

botteghe di copiosissimi libri, nostri, e forastieri .

## Di S. Tomasso in Parione. 6.

Vesta Chiesa, che per esser dalle altre due dedicate a questo santo Apostolo distintamente nominata, dal suo Rione tiene il sopranome, su cosecrata nel 1139. & hà cura d anime.

Fù fatta titolare il 1517. da Papa Leone X & è di Prete-Cardinale. Poi il 1581. fù con molla spesa ristorata da duenobili Romani Mario, e Camillo Cerrini; Et essendo per questi contorni molti Scrittori, secero qui vna Compagniail 1561. e presero per lor'Auuocati i SS. Gio. Euangelista, e Nicolo Vescouo.

Et il giorno dell'Annuntiata v'è indulgenza in forma di Giubileo. E qui vicino stanno gli Offitij dell Eminentissimo Card. Vicario da vn lato, oue s'appende la tauola de gli scómunicati, che non hanno presa la Communione nella Pasqua dopo effere stato esposta nel portico di S. Bartolomeo dell' Isola per otto giorni nella sua festa alla frequeza del Popolo.

Et il Collegio Nardino euui dall'altro, il quale sta sotto il gouerno de' Signori Guardiani del Saluatore di S. Gio. e di qui è vscito a'nostri giorni Scipione Cobellutij Eminentissimo Cardinale di S. Chiesa specchio di bontà e di virtù.

Nel Palazzo poi, che già fu del Cardinale Nardino & hora della Camera Apostolica, ha perpetua residenza l'Illustriss. Gouernator di Roma, oue sono Offici ciusti, e criminali, e residenza di Giudici.

## Di S. Agnese in Nauona. 7.

Vesta Chiesa sú sabbricata ad honore di S. Agnese vergine, e martire, perche ella sú in questo luogo condotra ad esfere violata: cioè al Cerchio Agonale, che era vn gran largo, destinato a combartimenti: che però la piazza, oue e questa chiesa, hora si chiama có vocabolo corrotto Nauona.

3 Del



Del Cerchio Agonale antico.

E' certo, che fimili Cerchi, e luoghi publici erazo ridotti di donne impudiche: onde è, che Santa Agnefe fi condotta in questo lungo, & esposta alle voglie di huomini dishonesti, come in va publico postribulo. E perche la santavergine su miracolosamente liberata dall'Angelo suo Cu-Rode: MODERNA.

3 3 I stode; di qui è, che in memoria di questo fatto, e di cosi gran beneficio di Dio, sù eretta questa Chiesa in questo stesso luo-

go, oue successe il caso .

Vn'altra causa dell'erettione di questa chiesa su il miracolo, che S. Agnese operò, quando ella risuscitò in questo luogo medefimo il figliuolo del Prefetto di Roma, il quale voleua violar la Santa, e cadde morto a'piedi di lei: la quale anche lo conuerti alla nostra fanta Fede. Hora questa Chiesa è officiata molto bene dalli Cherici Regolari, detti Minori.

Nel 1597. hauendo già Sisto V. approuato l'instituto regolare de Cherici Minori, il suo nipote Cardinale Montalto l'ottenne per essi con l'obligo della parochia assai antica, dico antica, poiche battezzata,e crefimata vi fù S. Francesca. maritandofi poi in Trasteuere presso di S. Maria in Cappella; dunque il 1604. fi mosse il Popolo Romano ad honorare questa nel suo giorno festiuo con l'offerta d'un calice, e torcie. Fù meffa nel numero de'Titoli Cardinalitij da Papa Leone X.

Et hora l'ha in titolo l'Eminentissimo Cardinal Girolamo Colonna Arciuescouo di Bologna; e figlio dell'Eccellentiffimo gran Contestabile

D. Filippo Colonna





### Pjazza Nauona Moderna.

1 Palazzo dell'Eminentissimo Cardinal Panfilij .

2 Cala del Sig. Teodofio de'Rossi Auuocato. 3 Palazzo del Principe di Massa di Casa Malaspina. 4 Palazzo del Sig. Vrbano Mellini.

c Chiefa

g Chiefa di Santa Agnese.

Falazzo de'Signori Riualdi .

- 7 Palazzo del Sig. Francesco de Cupis habitato dall' Eccellentissimo Sig. Ambasciadore dell'Imperatore.
- Cafa del Sig. Antonio de'Nigris habitata da fua Signoria.
   Palazzo del Sig. Flaminio Razzanti habitato dal detto Signore.

10 Palazzo del Sig. Diego Cornouaglia.

11 Palazzo de'Signori Massimi habitato dal Signore Andrea Brogiotti Stampatore Camerale.

12 Chiefa di S. Iacomo de'Spagnuoli.

13 Palazzo del Gran Duca di Fiorenza, e sua piazza. 14 Case di S. Luigi de Francesi con la loro chiesa.

15 Case dell'Eminentissimo Cardinal Rocci, e Monsignos

16 Palazzo dell'Eminentissimo Cardinal Torres.

#### Della Piaza Nauona.

L Circo Agonale così chiamato anticamente, fu edifica-to con belliffima architettura, fecondo costumauano a quei tempi, poiche non folo era ampliato, spatioso, & in belliffimo fito, ma arricchito attorno attorno, e dalla parte di detro d'una fabbrica marauigliofa, essendo cinta di bellissimi marmi, che formauano quasi vn cerchio tutto lauorato a similitudine delli portici, che cingeuano gli Amfireatri, (come nel cauar'i fondamenti della chiesa di S. Nicolo de'Lorenesi hoggi di s'è visto ) Nel mezo poi di detta piazza a lungo del cerchio vi erano alcune Mete, ouero Guglie con li suoi archi tra mezo, e sopra le sue statue, che rendeuano vaghezza marauigliosa. Vi erano medesimamente dalla parte di dentro intorno li suoi sedili, oue si poteua commodamente sedere, e vagheggiare le belle feste, che in esso si faccuano. Nel predetto cerchio in alcuni tempi dell'anno per ricreatione de Cittadini era folito farfi molte feste, que correuano li principali e più nobili della città & anco gran parte della plebe. Qui fi vedeua la più bella giouentù Romana domare, e far correr caualli a faltoni, correre sù li carretti tirati da caualli bian-

chi;

chi; & viauano girare attorno quelle Mete fette volte auane? che si fermassero; Vi si faceuano le caccie, & altre feste doue sempre internentua il Principe, e la figura di sopra, al suo luogo, e stata posta". Hoggi questo sito si chiama PIAZZA NA-VONA; e se bene la lunghezza del tempo ha destrutto quelle antiche muraglie, nondimeno questo luogo e nobilitate da tre belissime fontane edificate da Papa Gregorio XIII. Li pili, e conche sono grandissime di pietra mischia, vna delle quali è ornata di belliffime statue di marmo co alcuni draghi pure di marmo, che rappresétano l'arme di detto Pontefice, & ogni vna di dette figure versa gran copia d'acqua. In mezo a ciascheduna delle due principali vi è si groffo capo d'acqua, oltre molte altre fistole, e cannelle, che seruono communemente; & attorno le cinge vna bellissima balaustrata. Quella poi, che è in mezo a questa piazza, è va vaso di pietra di gran valore a piano della terra senza nessuna fistola; ma sorgendo vn'acqua di sotto terra sempre sta pieno, che è di commodo grande, e benefitio publico; oltre hauer arricchito di molte case priuate con l'istessa acqua. Vi si sa anco ogni Mercordi vn belliffimo mercato, instituito già per ordine dell'Eminentissimo Cardinal Rotomagense di natione Francese con gran concorfo, & vtilità grandifima della Città. In fomma questa Piazza non solo è frequentata per li cotinoui traffichi, ma nobilitata da gran numero di carrozze & altri paffeggi,e la fua bellezza la rende amabile a tutti. Vi fi faceua. anco la mattina di Pasqua di Resurrettione vna festa sontuofiffima, celebrata dalla Natione Spagnola in honore della-Resurrettione di Nostro Signore Giesà Christo, doue concorreuano non folo li Cittadini, ma molta gente de' Paefi foraftieri. Hoggi fi tiene non solo per la più bella piazza di Roma, ma anco viene communemente reputata delle più belle piazze, che fiano in Italia, & forfi fuori .

Et a nostri giorni vi e stata fatta nobilissima giostra con

magnificenza reale, e degna di Theatro Romano.

Qui in vna parte del Palazzo de Signori Riualdi Monfignor Felice Contilori Segretario della Confulta ha fatto vna belliffima Libreria di tutto le fcientie.



Vestigi della Statua di Pasquino.

P Asquino è vna statua antica, per eccellenza reputata pari al samoso Hercole di Beluedere : Se bene all'una, & all'altra per ingiunia del tempo, ò de Barbari, altro non è refiato, che il tronco; essendo nelle altre membra del tutto quasi inutile, e guasta.

Credefi, che il nome, tanto a questa, quanto a quella di Campidoglio, che volgarmente si dice Marforio, sia stato pofto per ischerzo, o più tosto per ironia, Perche essendo in Italia con vocaboli di quelta forte cognominati gli huomini groffi, & idioti; fono stati soliti gl'ingegni acuti, quando ne' tempi paffati, hanno voluto con argutia motteggiare de'fatti altrui, fotto questi due nomi publicar le lor maledicenze, per tenersi occulti : Et il sito di detta statua hà molto seruito a quelti tali, perche stando essa nel più frequentato di · Roma, & essendoui la strada che si chiama Pontificia molta opportunità daua di attacarui i lor libelli, acciò foffero più presto veduti, e publicati per tutto .

La celebrità pero di effa, ha dato il nome non folo allacontrada, ma al Palazzo ancora; nella cantonata del quale è fituata, che ambedue, per suo rispetto, si chiamano hoggi di Pasquino: se bene il Palazzo è de Signori Orsini: Baroni antichissimi, e principalissimi Romani, e gi : Prefetti di Roma & ha anco per effere de'più ampli, e magnifici della Città, serui-

to sempre di habitatione a Signori grandi. E qui si dice effer'il centro di Roma .

E quindi poi giungefi ad vna Piazza vicina, oue l'arte de' Materazzari ha la sua residenza, e di S. Pantaleo si nomina.

## Di S. Pantaleo a Pafquino . 8.

D Er intelligenza della presente Chiefa, habbiamo dal suo Rettore Aleffandro Lutio Romano, ch'ella fi fondo il 1216. & era Collegiata, e vi stauano Preti Inglesi, come dimoftra l'inscritione d vna campana fatta il 1243.

Stando in pericolo di cadere, l'anno 1318. fu rifatta da. Aleffandro Sauelli, e sua moglie Caterina Muti Vitelleschi. Vi si celebra la fetta di S. Pantaleo alli 27. di Luglio, & il popolo per de lotione vi va a prender vn'acqua benedetta con le reliquie di detto Santo.

E qui era la Cappella della Compagnia de'Pellicciari.

Preflo di questa chiesa incominciarono alcuni buoni Cherici, ad aprire scuole per insegnare a'poueri le prime lettere,e la Grammatica; e sotto nome di Scuole pie surono da Pao-

237

lo V. approuate il 1614. & il 1621.da Gregorio XV. ammefsi alla professione regolare de Mendicanti.

Et hoggiquesta ch esa è stata a loro conceduta.

Qui appresso e'l nobil Palazzo dell'Illustrissima fameglia de' Massimi, & ha portico adorno di colonne di pietra, con vaghi stucchi, architettura mirabile di Baldassar da Siena.; ou'in poco spatio sono tre Cortili, ha chiari lumi, molti baffi rilieui, belle statue, e vaghe fontane; e nelle stanze vi si vedono superbissimi Quadri, ele pitture ne' muri sono di Danielle da Volterra. E nelle case di Pietro de Massimi già nel 1455, fotto Nicola V. fula prima volta effercitata in Roma l'arte marauigliofa della Stampa, & i primi libri, che qui vicirono alla luce, furono S. Agostino della città di Dio, è Lattantio Firmiano.

## Di S. Maria Grotta pinta .

C Icome nel mezzo del cerchio Agonale fi apri piazza Nauona, così in que lo di Flora se ne apri vn'altra,e si diste Campo di Fiore. Tante furono le ricchezze, che dalla nobiltà Romana, e particolarmente dal gran Pompeo, traffe la famoia Flora, che nella morte obligo il Popolo Romano suo herede à dedicarle qui vn cerchio, in cui restasse della sfacciataggine sua anche doppo morte memoria infame, in certi giuochi dishonesti, e furono giuochi indegni di esfer nominatije perche varij tempij d'Idoli haucuano questi cerchi, trà gli altri presso di questa chiesa vno vi su dedicato a Venero vittoriofa .

Et il Popolo Romano per ricoprir la vergogna di adempire fimil legato, nel dedicarle questo cerchio, la fece Dea della Primauera ; e nel mese di Maggio l'honorauano con giuochi detti Fiorali. E cio sopra habbiamo accennato. Ma quella, ch'è il fiore de'campi, & il giglio delle belle valli, e che da mille, e mille vergini accompagnata gloriosamente vediamo trionfare di Venere, volle con vna sua Imagine dipinta in vna grotta di questo cerchio, benedirlo, e fantificarlo, come S. Agnese fece l'Agonale .

H Palazzo, che qui vicino hà Casa Orsina, come habbia.

mo gia detto, ci fà credere che effi fondafeto quefta chiefa. Ben'egli è vero; che nell'anno 159, in distare l'altar maggiore di quefta, il fuo Rettore Giacomo Tofi da Formello diocefi di Nepi trouò vna carta pergamina, in cui fi leggeua, che il 1343, fu confectato e fi a chiefa a gli otto di Decembre in honore dell'immacolata Cócettione della Santifima Vergine, e quefta confectatione bilogna, che fosse per esserbito de di achiefa vergine, e quefta confectatione bilogna, che fosse per esserbit da' fondamenti ristorata la chiefa, perche lo stesso Retrore ticae instrumenti d'vna donatione di due case, fattale ventiquattanni auanti, & è detta S. Maria Grottapinta; e se tanto antica ella fu sotto di questo titolo, bilogna che molto più fia quello del Saluatore, che hebbe da principio, ma la detta. Imagine della Madonna si trassportò a S. Lorenzo in Dam aso.

#### Di S. Elifabetta . 10.

M Olt'antica è la pieta de Fornari Tedeschi in Roma poiche auanti il 1487, che pigliarono questo sito per fabbricare la presente chiesa, manteneuano in S. Agostino va

Cappellano ad vn'altare.

Poco meno di cent'anui prima haueua ordinato Vrbano VI. che fi celebraffe la festa di S. Elifabetta, per memoria della visita fattale dalla Vergine, e che fi facesse con l'ottaua, e vigilia, ma per la morte di lui non essendo publicate lebolle, Bonifatio IX. che gli fuccesse il 1390. suppli al mancamento, e determinò il giorno di questa festa a a. di Luglio,

Era già Monalterio di Monache, le quali poi furono vnite con quelle di San Giacomo delle Murat-

te .



# Giornata Terza.

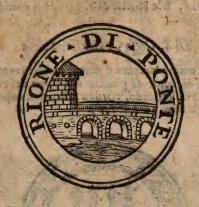

## RIONE DI PONTE.

ON vi ha dubbio, che molti furono i Ponti da Romani fabbricati, per paffar sopra il Teuere alle altre parti della Città; e benche due hoggi vi si veggano affatto rouinati, come è il Sublicio, & il Trionfale; & il Senatorio, o di S. Maria in parte dissatto. Pure vi restano in piede,

se ben'ò ristorati, ò risatti, il ponte Ferrato, il Ponte S. Bartholomeo, il Ponte Sisto, & il Ponte S. Angelo, ma perche questo vitimo riceucin se la via Pontificia, guida alla sortezza della Città, e poi conduce al Tempio di S. Pietro, marauiglia de Tempij; à ragione, mentre si dice il Rione di Ponte, di questo per eccellenza deue intendersi, poiche ha sopra gli altri meritata prerogatiua.

L'Arme

240 . ROMA

Et in esso molto riguardeuoli tra gli altri edificij sono i Palazzi de Signori Orsini di Monte Giordano; de gli Altemps, e de gli Sforza. E le librerie di S. Agostino, e de gli stessi gnori Altemps.

## Di S. Celso, e Giuliano. 1.

A Ccio commodamente fi potesse andare tanto ne i tempi caldi, come di pioggia alla chiesa del Principe de' SS. Apostoli in Vaticano, era non solamente coperto il vicino ponte già Elio, e d'Adriano.



Et hora di S. Angelo: Ma passato che si era dall'una, e l'altra parte, trouauansi portici tirati infino alla detta chiesa, & all'entrare del Ponte vi su drizzato un'arco da gl'Imperadori Gratiano, Valentiniano, e Teodoso, che inseme regnarono l'anno 379, per dare bella entrata a i detti portici.



Ma quando la machina di Adriano fi fece da i Romana Pontefici Caftello per difesa della Città, bilogno, che fi gettaffe a terra con li portici anco l'Arco, accio d'ogn'intorno hauesfero libera vista le guardie della Rocca.

Et in particolare sotto Clemente VII. su allargata, e rifatta la bocca del Ponte, e possoui le due belle statue di S. Paolo, e di S. Pietro, ou'erano prima due capellette sabbricate da Nicola V. con l'inscrittione.

Dall'vna parte .

Binis hoc loco sacellis bellica vi, & parte Pontis impetu
Fluminis dissectis ad retinendam loci religionem, ornatumq;
has statuas substituit.

E dall altra parte.

Clemens VII. Pont. Max. Petro, & Paulo Apostolis Vrbis Patronis. Anno salutis Christianæ MDXXX.

Pontificatus sui X.

E fotto Clemente VIII. effendo nel 1598. ruinata parted delle sponde per l'inondatione del Teuere, da lui surono ri-storate. Et hora dal Santissimo Vrbano VIII. per dar più facile adito al Fiume, su gettato a terra il torrione di pietra, e sono stati riaperti gli vitimi archi, che erano verso il Castello con la seguente memoria,

VR-

VRBANVS VIII PONT. MAX.
Propugnaculum duo hæc intercludens
fub Pontis fornice foatia
inutiliter antiquitus fabricatum
folo æquauit

Fluminis lapíu hac ex parte referato, quod munitam magis Arcem efficit, & exundationes ingruentes cohibet. ne Pofteri prouenientis hinc vtilitatis ignari iccus quid moliantur, hoc voluit extare documentum.

AN. DOM. MDCXXVIII, PONTIFIC. V.

Nella Piazza vicina a questa Chiesa per le molte arti, e per le gran robe, che vi si vendono, v'è quasi vn continuo mercato: & a'suoi tempi vi si sanno le publiche giustitie.

Quanto poi alla prima fondatione di questa chiesa potitimo dire, che softe in quei templ, che li facci corpi de SS. Celso, Giouitz, e Bassinsa funcione rasseriti a Roma d'Antiochia,
doue haueuano patito il martirio; nell'archiuio di questachiesa si conserva in antichissimi caratteri, scritta a mano, la
vita loro, enell'offito al matutino v'erano le proprie loro lettioni: e Papa Clemente VIII. dede licenza che quà si riportassero da S. Paolo suori delle mura, done surono trasportati; ma quando, o con quale occasione cio si facesse, non la
spipiamo, ne meno in quale anno venissero a Roma, essendos già detto in altre chiese, che tali traslationi si faccuano
fecceramente.

SS. Celfo, e Giuliano in Banchi è Chiefa Collegiata, e Parochia Battifinale. Vi è vna Compagnia del Santiffimo Sagramento, con il fuo Oratorio separato. Vi è vn piede della

Maddalena, & altre reliquie .

Del Santissimo Sacramento per la parochia di S. Celso. 2.

D ve Compagnie furono inflituite nella chiefa di S. Celfo. Vna del Santiffimo Sacramento il 1560. l'altra fu del del nome di Dio il 1565, poi volendosi leuare ogni occasione di qualche disordine, che poteua nascere, per esteriene l'anno auanti sondata va'altra del nome di Dio nella Minerua, di cui iui si dirà: queste due si vuorono in vna, riseruandosi il titolo del Sacramento, e nome di Dio.

Fecero poi questo Oratorio, non hauendo nella chiesa di S. Celso commodità d'effercitare le duotioni loro. Soprade l'acchi bianchi portano dipinto vn calice con l'hostia, l'inscrittone dell'una, e l'altra Compagnia, pero celebrano il primo giorno dell'anno, che su santificato co'l nome di Giessi, & il lunedi trà l'Ottaua del Sacramento fanno vna solenne processione.

Poi entrando nella strada di Banchi si vede il Palazzo de gli Alberini, e poco più oltre nella piazza la Zecca vecchia

nobilissime architetture del gran Bramante.

## Di S. Maria della Purificatione in Banchi . 3.

Vando su Roma fignora di tutto'i mondo, per trattare le cause de i mercatanti, e d'altri infiniti litigij non bafando la piazza Romana, hora Campo Vaccino, turono aggiunte da gl'Imperadori altre vicine, con portici d'ogni intorno, come su la chiesa di S. Adriano, che pero fittuoua nominato in soro. Hora sono ridotti in questa contrada, che Banchi si dice, doue sono dall'vna, e l'altra parte alcune stanza piano, in forma di botteghe, con i banchi attorno de'Notari dell'Illustrissimo Auditore della Camera, a riceuere gli atti di tutte le cause. E vi sono anco nobilissimi banchieri di monete.

Era questa chiesa vnita a quella de'SS. Tomasso, & Orso: ma su simembrata l'anno 1444. per darla alla Constraeni-tà de'Tramontani. Gran diuotione hebbe quel popolo nel tempo delle persecucioni verso del Vicario di Christo, perche bisognando, che hor quà, hor la si ritirasse, i Tramontani per accompagnazio teneuano vn cappellano, che celebrasse loro la messa. Pare nondimeno, che a forma di Constraerinità non si riducessero, insino che l'anno sudetto non hebbero questa chiesa, e la mantengono come si vede. Per vn le-

L 2

gato

ROMA 244

gato di Bernardo Tefio da Biella fatto a questa chiesa maritano zitelle ogni anno il di della Purificatione.

## De'SS. Tomaso, & Orfo. 4.

Q vanto possa la corrottione de i vocaboli nel volgo, lo conosciamo non senza displacere in questa chiesa, poiche no si può sapere a qual S. Tomasso, o chi S. Orso de i tre, che trouiamo nel Martirologio fosse dedicata. Parue forsi a gl'ignoranti, che la chiesa di Dio non hauesse alcun Santo. detto Orso, e che male accoppiato si fosse con S. Tomasso, però di S. Orsola chiamarono questa chiesa, con tutto che nella bolla di Clemente VII. sia detta di S. Tomasso, & Orfo, quando l'anno 1534. la concesse alla natione Fiorentina per farci il suo Oratorio, & essendoui la parochia sù vnita alla seguente chiesa di S. Giouanni, che pure è della natione. Vi sono pitture del Sermoneta.

E quiui nella settimana santa fi fanno deuoti Oratorij.

Verso la chiesa di S. Gio, de Fiorentini nella piazzetta della Chianica in vn muro v'è vn'altissimo segno del Teuere nella notte del Natale di Christo sotto Clemente VIII. crefeiutoui, con vn distico del Sig. Ottauio Tronsarelli iui scolpito in pietra.

Huc undainclemens dum sub Clemente superbit;

Pacis Rex orithr , Tybridis ira perit .

## Di S. Gio. de' Fiorentini. 5.

L'Anno 1448, nel giorno di S. Gio. Battista, doppo vna grande Eclisse del Sole sù Roma da terremoti, e pestiléza tanto abbattuta, che non trouandofi chi sepellife li morti, li poueri in particolare, la natione Fiorentina mossa a pietà in vn tanto bisogno, sece vna Compagnia di Persone più diuote fotto l'inuocatione dell'auuocato loro S. Gio. Battiftas e pigliarono il titolo della Pietà, effercitandola molto bene în sepellire li cadaueri de gli appestati, e vestirono sacchi negri.

Ceffata la peste, vestirono sacchi turchini, con vna pietà

dipinta in fronte, & il 1488. meffero mani alla fabbrica di questa chiesa in honore de gli auuocati, e protettori di Fiorenza, che sono i Santi Gio. Battista, Cosimo, e Damiano. Era prima in questo luogo vna cappella di S. Pantaleo, & vn'horto, che essendo sotto la proprietà della Collegiata di S. Celso in Banchi, da esta la comprarono. Fece il difegno della chiesa quel samoso Architetto Michel'Angelo Buonaruota a somiglianza della Ritonda, e si conserva nel vicino loro Ocatorio, per essere cosa degna da vedersi; ma perche la spesa superaua le sorze, si appigliarono al presente di Giacomo della Porta, e stà al paragone di qualunque chiesa fatta in Roma dalle altre nationi. E'l disegno dell'altar maggiore è del Cortona; & il Crocissiso a man dritta è di Prospero Bresistano.

E di due cose, ch'alla perfettione di questa chiesa mancauano, l'vna fù compita l'anno 1614, cioè la cuppola, restal'altra d'incostrar di trauertini, o marmi la facciata, che sarà di gran spesa, ma di bellssima vista, per stare in vna riguardeuole prospettiua. Ne si manca, accio che dentro d'vn si bel Tempio risplenda il culto diuino con buon numero di sacerdoti, per cantare, oltre le meffe private, le folenni, & altrehore canoniche, con organi, e musiche: e trà i pulpiti, che in Roma fi danno a valenti Predicatori nella Quarefima, quefto è vno, e nel martedi trà l'ottaua del Santissimo Sacramento fanno folennissima processione, & oltre le continue limofine a'poueri della natione, per gl'infermi cominciarono a canto della chiesa vno spedale, e nello spatio di due anni fi fini il 1608. e per legati di particolari maritano tre volte l'anno zitelle, cioè nel giorno della Purificatione della purissima Vergine, della Natività di S. Gio. Battifta, e festa di S. Vincenzo a's. d'Aprile.

Di più hanno fauorito questa chiesa due Sommi Pontesici Fiorentini; vno siù Leone X. che il 1719. le diede il tirolo di parochia per tutti i Fiorentini; che habitano in qualfiuoglia parte di Roma, e delle persone, che lor seruono di qualunque natione siano: e d'hauere vn Consolato per le cause de Mercatanti Fiorentini con molti altri priuslegi, e gratie. L'altro Pontesice su Clemente VIII. che il 1593. ler dono i corpi

2 3 de'

de'SS. Proto, e Giacinto, che stauano come sconosciuti nella chiesa del Saluatore al ponte di S. Maria in Trasteuere.

A'duc d'Agofto fanno qui gran festa a S. Stefano Papa, e martire i Caualieri di S. Stefano. Diede principio a questa fera militia il Grà Duca di Tofcana Cosmo de'Medici I 1561. acciò difendesse da i Turchi il nostro mare mediterraneo, e l'approuo Pio IV. fotto la regola di S. Benedetto, è all'animo loto grande, e Christiana pietà ha Dio mirabilmente corrisposto, e già più volte in questa impresa è risonata nel mondo la fama delle generose loro fattioni. Portano dalla parte del cuore vna croce rossa sopra l'abiliti loro ordinario, e su'l Manto di ciambellotto bianco, di cui tal volta si vestono, a dimostrare, che per lo puro honore di Dio sono pronti a spargere il fangue in dissa della fede Cattolica. Gran Maestro n'è sempre il Gran Duca di Tofcana, & in Pisa stà il sio luogotente, doue hanno vna chiesa, e monasterio, in cui viuono alcuni, come religiosi.

In questa chiesa sono belle pitture del Cigoli, Sermoneta, di Santi Titi, Ciampelli, Passignano, Lansranchi, e vi è la memoria de nobili Barberini già va tempo quiui sepolti.

D. O. M.

Attonio Barberino Patricio Florentino, integritate, eruditione, confiantia, & eximia erga patriam caritate confipeuo, cuius offa ob nouam Templi confituctionem permixtim translata iacent. Obijt anno MDII. 18. kal. lunij atatis sua annum agens 65. Carolus Barberinus S. R. E. Dux generalis Patrui magni saluti consulens in expectationem—culparum, redditum annuum missa singulis celebranda diebus attribuit, ne memoria exolesceret, hie voluit extare monumentum.

#### MDCXXIX.

## Di S. Biagio della Pagnotta. 6.

S Biagio della Panetta fu rifatto d'Alessandro II. e consecrato, e dentro l'altare vi pose del legno della Santa Croce, della veste di Maria Vergine, delle reliquie di S. Andrea, drea, Biagio, Chrifanto, Daria, e Sofia. E'in strada Giuliaquesta chiesa, doue Papa Giulio Secondo voleua sar il Palazzo degli Officij di Roma. &c del Caprolo di San Pietro : è e parochia, e vi era la Compagnia del Suffragio per li morti; è detto della Panetta, ouero Pagnotta, perche nel giorno della Festa si distribusse il pane: era vna delle 20. Abbatie principali di Roma. Su questa riva del Teuere secero i Gentili vn lor Tempio a Nettuno, che sinsero Dio dell'acque, al quale ne i pericoli di naufragio si faceuano voti, e liberati veniuano ad attaccar le tauolette.

Presso questa chiesa alla man finistra d'! Palarzo de Signori Acquauiui habitato dall' Eccellentissimo Ambasciadore di Francia di sossitti d'oro, di belle pitture, e di giardini

ernato .

## Di S. Maria del Suffragio . 7.



L'Anno 1592 alcune pie persone desiderose di solleuare quelle pouere anime, che si trouano in quelle atroca pene del Purgatorio, instituirono yna Confraternità, la quale

hauesse per suo proprio instituto l'aiuto di quelle, e però su intitolata la Compagnia del suffragio.

Fú approuata da Clemente VIII. con autorità di vnirne altre fuori di Roma, e liberare vn prigione per la vita il giouedi fanto, ouero il giorno di tutti i Santi. L'habito fuo e come di pellegrini, portano vna mozzetta di faia negra fopra i facchi con vn bordone in mano, e cappello in tedta.

Si vnirono da principio nella passatà chiesa di S. Biagio, e vi settero infino al 1616. Che sabbricarono questa chiesa per el. Oltre tutte le sesse della Madonna, loro proprio e il giorno della memoria, che si si nella chiesa di tutti i morti, e per tutta la ottana vanno in processione a S. Gregorio. In questa si celebrano sette messe da morti ogni giorno seriale, se otto nelle sesse con la commemoratione de i sedeli desoni. Et in questi giorni i fratelli, e sorelle di questa Confraternità recitano l'offitio de'morti con tre notturni, e nel sudetto giorno dell'vniuersale commemoratione de'Morti, tuttilor fanno celebrare due messe per vno.

## De'SS. Faustino, e Giouita. 8.

Faustino, e Giouita è sû la ripa del Teuere în stra-Gialio II. per fabbricaru il detto palazzo, con animo di ridurre în esfo tutti li tribunali. & osficij di Roma. E sû principiato ancora vn luogo, il qual haueste a seruire per Chiesa, mà poi per la morte del detto Pontesse esfendo restata. l'opera impersetta, auuenne, che il luogo disegnato per Chiefa serui vn tempo ad altro vío, inssin tanto che dalla Natione Bresciana, che si trouau sin Roma, sû comperato, & acconcio; e ridotto in honestissima forma di chiesa, deducata sotto il titolo de'detti Santi Faustino, e Giousta martiri, e protestori della Città di Brescia. Et è bel disegno di Michelangelo, di cui anco è la chiesa di S. Anna in Borgo.

#### De'SS. Pietro, e Paolo, Oratorio del Confalone. 9.

'Anno 1264. ritornando vn Canonico di S. Vitale da S. Giacomo di Galitia, racconto il fuo viaggio, e delle cole che haueua visto, e fi doleua molto della poca dinotione veduta nel Christianesimo, però si risolsero di cercare in Roma alcune persone pie, che in vna Confrateinità s'impiegasfero da douero in buone opere, e ritrouandone dodici andarono per la confermatione al Vicario del Papa, che era all'hora vpo dell'Ordine de i Predicatori Vescouo di Siena . detto Fra Tomafio. Questo per lo gran concetto, che haueua di Fra Bonauentura, che nello stesso tempo era in Roma generale Inquisitore del sant'vifitio, a lui inuio quei due Canonici con i loro deuoti.

E da lui hebbe principio si deuota Compagnia, la quale s'impiega in ricattar gli schiaui. Et e gouernata da Gentil. huomini. Et il suo protettore è l'Eminentissimo Card. Fran-

cesco Barberino .

Nell'anno santo s'impiega a riceuer grandissimo numero di

Compagnie forestiere.

Il suo Oratorio è d'esquisite figure di Federico Zuccaro & di Raffael da Reggio, di Cesare d'O vieto, e d'altri dipinto. Et i Fratelli vestono sacchi bianchi con una Croce al lato parte turchina parte roffa, Et in S. Maria Maggiore il giorno

dell'A funta marita gran numero di Zitelle.

Non molto lontano è il Palazzo antico delli Borgia, di cul diffe l'Albertini. Domus Cancellaria, quam Roderius Borgia Vicecancellarius reparauit, Galeottus Sixti IIII. nepos Vicecancellarius multis in locis ampliauit, ac statuis marmoreis, & pulcherrimis picturis exornanie . E poi fu de gli Eccellentifimi Sforza.

Et hora vi sono gl'Illustrissimi Sig. Sacchetti, ou'e bella Li-

breria, & altre cose di molto valore.

E fotto il Palazzo vi stanno i banchi de' Cursori, che spedi-Scono citationi .

#### Di S. Giuliano. 10.

VI preflo hauendo gia stanza i Postiglioni, e Prestacaualli, soleuano le seste auanti giorno v dire messa in van cappelletta dedicata a S. Angelo Mincinello, la quale essendo do hoggi vnita alla vicina Collegiata di S. Celso, la riconosee ogni anno, celebrandoci la sesta di San Michele a'29, di Settembre.

L'anno poi 1523, hauendo alcune diuot persone fatto vna Compagnia, pigliarono per loro auuocato S. Giuliano, di cui si dira ad vn'altra sua chiesa presso i trosei di Mario: e qui celebrano la sua festa la Domenica più vicina a quella di S. Antonio, che viene a'17. di Gennaro, & hauuta la sudetta cappella dal Capitolo di S. Cesso, la ristorarono, accio lor ferusse d'Oratorio, come all'altre Compagnie. Vestono sacchi Turchini con l'imagine di S. Giuliano.

#### De'SS. Simone, e Giuda. 11.

S Tando questa Chiesa nel monte Giordano antichissima habitatione della sameglia Orsina, su da lei sondata, e

dotata, & è luspatronato di quella casa.

Questo monte su nominato da vno detto Giordano di questa fameglia, che sù il primo, che ci venisse ad habitare dopo gli antichissimi Conti della Sabina: e forsi, su quello, a cui l'anno 1304. Papa Gio. VII. diede la porpora, & infieme sù di Santa Chiesa vn gran Cardinale, si per le lettere, come per le legationi importantissime.

La dedicò a S. Maria, e vi fi celebraua la fefta dell'Affonta, poi per quanto ci hà detto il fuo Rettore Girolam Cofta di Lisbona circa l'anno 1450, nel giorno de i SS. Apostoli Simone, e Giuda, prefe i nomi loro, onde ne gl'ifromenti fatti dipoi a fauore di questa chiefa, all'antico titolo di S,Maria si aggiunge quest'altro de'SS. Simone, e Giuda.

Questa nobilissima sameglia secondo alcuni hebbe origine da Goti, che vengono da vn'isola verso la Suetia, e Noruegia, detta Gotia, la quale ancorche sosse abbondantissima di tutte le cose necessarie al vitto humano, essi però non contenti di quella strettezza vscirono alla conquista di altri pae-

E quiui han bello, e gran Palazzo con bellissima fontana dell'acqua loro di Bracciano. Et hora v'habita con melta magnificenza l'Altezza Serenissima del Cardinal di Sauoia sotto la cui protettione molte volte l'anno vi si fa nobilissima Accademia di virtuosissimi ingegni.

Di S. Saluatore del Lauro . 12.

P' questa chiesa co'l monasterio sondata presso Tor di nona dal Card. Latino Orsino, che l'anno 1449. da Nicolò V. hebbe il cappello, & ad offitiarla ci sece venire i Canonici di S. Giorgio in Alga presso di Venetia, che l'anno 1404. hebbero l'origine da due nobili Venetiani. Vno sù Antonio Corario, che poi da Papa Greg. XII. sù creato Card. l'altro sù Gabrielo Condelmero, che dalla porpora datagli pure dallo stesso Gregorio giunse al Pontesicato, & Eugenio IV. si disse.

Era prima in quell'Isola d'Alga vn monasterio de Frati Eremitani, che ridotti a tre, il Priore vedendo per vna parte, che non si poteua osseruare la disciplina religiosa, e per l'altra considerando il buono essempio, che nello stato clericale dauano i sudetti due Venetiani, paruegli bene di rinuntiar loro il suo monasterio, & essi accettandolo secero acquisto di molti altri soggetti, tra' quali come stelle risplendette il Beato Lorenzo Giustiniano, & insin'hora lo dimostrano le opere da lui scritte. E per li suoi gran meriti ancora lo sforzaro n'ad essere Vescouo di Venetia, doue poi trasportando ui si l'Patriarcato di Grado, su il primo ad hauere quel titolo.

Vissero in quel monasterio come tanti Canonici, senza professione regolare infino al 1570. che Pio V. gli obligò aquella di S. Agostino. Ma l'anno 1524. Clemente VII. ad
instanza della Republica di Venetia concesse loro, che intutto il suo dominio celebrassero a gli otto di Gennaro il giorno festivo del B. Lorenzo Giustiniano. Cosa maravigliosa su,
ch'essendo egli morto di sebbre maligna, lo tennero in mostra più di due mesi, ne mai diede alcun segno di corruttione:
anzi pareva, che sempre divenisse più bello, e nel sudettogiorno se ne sa da questi Padri la sessa, e nobilmente ristora-

rono

rono questa chiesa, effendosi abbruciata l'anno 1595. & hauendola prima Sisto V. posta nel numero dei titoli. Il disegno è del Mascherini; & il B. Lorenzo è pittura dell'Albano

Di S. Simcone.

E Siendoci altri Santi di questo nome si aggiunge il sopra-nome di vecchio a quello, che nelle braccia prese N. S. Hora il corpo suo fi troua in ladera di Schiauonia, e delle fue reliquie ne hà Venetia, & altre chiese di Roma, ma questa n'è priua: fù gia honorata co'l titolo de'Cardinali. Mapoi Sisto V, glie lo tolse, per esfere in mal termine; e quasi nascosta trà tante, e si alte case: ma il 1610. acció si degna. memoria con la cura dell'anime non si perdesse, la rinouo dentro, e fuori il Gard. Girolamo Lancillotti, & anche rifece gli altari. E qui incontro e'l suo bellissimo Palazzo ricco di baffi rilieui, pitture, statue, e porta, disegno del Domenichini .

E con tutto che nel Martirologio Romano fi noti il giorno festino di S. Simeone a gli otto d'Ottobre, qui nondimeno per festa principale si celebra la Purificatione della Madonna.

Questa chiesa è congiunta al nobil Palazzo de gli Eccellentissimi Signori Cesis, all'incontro del quale è vna bellissima facciata dipinta dal famofo Polidoro di Carauaggio, come anco la loro medefima dall'istesso, e da Maturino.

Di S. Maria all Orfo.

P lu communemente si dice all'Orso, per la vicina insegna dell'Orso, e più anticamente si diceua di Pusterula, voce antica de' Saffoni, che significa vna porta, onde sicome ci è vna fameglia della Porta; così di Puiterula ce ne foffe vn'altra, che fondo questa chiesa.

L'Imagine della Madonna staua prima sù la casa del Rettore di questa chiesa, e l'anno 1573, hauendo illuminato vn cieco, fu portata nella presente chiesa. Così nella prima. stampa di quest'opera ci affermo il sudetto Rettore Paolo Saluato da Rocca Priora.

Hora condoccasione, che qui a lato, ou'era il vecchio Palazzo de gli Eccellentissimi Signori Gaetani, i Padri Celestini hanno fatto vn lor collegio nominato Vrbano, è stato anco dato

## MODERNA.

253

dato a loro questa chiesa, che la debbano officiare.

All'incontro dell'albergo dell'Orso, euui il Palazzo, oue habitano li Signori Bruto, e Francesco Gottifredi, li quali hanno vn bellissimo studio di medaglie, e d'altre rare antichità.

Di S. Saluatore in Primicerio . 15.



Saluatore in Primicerio, è parochia vicino alla sopradetta, vogliono, che si dica così da vno, che la sondo, che hauesse il grado di Primicerio.

Hora

Hora perche oltre di questa chiesa di S. Saluatore in Primicerio , vui altra ci era di S. Maria in Secondicerio , nella quale Papa Gelaso II si ritiro, per difenderi in vu tumulto folleuato contra di lui da quelli, che seguitauano la parte di Henrico IV. si può raccogliere, che dal primicerio foste edificara quella del Saluatore, e dal Secodicerio quella della Madonna; e forsi erano presso de iloro palazzi; & essendos questa consacrata l'anno 1713. nello stesso tempo era quella di S. Maria in Secondicerio, perche il caso di Papa Gelasso auuenne il 1118.non essendo egli vissuto nel Papato più di due anni. Nè altro di questa chiesa ci e da scriuere, se non ch'ella è parochia.

Andando in Piazza fiammetta la figura fopra il Barbiere è di Polidoro, di cui anco in campo fanto è la Cappella del-

la Passione in quel discorso tralasciata.

### Di S. Biagio della Fossa. 16.

Hiamauali prima in Triuio da tre vie, sù le quali è pofia questa chiesa, hora si dice della Fossa da vua, ch'era nell'horto vnito alla chiesa, il cui sito sù poi dato per sabbricarci case, che pagano il dounto canone alla chiesa.

In questa chiefà vi e vna Compagnia fotto il titolo dellepiaghe farte nel corpo di N. Sig. quando sù siggellato alla Colonna. farta nel 1619, ad imitarione d'un'altra in Fiorenza. Il cui sine e la riforma dell'huomo interiore con la frequenza de Sacramenti ogni otto giorni, e con penitenza, e mortificationi, che in quella settimana si hanno a fare, impiegandosi a trattare di questo doppo il Vespro, & anco s'impiegano a far delle Paci.

E nella sua festa il popolo vi va per deuotione a farsi vn-

gere la gola.

La pittura nella facciata della Chiefa è del Caualier Bor-

#### Di S. Maria della Pace. 17.

S Damaso dedicando la sua chiesa a S. Lorenzo volse che hauesse vna spatiosa giurisdittione in altre chiese parochialise tra l'altre vi su questa sotto il titolo di S. Andrea

degli Acquarenarij, ouero de'Pescatori.

Ci era dinanzi vn portico, fotto del quale era dipintavn'i magine della Madonna, che teneua su'i braccio finifro il fuo bambino; & vn giorno alcuni giuocatori venendoci a paffare il tempo, e cominciando vna parte a perdere all'ingrofio, nè hauendo in chi voltare gli occhi fe non in quell'Imagine, cominciarono a tirarle de'affi nel vifo, e ne víci fangue, del quale fi vedono infin'hora i fegni in vna guancia, nel mento, collo, e petto.

Et effendo questo niracolo accaduto nel Pontificato di Sifio IV. & in tempo che per molte guerre staua sossona l'Italia; egli ci venne a sare oratione, e sece voto di sabbricare in questo luogo una chiesa alla Madonna, s'ella presso del suo Figliuolo imperraua pace trà i Principi Christiani; se estando essandia, cece questa chiesa di bellissima forma in poco sito, & ordino, che Santa Marja della Pace si hauesse a nominare, come si raccoglie da certe lettere nel sregio della veste ar-

forno il petto della detta Imagine.

Poi la diede l'anno 1487, a Canonici Regolari Lateranenfi, lafciando S. Gio. Laterano, doue per molte centinarad'anni erano fati, come a quella chiefa vederemo. Et accio
poi restassero più contenti, oltre d'hauersi fatti liberi dallagiuridittione di San Lorenzo in Damado, restandoci però la
cura dell'anime, diede titolo d'Abbate al Preuosto con l'vío
della mitra, & altre insegne Pontificali, come di benedirenella mesta con olcanità il popolo, ancorhe presenti vi siano
i Cardinali, & accio vi sosse maggior concorso di popolo vi
concesse indulgenza Plenaria in tutti i sabbati dall'anno, e da
meza Quarcsima insino al martedi, che viene doppo la Pafqua, nel qual tempo fi tiene scoperta la dett'imagine, & intutte le sesse della Madonna, alle quali Paolo V. aggiunse la
Presentatione al Tempio. Ma nel giorno di S. Martino, chiè
della

della Traslatione dell'Imagine dal portico alla nuoua chiefa ve la conceffe Giulio II. nipore di Sitto IV. Così fece nel giorno di S. Andrea per memoria dell'antica chiefa, e di S. Agoftino, fotto la cui regola viuono quefti Canonici, & alla fineconfacrandofi la chiefa, a'fei d'Ottobre l'anno 1580. Gregorio XIII. le diede in quel giorno la Reffa Indulgenza,

Haueua Sisto IV. dato principio anco alla fabbrica del monasterio i ma per la sua morte si lasciato il compimento di Gardinale Oliverio Carassa. Vi solo difetto per mancamento di sito pati nella sua prima sondatione questa chiesa, e si che niente di tribuna hauea l'altare maggiore, al che si trovo rimedio con vigli are vin poco della strada; e la gloria di questa s'abbrica la volse, perche maggiormente risultasse nella Vergine, Gasparo Riuaddi nobile Romano, e naturale di Francia, e mie la prima pietra l'anno 1611. il vescono di Casaldomon Tullio Carretti: e resto sinta il 1614, con bellissimi la uori di varij marmi, di rare pitture, di stucchi. & otop e su l'alares s'urimessa la dett'lmagine, che prima stava sotto la cornice della cuppola dentro va bellissimo tabernacolo fatto da Innocenzo VIII, per voto d'una sua infermità. & acció non si perdesse opera si degna, s'u posto nell'altare della Croce.

Quando nel portico della chiesa vecchia si dimostro miracolosa quetta santa Imagine era Rettore vn Ludouico Agnelli, che da Sisto Quarto nella sua Bolla e detto Maestro, e No. taro Apostolico; e pare, che facesse vna Compagnia d'huomis. ni della Parochia,i quali hauessero cura della dett'Imagine, di raccogliere i voti, e limofine, che si offeriuano, per dispenfarle in far dir meffe a'poueri preti, con patto che venendo altri sacerdoti a celebrare per diuotione, loro fi desfero i primi luoghi, e gli stipendiati aspettassero, acciò per sodisfattione del popolo vi fossero messe infino al mezo di,e glistessi preti, che d'obligo diceuano le messe, doueuano ancora ogni sera, nel tramontar del Sole trouarsi con le cotte auanti della santa Imagine a cantare la Salue Regina, dando poi con l'acqua benedetta la benedittione a quelli, che ci erano venuti; & in infin'hora l'vno.e l'altro fi offerua, non ci effendo in Romachiefa, doue più tardi fi trouino messe, che in questa; & acciò con più deuotione il popolo venga alla Salue Regina della fera,vi concesse Papa Gregorio XIII. per ogni volta cento giorni d'Indulgenza, e sece priuilegiato l'altare del Presepio: ma della sudetta Compagnia non ci è più memoria, dependendo

il tutto da questi Canonici Regolari.

Obligati fi riconoscono ancora questi Padri a Sisto V. che crà'titoli de'Cardinali pose questa loro chiesa, e molto più a Paolo V. perche oltre le cose già dette, effendo egli creato Pontefice l'anno 1605, a' 16. di Maggio nel qual giorno ando al Cielo S. Vbaldo Vescouo d'Agubbio, e di questo ordine già Canonico Regolare, ordino, che in tutta la Chiesa fosse celebrata la sua memoria con l'offitio semplice. Da nobili parenti in Agubbio vnigenito vici nel mondo questo Santo, & infi. no da făciullo risoluto di darfi tutto a Dio; fu da gli amici battuto, perche non voleua maritarsi . Visse in questo Ordine con grand'offeruanza, & hauendo constantemente ricusato due Vescouati, sù alla fine sforzato ad accettare quello della fua patria; nel cui grado tanto humile fi mostraua con tutti . e si patiéte, che da'suoi famigliari essendo alle volte ingiuriato, non diede alcun segno di sdegno. Grande è sua virtu in discacciare i demoni; come ne da segno la sua mitra, & vn guanto Episcopale, che in questa chiesa con diuotione fi conservano. Ci sono anco reliquie di S. Zosimo Abbate, e di S. Maria Egittiaca .

Questa chiesa è di bellissima architettura, & è famosa per le nobili pitture di Rassaelle, di Baldassarre da Siena, del Saluiati, del Venusto, di Timoteo da Vibino, di Girolamo

da Sermoneta, del Caualier Gioseppe d'Arpino, di Lauinia Fontana, del Passignani, del l'Albano,e d'altri; e le scoture della Cappella

> Cefis, fono del Caualier Rossi .

Qui vicino il Signor Torquato d'Alessandri ha vago Museo di varie antichità.



Di S. Maria dell' Anima. 18.

L'Anno 1400. trouandofi in Roma vn Fiamengo, detto Giouanni di Pietro, fece con la fua moglie Caterina donatione a questo luogo pio di tre case. In quella di fece fece la chiefa; le altre due seruirono per albergo di due natio-

ni. Tedesca, e Fiamenga.

Crescendo poi la deuotione di questi popoli verso di vna opera tale, si aggrandi la chiesa, occupandosi il sito dell'altre due case, nella cui fabbrica, degna di qualsiuoglia Tempio, grande fù la liberalità della natione Tedesca, come dimostra l'inscrittione sopra della porta; a S. Maria dell'Anime loro dedicarono questa chiesa, accio doppo morte le fossero, come canta la Chiefa , raccommandate, onde attorno l'Imagine della Madonna, che stà sù l'altare maggiore, sono dipinte alcune anime, che l'adorano.

Poi donando sette altre case vicine Teodoro Hiem Padibornense Canonico nella Catedrale di Mastricche, vi si feco lo spedale, che serue ancora per li popoli della bassa Germania, che sono in Brabantia, Holanda, Zelanda, e Gheldria; e quantunque la maggior parte sia infettata dall'heresia di Caluino, sono con tutto ciò dalla Chiesa Romana, come figli infermi, da pietola madre inuitati a curarfi in questo spedale, doue non solo de i corpi, ma dell'anime ancora si procura la

Calute.

Finita che fù non senza gran spesa, e tempo questa chiesa, con le solite cerimonie si consacro a'28. di Nouembre, il qual giorno venendo quell'anno del 1510. l'vltima Domenica. doppo la Pentecoste, in questa si celebra qui ogni anno tale folennità; ma la festa principale è della Natiuità della Madonna. Fanno ancora la processione del Santissimo Sacramento nella Domenica trà l'Ottaua della sua solennità. Si offitia questa chiesa al pari delle Collegiate con dodeci cappellani, e iufficiente numero di Cherici . Vi sono organi, e su honorata l'anno 1530. co'l corpo del Santissimo Pontesice Adriano VI. con le seguente inscrittione.

#### HADRIANO VI. PONT. MAX.

Ex Traiecto, infigni inferioris Germaniæ Vrbe, qui du humanarum reru maxime auerfatur splendorem, vitro a Proceribus ob incomparabilem facrarum disciplinarum scientiam, ac prope diuinam castissimi animi moderationem Carolo V. Czsari Augusto præceptor, Ecclefiæ Dertufensi antistes, facri Sena-R

tus Patribus collega, Hispaniarum regnis præses, Reipublica denique Christianæ diumitus Pontifer absens adscitus, vix. Ann. LXIII. Men. VI. D. XIII. Decessit X VIII. Kal. Octob. ann: a pattu Virg. MDXXIII. Pont. sui Ann. II. Vvihel. Enkenuort illus benignit. & auspicijs T. T. S. Io. & Pauli Presbiter. Card. Dertusen. Faciundum Cur.

E giornalméte vi fi fanno bellissimi depositi di marmo dalliloro nationali: e v'è noua sagrestia, disegno del Marucelli.

E tutta questa chiesa è ornata di bellissime sculture, e di pitture, r ta le quali quelle sopra il deposito di Papa Adriano sono di Baldassa da Siena, di cui anco è l'altar maggiore in... S. Honofrio, & vna Cappella a man manca: il S. Christofaro è di Gio. Fattore, la cappella vicina di Francesco Saluiati, all'incontro è quella di Giulio Romano, e le due vicino alleporte principali sono di Carlo Venetiano.

E spesso il Santissimo Pontesice vi viene a celebrare i Giubilei per le turbolenze della Germania. Le pietre delle por-

te della Chiefa fono d'efquifiti marmi.

## Di S. Nicolò a piazza Nauona. 19.

Orrotto vocabolo è questo dal volgo in vece d'Agona; che vuol dire combattimento, e dentro ad vn grancerchio si faccua; e percio detto Agonale, hora n'e fatto piazza; e di quanta gradezza fosse, insin'hora lo dimostra.

In varij modi qui gioftrauano li Romani chi a piedi, chi co pugni, chi con la cima delle dita, chi a lotta, chi nel correre. Druquefa chiefa non ci è dato altro da feriuere, fe non che hora è fatta di nuouo dalla natione di Lorena con bella facciata di pietra; poiche cauando i fondamenti, v'hanno trouato fotto (mifurate pietre del vecchio Cerchio Agonale, e con quefte l'hanno fabbricata. Effendofi quefta parte, come quafi le altre, per le rouine alzata grandemente; onde molti vecchi edifici reflano, o in tutto, o in parte fepelliti.

#### Di S. Aniceto . 20.

Ncontro a S. Apollinare euui il Palazzo del Signor Duca Altemps, doue è una gran Libreria di diuerfe fcienze;e di molti manufcritti: e dentro vi è una belliffima Cappella dedicata a S. Aniceto Papa, oue fi ripofa il fuo corpo, & è da'Signori Duchi nobiliffimamente tenuta.

### Di S. Apollinare. 21.

On era luogo in Roma più di questo a proposito, per dedicatlo al glorioso martire di Christo Apollinare: perche infino al giorno d'hoggi qui si dice all'Apollinare, per là giuochi Apollinari, che si faceuano dentro al vicino cerchio, detto Agonale, & hora di Nauona.

Erano gli antichi Romani molto dati a fare in publico va-

rij giuochi, e rappresentationi.

Ora la chiefa di S. Apollinare su fabbricata in questo luogo da Christiani; affinche il profano nome d'Apolline, sussectivo nel santo nome di questo glorioso Martire Apollinare: conforme all'antico costume de Christiani, li quali solemano confacrare i luoghi profani al sacro culto del vero Dio. La dedicatione di questa chiefa segui nell'anno 772. da Papa Adriano I. che l'anno 772. cominciò a gouernare la chiesa di Dio. Di qui è, che la statione, che ci viene il giouedi doppo la Domenica in Passione, non può esfere dell'antiche ordinate da S. Gregorio, che su più di cent'anni auanti di Papadriano, no me meno su tra 'titoli de' Cardinali, e se l'hebbe da Leone X. SistoV. lo ritornò poi all'esfere di prima.

Il primo dunque, a cui fu dato questo titolo da Papa Leone fu il Cardinale Gio. Palauicino Genouele, che ristoro il palazzo fatto dal Cardinale di Roano, accio fosse vicino alla suachiesa di S. Agostino. Sisto IV. nello anno 1470. che la fondo, pose anco la mano al detto palazzo, onde bisogna che doppo la morte del Rotomagense, e suoi heredi, fosse il palazzo vnito da Papa Leone a questa chiesa, altrimenti no l'haurebbe ristorato il detto Cardinale Palauicino, anzi che fece Colle-

giata la chiesa il 1524,e per l'entrata de Canonici sabbricò le vicine botteghe de pianellari,dando loro altre prouissoni. Poi al tempo di Gregorio XIII. essento ridotto il numero de Canonici a quattro, oltre dell'Arciprete, la diede per la sondatione del Collegio Germanico, e con quale occasione ciò sos-

fe, è necessario di breuemente raccontarla.

Trà le molte opere piè, che procuró in Roma S. Ignatio di Loiola, fondatore della Compagnia di Giesù, questa fù vnaje lo mosse il considerare, quanto gran danno haueua Lutero satto con le sue hereste alla Germania, onde cominció a raunare giouani di quella natione; acció da i Padri dell'Ordine suo ammaestrati nelle lettere, e buoni costumi ritornassero da aiutare la misera lor patria. Poi tanto sece co'l Cardinale, e con Papa Giulio III.che l'anno 1552, si diede principio a questo Collegio, sostenuto all'hora con limosine del Papa, e d'al-euni Cardinale.

Morendo poi Giulio III. auuenne, che da careftia, e rumori di guerra trouadofi Roma in male stato, ne potendofi mantenere i Giouani Tedeschi, gli mando per varij Collegij della sua Religione, obligandosi egli a cercare limosine per lo mantenimento loro; e dicendogli alcuni, che non era possibileon tali mezi incaminare bene quest'opera, prediste, che co'l tempo haurebbe tanto, che n'auanzeria perfar limosina ad altri, il che compitamente s'adempi.

Hauendo Dio inípirato Papa Gregorio XIII. l'anno 1573. a dare non folo questa chiesa, palazzo, e tutte l'entrate con a morte de Canonici; ma tant'altre ancora, che bastano per mantener 100. giouani Tedeschi con tredici Padri della Compagnia di Giesh, che n'hanno la cura, & oltre il vitto, evestito, di cui sono abbondantemente prousisti, si sanno li-

mofine a molti poueri della stessa natione .

E benche da questa chiesa soffero leuati i detti Canonici, va restò però la cura dell'anime, che fiamministra da vn Parochiano, a cui si prouede nello stesso Collegio, ne per mancamento de Canonici hà patito la chiesa cosa alcuna nel culto diuino, perche vien'offitiata dagl'istessi Alunni, che assistona al Choro tutte le seste con musca eccellente, donde ne ri-

fulta

fulta vn'altro gran bene, & è, che alcunì di quelli fi vanno auuezzando alle ceremonie de'diuini offitij fecondo il rito Romano, e vanno poi a rinouarle nella Germania, onde non è marauiglia, fe tanto in odio hanno i Luterani quefti Padri, vedendo ogni anno vícire da questo Collegio táti bene instrutti foldati a fare lor guerra. Et hora con nuowa, e bella fabbrica accrescono, & adornano il detto Collegio, disegno di Paolo Maruccelli.

Sotto la cura di questi padri si è procurato l'abbellimento della chiesa, quanto sia stato possibile, si è adornato co'l sostito indorato, & alzato il pauimento al piano della strada, & abbellite le mura con pitture del martirio di S. Apollinare.

del quale hà va braccio con altre reliquie .

## Di S. Agostino. 22.

A Vanti che si fabbricasse questa chiesa erano per più di cento agni i Frati Eremitani di S. Agostino in Roma, perche Papa Honorio IV. che si del 1884. lor concesse la vicina chiesa di S. Trisone, & in Parigi li disese, evose, che in quella Vaiuerstrà publicamente insegnassero anche si. Grantempo habitarano in un piccolo monasterio presso di quella chiesa, in cui era vna cappella detta il Sancta Sanctorum, per le molte reliquie, ch'ella conserva, e d'vna assa pretiosa la vosse arricchire Papa Martino V. trasportando l'anno 1430. da Ostia il corpo di Santa Monica, & il Pontesice vi recitò vna bella oratione in lode della Santa, raccontando alcunà miracoli fatti in quella trasslatione.

E quantunque non fosse la detta cappella rinchiusa in questa chiesa, su nondimeno, come hora la vediamo ontata con molta spesa l'anno 1440. da Masseo Vegio gran Poeta di quei tempi, e Datario d'Eugenio IV. e con tale occasione si sece vna Compagnia di sole donne, e di qualsiuoglia natione vi possono entrare sotto il ticolo di Santa Monica, per mantenere la detta cappella de'necessarij ornamenti, oltre altri esfercitij di Christiana pietà, che sanno ad imitatione dell'auuocata loro, e sù dal detto Papa Eugenio consermata, Gratia

R 4 pero

però maggiore concesse a questi Padri l'anno 1446, venendo quà da S. Pietro in processione con i Cardinali, Clero, e Popolo Romano a canonizare S. Nicolò di Tolentino, che su di questi Ordine. Poi l'anno 1387, Sisto V. comando, che in tutta la chiesa ad honore di questo Santo si celebrassero i diuini officii, e dice, che doppo la sua canonizatione cesso vno scissma di so, anni.

Doppo tanti fauori da questi Padri riceuti in quella picciola ehiefa, e monasterio di S.Trifone, cominciarono l'anno 1470. a dare principio a questa maggiore fotto il titolo di S. Agostino; ma doppo noue anni piacque a Dio dacti in protettione del Cardinale Guglielmo Estoteuilla, detto Rotomagense per l'Arciuescouato di Roano e Camerlen. di S. Chiefa, il quale con animo grande, e degno di quel sangue regale da sondamenti sotto d'un'altra più bella, e capace forma nell 1583. la fini; e poi da Sisto V. su illustrata co'l titolò de' Cardinali, che prima haucua S. Trisone.

Non si contentó il detto magnanimo Cardinale delle nude mura di questa sua chiesa, ma la volse adornare, & a arricchire di molti, e pretiosi doni; l'Imagine della Madonna, ch' egli presento, e consacrò a questa chiesa, è quella, che stà sopra l'altare maggiore a nostri giorni con solennissima processione trasserita in più commodo sito di ricche pietre, e di bel-

li compartimenti ornato -

A lui fu donata da certi Gentil'huomini Greci, quando l'anno 453, prefa Conftantinopoli dal Turco, vennero con esta a Roma-e fi tiene per vna di quelle, che S. Luca dipinie. Certo è, che tra le miracolose si può annouerare, poiche l'anno 1485, essendo vna gran peste in Roma, si liberò, portandola Innocézo VIII. in processione da questa chiesa a quella di S. Pietro in Vaticano. Questa miracolosa gratia era rapptesentata in varie figure di mezo rileuo nell'ornamento di marmo, in cui era riposta.

Hora, oltre il corpo di S. Monica hà questa chiesa molte altre reliquie di Santi come dei Santi Trisone, Respicio, e Ninsa, che eran nella seguente chiesa. Qui ancora vi è vna Compagnia sotto il titolo di S. Apolionia, e vi si sece l'an-

no 1565.

La fondò Bernardino Marliani Milanefe, e fù da Pió IV. confermata: è di foli huomini, che nó pafíano il numero di 20. e mantengono la cappella dell'auuocata loro, e fanno il maritaggio d'alcune zitelle per vao legato del fondatore.

Qui e'l famofifimo Profeta del gran Raffaelle, marauiglia, & idea delle pitture, e la S. Anna [colutra d'Andrea Sanfouno; I'vno fatto a concorrenza de'Profeti, e'l'altra della Pietà di Michelagnolo, le quali opere (come fi dice) meritarono, che dal Vaticano quà venifie il Pontefice ad honorarie della fua prefenza: S. Apollonia e' pittura del Mutiano, la Madonna de'Pellegrini del Carauaggio; S. Helena di Daniel da Volterra, la Madonna di marmo a man dritta della porta Magoire di I acomo Sanfouno, e la patre a frefo di Polidoro; il quadro della fagreftia del Mutiano, le pitture del Nauarro, Et in quefta chica fono lepolti Egidio Colonna, e'l Panuino famofifimi Scrittori.

Dell'habitatione poi, che è hora di S. Agostino , dice l'Albertini Domus S. Augustini à Reuerendiss. Dominico Cardinali Birmano etc. S. Crucis fuie construtta, quam postea Reuerendiss.

Franciscus Cusentinus Card. exornauit .

Nel monafério v'é bella, e numerosa libreria fatta dalla bona memoria di Monfignor' Angelo Rocca da Camerino Sacrista del Sommo Pontefice, a beneficio publico di poter studiare alcuni giorni della Settimana, con l'affistenza d'un presidente. El Fin detto Conuento euui anco il P.M. Gio Battista Spada Romano, che con molta spesa ha raccolto vno studio di medaglie d'oro, d'argento, quadri, miniature, & altre coterare a vedere.

### Di S. Trifone. 23.

E Síendo stata questa chiesa dal 1604. per alcuni anni chiusa; per estere vnita alla passata di S. Agostino, furon' in quella-portati i detti corpi santi, hauendone però parte S. Spirito in Sassia: perciò la statione, ch'era qui il Sabbato doppo le Ceneri, si da Clemente VIII. trasportata in quella di S. Agostino; hora essendo di nuono aperta questa, si vistita amendue, come in altri giorni quadragessimali si è visto ad al-

### ROMA

266 tre chiese: e perche da principio su questa chiesa Collegiata, e parochiale, restando alla vicina di S. Agostino la cura dell'anime, fi fece in quelta l'anno 1571. vua Compagnia del Santiffimo Sacramento, lo portano per infegna. sopra i sacchi bianchi adorato da S. Agoftino , e S. Nicolo di Tolentino.

Fine della Terza Giornata.



# Giornata Quarta.



# RIONE DI TREVI.

ORTA questo Rione di Treui per la sua infea gna tre spade in campo rosso, & i li suo confino occupa tutta la sponda del monte Quirinale, che guarda verso Roma. Hà nobilissimi Palazzi, come il Pontificio di Monte Cavallo, il Barberino, il Colonnese. l'Aldobrandino, e

quello de'Signori Cefis a S. Marcello, & alla Fontana di Treui: & i famofissimi Giardini di Monte cauallo, e de'Ludoni

fije la detta Fontana de'Treui.

Corrotta fù dal volgo questa parola Treui, douendosi dire Triuio da tre vie maestre, che fanno capo in quella piazza... doue n'esce vna gran sontana, che pur di Treui fi dice; e quantunque di Treui fi dia ancora il sopranome alle chiese de' SS. Vincenzo, & Anastasio, e S. Maria, questa nondimeno toca al seguente Rione di Colonna.

Gnad.

Quanto all'acqua sudetta, che per condotti sotterranei con tre bocche sa di se bella mostra in quella piazza; ve la conduste M. Agrippa genero d'Augusto.

Er e ricca di Chiese si nel piano del Corso, come nell'alto

del Quirinale.

#### Di S. Paolo alla fontana Felice, poi detta S. Maria della Vittoria. 1.

S V' l'vitima parte del predetto monte Quirinale, hanno i Padri Carmelitani Scalzi l'anno 1606. fabbricato questa chiesa co'l vicino monasterio.

Questa chiesa domandatasi prima di S.Paolo, su poi ornata domome di S.Maria della Vittoria, perche l'anno 1611. ripigliando l'Imperadore Ferdinando la Città di Praga dalle mani de gli Heretici, vi si trouò vn'Imagine della Madonna, che

da vno di questi Padri sù portata a Roma .

Fù questa santa Imagine dal P. Domenico di Giesù Maria, che d'ordine di Paolo V. ad infranza del Duca di Bauiera era andato in Germania con l'effercito, in compagnia dell'istesso Duca, per l'occasione detta, trouata in vn casale detto Straconiz di vn nobile Cattolico Boemo frà molti pezzi di legname, & altre cofe fimili, alla qual'Imagine haueuano gli Heretici cauaci gli occhi, come anche all'Imagine di S.Giuseppe,e de'Pastori. Onde veduta dal Padre,e mosso dal zelo della gloria di Dio,e della sua Madre santissima, la raccolse , e con gran fede,e dinotione porto feco, quando si daua la battaglia a vista di tutti, animandoli con rappresentar loro l'occasione, c'haueuano di vendicar l'ingiuria fatta alla Regina. del Cielo. Si rincoro l'effercito talmente alla presenza della Madre di Dio, che quantunque inferiore al nemico, di gente, di posto, e d'altre cose, ottenne in spatio d'vn'hora, e meza fegnalatisima vittoria, da tutti giudicata miracolosa, che perciò riconoscendosi di commun consenso dalla sua intercessione, si diede a quest'Imagine il titolo di Madonna della-Vittoria,e da tutti quei Principi, per doue il detto Padre palso nel ritorno a Roma, fù honorata con pretiofiffimi donatiui; Et in Roma poi fu con folennissima processione, vicitada

da S.Maria Maggiore, & accompagnata da tutte le Religioni, Clero, Prelati, e dal Sacro Collegio de'Cardinali, trasportata nella detta chiesa, doue su presente Gregorio XV. e si canto il Te Deum laudamus. Furono in detta processione portati molti stendardi, bandiere, & altre armi hauute nella predetta battaglia, le quali furono appese alli cornicioni di detta chiesa doue sono state poste anche molt'altre mandate in diuerse occasioni, e battaglie ottenuti in quei paesi, & in Fiandra, per la diuotione, con che tutti quei Principi son restati a questa Imagine, e con la quale ricorrono ad essa in simili bisogni, sentendone presentissimi aiuti, e poi il Duca di Baniera mando li stendardi, e bandiere della vittoria hauuta contra l'Alberstad, l'istesso giorno, che sù assunto al Pontificato la Santità di Nostro Signore Vrbano VIII. e molti Principi fanno dimostratione di grandissima diuotione verso questa Imagine sacratissima con li presenti, che le hanno mandato, e continuamente mandano. Qui stanno i Padri Carmelitani riformati dalla Scala, e vi sono belle Capelle, & ha nobilissima facciata di pietra fatta dall'Eminentissimo Signore Cardinal Borghese con bel disegno. Il S. Francesco è del Domenichini. S. Andrea del Caualier Gioseppe, i marmi nella Cappella del Cardinal Vidoni di Pompeo Ferrucci, e S. Paolo rapito a'Cieli di Gerardo Fiamengo.

# Di S. Susanna. 2.

Hauendo i Romani Imperadori scelto i luoghi migliori, e di più bella vista nella Città per la sabbrica de'loro palazzi, come si è visto in alcune chiese, & in altre si vedrà, non sappiamo perche lasciassero questo ad vn particolare, detto Salustio. Egli sù l'historico, che oltre di tal sopranome due altri n'hebbe principali, di Caio, e di Crispo, e sù nel tempo della Rep. Romana, viuendo ancora.



Salustio.

Altri dicono esfer'vn'altro, che viueua in Roma, imperando Nerone, da cui hebbe la Presettura dell'Africa, e finito il suo gouerno, tanto ricco se ne ritorno a Roma, che qui sabbricò

VD

vn palazzo, ch'occupaua tutto'l fito, ch'è detro le mura, trà la vicina porta Salara, e la Pinciana : onde hauendoci fatto beliffimi giardini , & vna gran piazza dinanzi, per molti anni fi celebro, e la piazza, e gli horti Saluftiani, in tanto che gli fteffi Imperadori ci veniuano a diporto, come tra gl'altri Nerone, & Aureliano, dicui Vopico feriue, che più ne gustaua che del proprio palazzo, e perche fenza Theme, e bagni mancaua in quei tempi il compimento de' loro palazzi, questo egli haueua, nell'vicire di porta Salara.

Haueua questo vago, e diletteuol luogo vn vicino campo detto Scelerato, perche vi sepelliuano viue in alcune tombe

le vergini Vestali, che si trouauano cascate in fallo,

Da quel tempo cominciarono i Chriftiani ad honorare ancora la cafa di S. Caio, che è all'incontro, e la dedicarono al culto diuino, e ci fù poffa la flatione con queffa, donde fi vede quanto fia antico il coflume della flatione in due chiefenello fleffo giorno, & cefendo con la chiefa vicina di S. Caio, già molti anni fono, mancataci la flatione, la rinouò Pio IV, in quella di S. Maria de gli Angeli nelle Therme, come iui fi dirà.

Ne'Titoli, c'hanno i Preri de' Cardinali, ci erano questi due di S. Susanna; e perche nel tempo delle perfecutioni erano più tosto nascosti, che palesi, finite che furono co'l potente braccio del gran Constantino, trà le molte chiefe fatte da lui, e S. Siluestro, non è dubbio, che vi furono queste due ancora; ma havendo i fedeli più diuotione a questa, si per esferci i corpi di S. Gabino, e sua figliuola S. Susanna, si per le gran cose, che vi occosfero; perche nella prima fondatione riposti ve gli haueua S. Siluestro, esfendo tra gli antichi titoli nomata questa chiesa di S. Gabino, e di S. Susanna. Nel 800, si Pontesice Leone III. la rifarci.

Due volte su riflorata. Vna da Sisto IV. l'anno fanto del 1475. e sopra la porta vi resto co'l regno l'arma sua infino al 1600. in cui essendo e titolare il Cardinale Girolamo Rusticucci, & all'hora Vicario di Clemente VIII. da'sondamenti risece la facciata di treuertini con bellissimo disegno. & architettura di Carlo Maderna. Poi dentro la chiela sece il soffitto indorato, adorno le mura di pitture, che rappresentano.

a sto-

272 la storia della Giudaica Susanna, opera di Baldassar da Bologna, e le tramezo con itatue di flucco del Valfoldo. Molto più risplendono i lauori, che con gran spesa ha fatto nella Tribuna, altare maggiore, e Confessione, che sotto occupa vn gran spatio,e con bellissimi scaglioni di marmo vi aperse il paffo a vifitare i corpi de i sudetti Santi, iui bene accommodati nell'altare, e con altti ornamenti per tutta la cappella di questo sotterraneo, e venerando luogo, di cui meritamente inuachita Camilla Peretti forella di Sifto V. hauendo la chiefa due cappelle da farsi, ella ne prese vna, doue ripole parte de'corpi de'SS. Genesio, & Eleutherio, che godeua la chiefa di S.Gio. della Pigna, doue fi riferua a dire chi foffero; l'altare è pittura di Celare da Oruieto, da'latia fresco di Gio. Battiffa Milanefe. Di più lascio, che ogni anno il giorno di S. Lorenzo, a cui dedico la cappella, fi dotaffero per vn fuo legato noue Zitelle con cinquanta scudi per ciascuna. Pero non conueniua, che dal Popolo Romano si tralasciasse questa chiesa. fenza la folita offerta nel giorno di S. Sufanna.

Il quadro dell'Altar maggiore è opera di Iacomo Sicilia. no. & il Choro e di Cefar d'Oruiero, Baldaffar da Bologna, e Paris Romano. Sotto il Pontefice Sifto V. qui hebbe principio il Monasterio delle Monache, le quali hoggi qui sono, e stanno forto la protettione della Compagnia di S. Bernardo alla Colonna Traiana, e con la regola dello stesso Santo vinono, & hanno per beneficio di Paolo V. honoreuol'edificio

di claufura .

### Del Palazzo Barberino.

C Eguono gli horti, & il Palazzo Barberino, oue prima furono quelli del Cardinale di Carpi, e poi delli Duchi Sforzi, effendofi con aggiunta d'altri horti ampliato il fito. Questa nobil fabbrica è disegno del Caualier Bernino . Nella facciata hà due Colonne con ringhiera, che forma la Porta. hà cornice, e finestroni, che sfuggono alla vista; & è di trauertini ottimamente lauorata. Nell'entrare ha doppio Portico con la Fontana, e doppia Scala, che da lati conduce alle sale, & a gli appartamenti, La facciata di così raro Palazzo è quafi

MODERNA.

273

quafi in forma di Theatro. L'habita l'Eminentiss. Caroinale D. ANTONIO BARBERINO, Camerlengo di Santa Chiefa, il quale v'hà nobiliffime Pitture, e Scolture, e d'aitre vaghezze è sommamente ornato. La volta della sala è dipinta da Pietro Berrettini, detto il Cortona. Vi è la Libraria dell'Eminentiffimo Cardinal FRANCESCO di libri rari in ogni sorte di scienze, e di pretiosi manuscritti ripiena, & vanobiliffimo studio di medaglie, e d'altre cose rare con gran spesa da tutte le parti del Mondo raccolte; e perche ad vule del publico posta servire, vi tiene Custodi.

Auanti la facciata del Palazzo eun in terra vna Gugliarotta, e mancheuole con geroglifici d'Egitto scolpita-. Stimafi effer dell'Amfiteatro Castrense, doue li

foldati fi effercitauano; effendo qui stata condotta da fuori di Por-

ta Maggiore.

Questo Palazzo dal lato finistro guarda
la strada delle quattro Fon-





Edal destro canto verso il nuono Connento delli Padri Cappuccini v'ha tre lunghissimi, e magnificentissimi ordini di suestre, con vna grandissima ringhiera in mezzo, sì che l'opera veramente è vaghezza, e maraniglia di Roma; e vi sono bellissimi Giardini.



Qui vicino habita nell'Estate co' suol Compagni il Reue's rendissimo P. Maestro del sacro Palazzo, hoggi Niccolò Riccardi, samosissimo Predicatore.

Qui anco vicino ha l'habitatione il Signor Claudio Menidret antiquario del detto Signor Card, Francesco. 276 ROMA

Et il Signor Leonardo Agostini antiquario dell'Eminentissmo Cardinale Spada, i quali hanno due bellissimi studij di medaglie, e di razissime curiosità antiche.

All'incontro poi del Palazzo Barberino è il Collegio Scozzefe, già habitatione del Signor Iacomo Quorli gentilhuomo

Fiorentino, e come luogo commodo, e delitiofo fu dalla Santità di Clemente VIII, a questa natione comprato li quali fotto la disciplina de?

Padri
Gieluiti fanno profitto à beneficio della
Fede Cattolica in quel
Regno.





# Palazzo Pontificio di Monte Cauallo.

L nobilissimo Palazzo di Monte cauallo è vno dellibel-I li, e sontuosi edistij di Roma, principiato da Grego-rio XIII. ampliato da Sisto V. e da Clemente VIII. e sinal-mente

menté é ridotto a questa forma da Paolo V. e nobilitato da Vrbano VIII. Questo é situato nel monte Qurinale di architettura bellistima. Entrando dentro alla porta principale fi troua vn'atrio, ouero cortile grandissimo attorniato dalla parte di dentro d'vn bel Portico sostentato da grossi pilastri, che d'ogni parte lo circonda, con vaga Fontana: Dentro vi sono stanze nobirissime, che girando a torno a torno signo-reggiano tutta Roma.

# Dell' Assunta del Palazzo Papale. 3.

TV la sontuosissima Cappella Papale eretta da'sondamen-ti da Papa Paolo V. per le suntioni Pontificie, tanto ricca,e ben'ornata, che vien giudicata delle belle cofe, che fian'al Mondo. Vi è il choro degno d'vn tanto luogo, e mille altre grandezze, che a pena fi potriano raccontare . Lasciamo da parte gli apparati, che meritano lodi grandi, e diciamo del foffitto, ouero volta così ricco d'oro, e pitture famole, ch'a pena se ne troua vn'altro. In somma quiui è deuotione, grandezza, e ricchezza in vn'istesso tempo. E se nel Vaticano in Beluedere la Cappella è pittura del Mantegna, il Palazzetto di Federico Zuccaro, del Baroccio, e di Pellegrino da Bologna; la Cappella Siftina di Michelagnelo, e l'altre storie (come scriue l'Albertino)nobilium Pictorum certantium Petri de Castro Plebis, & Alexandri, Dominici, Cojma, atque Philippi Florent, la Paolina del detto Michelagnolo, e di Federico Zuccaro : le capp. dl Nicola V. e di Eug. IV. di F. Gio. Domenicano; le sale di Giulio Romano, e di Gio:e Cherubino Alberti, e d'altri, le loggie, e le camere di Raffaelle, di Perin del Vaga, di Gio: da Vdine, di Pellegrino da Bologna, e di altri famofiffimi; così anche nel Quirinale vi hanno dipinto eccellentissimi Maestri, nell' habitatione Pontificia il Caualier Giuseppe d'Arpino, Gio: del Borgo, Guido Reni, Andrea Sacchi, & altri pittori fingolariffimi. E fe nella fala Regia del Vaticano auauti la Cappella dipinfero Taddeo, e Federico Zuceari, Gio: Valari, Liuio da Forli, & altri; e gli flucchi fono di Danielle da Volterra, e di Giulio Fiacentino : nella fala ananti la Cappella Quirinale le pitture sono del Caualier Lanfranchi, di Carlo Venetiano, e del Taffi; & il marmo della Lauanda de'piedi è del Landino; e ciascheduno ha honorato il suo secolo.

La Santità di N. S. Vrbano VIII. ha distaccato il Palazzo dalle habitationi, ridutto il tutto in quadro, & hora abbassando, & hora folleuando in molte parti la terra; il ha fortificato di groffe mura: dentro poi l'ha abbellito di naoui compartimenti di habitationi, e di pitture; & hora adorna di nobil Ringhiera la porta maggiore delPalazzo. V'è anco vin nobilifiimo mo giardino chiamato Beluedere di Monte cauallo, ricco di numero di fontane, che l'adornano grandemente, nel quale vi è via peschiera circondata intorno d'albori, e vicino ad esso vi è via fontana di particolar bellezza. Vi è anco vin bel giardino secreto, e tanti belli compartimenti di suori, che rendono gran ricreatione a mirarlo, onde come opera perfettionata dal selicissimo Vistano VIII. a ragione questa inferittione vi ha meritato.

#### VRBANVS VIII. PONT. MAX.

Summorum Pontificum commoditati, oble chationi, & securitati Viridarij spatium ampliori protendit accessione, , quam complarauit, binc vallis ima superficiem attollens, collis inde summitatem deprimens. Areas additas aprè distinxit, irrigauit Fontibus, & decenter excoluit. In angulo Orientali domum curarum intermissioni recessium constituit. Excubijs militum Heluctiorum contubernia construxit, & disposuit. Hortos ambitu parietum vadequaque conclusti.

Questo Palazzo giá su cominciato co'l disegno del Mascherino, e poi del Fontana, Flaminio Pontio, Gio: Vansantio,

Carlo Maderna, & hora del Caualier Bernino.





Delli Caualli di Fidia, e di Prassitele in Monte Cauallo.

A Vanti alla porta della facciata principale di questo Palazzo vi si vedono li due bellissimi Caualli, scolpiti da Fidia,e da Prassitele, opera marquigliosa, mandati a Romaseconfecondo alcuni da Tiridate Re de gli Armeni, per farne dono a Nerone: accio il detto Re foffa riccuuto con fplendidezza, fece Nerone indorate in vn giorno tutto il Teatro di Pompeo, benche alcuno voglia, che folo la fala, come è più da credere. Furono poi ripofti nelle Terme di Confiantino, e dopoi trafportati fu la piazza del monte Quirinale, hoggi detto monte Gauallo per li detti Caualli magnificamente riftorati, e collocatiui da Sifto V. di felice memoria, con li fuoi epiraffi, che fi vedono qui conforme al fuo originale, da quali fi conofecrà non effer vero quello, che s'é detto di fopra, cioè, che foffero fatti donati a Nerone, fecondo dice il Fuluio, & altri, ma che Conftantino li pottaffe di Grecia, poiche vi era.

Sotto al Cauallo di Fidia .

Phidias nobilis sculptor ad artificis pressantiam declarandam.

Alexandri Bucephalum domantis efficiem è marmore expressit.

E nella stessa base si leggeua pur la seguente inscrittione,

dalla quale s'intende, come fiano flate ristorate dette statue.

Sixtus V. Pont. Max.

Signa Alexandri Magni celebrifque cius Bucephali, ex antiquitatis restimonio, Phidit, & Praxicelis amulatione koc marmore ad viutam essigiem expressa, El. Constantino Max-è Grecia aduecta, sui sui in Thermis in hoc Quirinali monte collacata, temporis vii deformata, laceraque ad ciussem Imperatoris memoriam, vrbisque decorem, im prissinam sormam restituta, hicreponi susse.

Poi fotto il Cauallo di Prassitele.

Praxiteles (culptor ad Phidia amulationem sui monumenta ingenis posteris relinquere cupiens, eiusdem Alexandri, Bucephalique signa felici contentione perfecit.

Et anticamente solo haueuano tali titoli.
Sotto l' vno, OPVS PHIDIAE.

E fotto l'altro, OPVS PRAXITELLIS, il che tutto infieme ne'tempi discorda

E però il dottifimo Vrbano VIII. nel 1634 ha leuate come falfe le inferitioni, e con lettere del Signor Fabritio Badesso Romano molto di ciò intendente vi ha posto.

XYSTVS. V. PONT. MAX.

.Colossa hæc signa temporis vi desormata restituit, vete-

ribuíque repositis inscriptionibus è proximis Constantinianis Thermis in Quirinalem aream transtulit. Anno sal. M D C X X X I X. Pontis. 1 V.

Opus Phidiz. Opus Praxitelis.

Per far'ampia questa piazza l'istesso Vibano presso questi Caualli ha fatto spianare alcune partidel Tépio del Sole qui da Aureliano Imp. sontuosissimamete edificato, e da Vopilco egregiamente descritto, & ha anco aperta più commodamente la strada. Et innauzia detti Caualli vi e nobile Fontana. Poi per la scesa, che viene verso il Corso, e su dilatata, & ageuolata da Paolo V. a man diritta euri la Dataria, & a man sinistra, la nuoua habitatione per la Fameglia di Palazzo nel vecchio Cortile de' padri Cappuccini da Nibauo VIII. sabricata. E nel sine della scesa in vin muro vi si legge in memoria di papa Paolo V.

PAVLVS V. PONTIFEX MAXIMVS
Ad Quirinale a fe auctum, ornatumque
viam mollito cliuo dilatauit,
arque direxit.
ANNO SALVTIS MDCXI. PONT. VII.

Della S. Croce de' Lucchesi. 4.

Non molto honorata piazza fú questa ne i tempi antichi, hauendo feruito alla mercatantia de'porci, che pero forum fuarium la nominarono. E di già dedicata a S. Nicolo, v'aggiuniero i Notari in percilibus.

Fü pero l'Anno fanto del 1975, francellato quefto vocabolo, col rifarfi quefta chiefa ad honore di S.Bonauentura, con vn monafterio apprefio per li radii Cappuecini, conforme all'vio loro humile, e pouero, ma riguardevole per la fan-

tita, che da quelle sante mura spira

Intorno all'institutione de padri Cappuccini è da sapere, che Fra Matteo Baschi Zoccolante nel Monasterio di Monte Falcone nella Marca Anconitana l'anno 1525, desiderando di rimetter in piedi l'ofieruanza del primo Ordine, che nella sua religione sece S, Francesco, con altri dello Resto spirito diedero principio a questo instituto de Cappuccini, li quali furono dalla Christiana pietà subito veduti volentieri, & accarezzati per la diu tione, c'hebbero sempre tutti i fedeli al Serasco P. S. Francesco, la cui e sigie pare, che gli altri rappresentino con l'habito, che portano, come si raccoglie dalla Tribuna di S. Gio. Laterano, doue non molto doppo sua morte, su ritratto in Musaico. Fù questo instituto approuato l'anno 1528. da Clemente VII. e da Paolo III. confermato, e dal sacro Concilio Tridentino honorato co'l nome di Religione.

Qui l'anno 1587, morì vn conuerfo, detto Frà Felice, laficiando in tutta Roma gran concetto di Santo, & hoggidi effendofi trasferiti i Cappuccini al nouvo Conuento loro fabbricato a Capo le cafe dall'Eminentiffimo Sig. Cardinal S.Onofrio dell'ordine loro, la chiefa è flata conceduta alla-Nation Lucchefe, che l'ha nobilinente reffaurata, e dedicata in honor di Santa Crocej e'l Monaftero fi è accomodato pes

vso della fameglia del papa, come si è detto .

Quindi giungesi al vecchio Palazzo de'Signori Colonness, che dentro ha le ruine delle Terme di Constantino, & euus

anco vn vago Giardino.

Poi si scende, & allo sboceare nella piazza de'SS. Apostoli vi sono tre palazzi de'nobili Signori Muti, de' papazzurri, l'vlatimo de'quali è di vaga architettura, e di belle figure ornato.



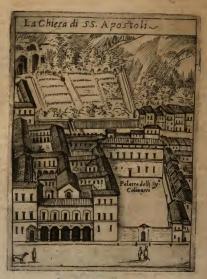

De'SS. Apostoh. 5.

T Rà le molte chicse fatte dal gran Constantino in Roma doppo quelle due, che dedico a i principi de gli Apostoli S. pietro, e S. paolo, questa si vna fabbricata presso deldelle sue Therme a tutti i ss. Apostoli, benche communemente si dica s. Apostolo. Pelagio I. la cominció, e Giouanni III. la sini. Questa chies su da principio Collegiata, ma perche a poco a peco mancauano i Canonici, Gregorio IX. li ridusse a dodici, Innocentio IV. a dicci, Honorio IV. ad otto, Eugenio IV. a quattro. E poi nel 1463. da Pio II. su a radici Conuentuali di s. Francesco assenata. Dipoi essenato quas la Tribuna rouinata, Sisto IV. la rifece, e Giulio II. essenado Cardinale, sece il portico, il qual'è innanzi la facciata. Essenado la Casa della Ronere nelle fabbriche dell'opere pie molto religios ; come nel trattato, che sa l'Albertini, de Ecclisis. & Capellis dissusamente si legge. E dentro la chiesa di questo ristoramento ve n'e in pietra la memoria con queste parole.

Sedente Syxto IV. Pont. Max.
Iulius Card.S.Petri ad Vinc. nepos hanc Bafilicam
penè collabentem reftituit.

Et hoggi v'è vn bellissimo organo. & vna bella Cappella de gli Eccellentissimi Signori Colonnesi. Vi e Statione tutti li Venardi delle Quattro Tempora, il Giouedi frà l'ottaua di pasqua, e la quarta Domenica dell'Auuento: e nel primo giorno di Maggio vi è plenaria remissione de peccati . Vi sono li corpi de'ss. Filippo, e Giacomo Apostoli, e di s. Pelagio rapa, dis. Eugenia, & altre reliquie. Vien computata tra le Bafiliche, & e parochia Battismale. Vi Ranno li padri di S.Francesco Conuentuali, & è Titolo di Cardinale . Sifto V. di fel.mem.compro vn palaz zo daili Signori Colonnesi congiunto al monasterio di questa chiesa, e l'applico ad un Collegio intitolato S. Bonauentura, nel quale fi alleuano giouani dello flefio Ordine, fotto la dottrina del detto Serafico Dottore, per softentatione de'quali diede l'ifteffo pontefice vn' entrata di 1300. scudi. In questa chiesa son tre Compagnie. Vna detta del Cordone ; l'altra de' ss. Apostoli: e la terza. della Concettione: e vi fi effercita vn'altra opera di granpietà, ch'è di soccorrere a tutti i poueri vergognofi di Roma, però in honore de i dodici Apostoli ogni anno eleggono dodici pobili con va prelato della Corte Romana co'l titolo di riore, e con effi diuidendofi i Rioni di Roma, vifitano quelli, che hanno dato memorialite depolti in vas cafferta chiufa, che tha efpofta, conie quelle da raccogliere limofine, e l'aprono due volte la fettimana. Il Christo morto è pittura di Perin del Vaga, e qui fià fepolto Cornelio Musio famosfismo predicatorie e depriro il Conuento si a publica Accademia di virtuosi ingegni, che Fantastici si nominano, & va libro delle

loro poesse è in stampa.

Del Palazzo quiui congiunto de Signori Colonnes scriue il Panciroli, che tù accresciuto da Martino V. ou egli stette, dopo lui altri Pontesci, & anco l'ha habitato S. Carlo Boromeo di loro nobilissimo, e santissimo Parente. E di questo palazzo scriuendo l'Albert.ni a Sisto IV, diste. Palasium SS. XII. Apostolarum à Martino V. Column. fuit suchoatum, quod quidem postea tua Beatitudo à fundamentis sumpruossimo adificio restituit, ac stantis. Vanis que pisturis, & marmoribus exronausi vuna cum Ecclesia ibidem melusa; e vie anco vago giardino.

E qui a dirimpetto è l'altro nobilissimo palazzo de'Signori Colonnesi di Gallicano molto ben risarcito, e di bel giardino

adornato,

### Di S. Romualdo. 6.

là presso l'habitatione del Collegio Romano su vna chiesa dedicata a s. Nicolo, & haueua cura d'anime, ma i padri di s. Gregorio, che l'ottennero, per liberarsi da tal peso, l'vnirono il 1566, a quella di s. Marcello con la debita ricognitione. Et essi ristorando questa dirizzarono vn'altra a s. Nicolò, e dedicarono la chiesa a s. Antonio Abbate. E perche vn'altra maggiore egli ne haueua ne i Monti, il volgo chiamo questa più piccola di s. Antonino. Hora con l'occasione della nuona fabbrica del Collegio, douendos farui la strada, questa chiesa con l'habitatione de' padri Camaldolesi e stata nuonamente qui trasserita, e s. Romualdo dal lor Fondatore si nomina; e trà li belli quadri di questa chiesa quello della Madonna, che và in Egitto, è gentilissima pittura di Alessa adro Turchi.

Nella strada poi del Corso alla man diritta vè la nobilehabitatione de Signori Mancini, doue si sa la samossisma Accademia de Signori Humoristi spesse volte con presenzad'Eminentssimi Cardinali. Alla man sinistra habita il Signor Hippolito Vitelleschi, che ha gran quantità di statuatate. Indi segue antico ralazzo, di cui dice l'Alberini. Domus S. Maria in Via lata à Reuerendussimo Gabriele Agrienss
Cardinali it. S.S. Sergi, e Bacchi simulata fut. Postremo
à Reuerendussimo Fatio de Sanstorije Viterb. Cardinali tituli
S. Sabina sumptuassismia adiscisa ampliato cum atrio. Sporticus,
grapellis. Granla pulcerrima dessida. Pon nelle mani de
Signori della Rouere peruenne, & indi ne gli Eccellentissimi
Aldobrandini, trà quali gli Eminentissimi Card. Pietro, &
Hippolito già Gamerlenghi di S. Chiela.

### Di S. Maria in Via lata. 7.

Rà gli antichi Rioni di Roma vno fù in questi contorni, che in Via lata si disse, di cui insin'hora, altro non resta, che il nome: e'l volgo non intendendo quella parola la-

ta,dice, s.Maria inuiolata.

Et hora é titolo di Cardinale: e nel di della Purificatione, e Natiuità di Maria Vergine, vi è la plenaria rimifilione de Peccati. & vi è l'Oratorio di s. Paolo Apostolo , e di s. Luca, nel quale feriffe gli Atti de gli Apostoli, e dipinse quella simagine di Maria Vergine, che è in chiesa in quello stato, nel quale esto hebbe prima di lei notitia, e però la dipinse cò l'anello in dito, per mezo della quale imagine Iddio no manca operare molti miracoli. Chiamauasi prima l'Oratorio di s. Pao lo, e Luca : è collegiata, e parochia Battismale. Vi è la Statione il Martedi doppo la quinta Domenica di Quaresima, & vi sono molte reliquie, particolarmente il libro stesso de si Atti de gli Apostoli, il quale scriffe s. Luca in questo luogo, come s'è detto di sopra.

E stata sempre tenuta da' Cherici secolari con la curadelle anime, & essendo Collegiata per lo mantenimento de' Canonici l'è vnita quella di s. prassede suori di porta portese; e se bene trà le titolate, come si è detto, ella si troua trà le

prime, la statione pero gli e la diede Sisto V.

Questa chiesagia su sopra le rouine d'vn Arco trionsale di Gord'ano sabbricata, la cui metà era anco in piedi a tempo d'Innocentio VIII. il quale nel 1491, distacendolo da sondamenti, la rifece, e con lui all'opera concorfero il Card. Borgia Vicecancelliero, & il Cardinal Riario Camerlengo. Hora ha tribuna nobilmente dipinta da Daniel di Volterra; e'l principe Cardinal di Sauoia l'ha d'alcuni doni arricchita, e però sotto il portico vi fi legge.

SERENISSIMO PRINCIPI
Mauritio à Sabaudia
Huius Tit. Diac. Card.
Qui Regum fatu ortus Regia liberalitate
princeps, & abique exemplo
pretiofilima Sacrazium juvelle d'ile infruxi

princeps, & abique exemplo
pretiofiffima Sacrarium lupelle Cile infiruxit,
Et Ecclesia maiora in dies ornamenta meditatur.
Canonici

Aeternum statuunt Gratiz, & Honoris monimentum ANNO SALVTIS M. D. C. XXXVII.

# Di S. Marcello. 8.

Y giain questo luogo dirizzato vn Tempio ad Iside infame Dea de gli Egittiji quale su da Tiberio Imperadore distrutto, e l'Idolo gettato nel Teuere, e crocessissi tutti i facerdoti della Dea, per hauer renuto mano ad vn graue fallo commesso da vna Gentislonna Romana molto nobile ; Delle ruine di questo Tempio n'apparuero alcune l'anno 1617, cauandosi i fondamenti del Monasterio.

Quelta chiefa fu edificata da vna Gentildonna Romanavedoua detta Lucina in honore di s. Marcello, il quale fu pofto quiui, ch'era vna stalla, per comandamento di Massentio, à uiu mori dal gran setore, che vi era; ed è titolo di Cardinase, e nella sesta di s. Crocc di Maggio v'è Cappella d'Eminen-

tiffimi Cardinali.

Per effer'antichissimo il titolo, & ad vn tanto Romano pontefice dedicata, gran conto fempre ne fecero molti de successori. Le diede S. Gregorio primo vna delle stationi Quadragefimali, che viene il mercordi doppo la Domenica di paffione, & altri di pretiofi dont, & offerte l'arricchiro-

no, e Stefano IV. particolarmente.

Rouinando questa chiesa il 1519. a' 22. di Maggio, restè miracolosamente illeso vn Crocefiffo, che pure nel proprio altare fi conferua, ne fi imorzo la lampada, che auanti gli ardeua . per vn tal caso sotto miglior forma fi riduffe la chiesa, trasportandosi la facciata, che non hà il suo ornamento, su la via del corfo, che prima staua all'opposito: e diede a questa fabbrica molto aiuto il Vescouo d'Arimini, Ascanio parifiano: e dopo del 1597. i Signori Vitelli, che le fecero l'Altar

maggiore, & vn bel ioffitto dorato.

Fù al principio prepofitura con dieci Canonici, & olrre il Cardinale, che l'haueua in titolo, vn'altro era Arciprete del Capitolo, e fotto la giurisdittione teneua dicianoue chiese delle quali otto restano ancora in piedi, s. Mauto, s. Stefano a piazza di pietra, ss. Vincentio, & Anastasio in Triuio, s. Nicolo a capo le case, s. Andrea delle Fratte, s. Maria in Via,e di Treui, e s. Gio. della Ficoccia : le distrutte surono di s. Nicolò de Tornitoribus, & de Archionibus, s. Lorenzo, e s. Stefano due ne haueua s. Biagio, oltre di tante che ci resta vna de Vicionibus, e l'altra de Pipionibus, che sono cognomi di fameglie, le quali l'haueuano fondate. Ci era anco presso di Treui vna chiesa de'ss. Hippolito, e Cassiano, hora casa, che a benefitio di questo Monasterio fi appoggia. Ci era s. Andrea de Columna presso l'Antoniana; e su leuata venendosi ad incoronare in Roma Carlo V. Et a'nostri tempi per fare vna via presso della seguente chiesa del Crocefisso, si leuò vn'altra di s. Maria in Cannella; nella fabbrica del Collegio Romano entrò vna chiefa dedicata al Saluatore, e nella fabbrica del presente monasterio va'altra de i ss. Cosimo, e Damiano.

Erano tutte queste chiese piccole parochie, senza il fonte battefimale, onde quando qui si consecraua, i Rettori di quelle veniuano ad ajutare nelle cerimonie il parochiano di que,

fla. Hora non è più in vío, faluo che alcune delle fudettachiefe vengono a pigliare l'oglio fanto. Durò quefla prepofitura infino al 1369, nel quale fù data la chiefa con lefuragioni a i padri de Seru, così detti per vna particolar fettui

verso di Maria sempre Vergine.

In questa chiesa su dato principio alla Confraternità dell'habito santo, che a serui suoi diede la sattissima Vergine.
Etanto antica qui si troua questa Compagnia, che non sapendosi l'anno, che vi comincio, bisogna, che sosse, quando
nel detto 1369 ci vennero i padri, bauendola già in altri luo.
ghi introdotta. Di essa suoi suoi participio di madonna dotata
dal Vescouo di Triuento Matteo Gritoni l'anno 1562. & il
1607, fini dornarla il Cau. Gio. Matteo Grisoni. Ogni terza
Domenica del mese, che sanno la processione per questa—
chiesa, ha Paolo V. concesso loro Indulgenza plenaria, come
anco nel giorno, che pigliano l'habito, & in articolo di
morte.

Vn'altra Compagnia hauendo questa chiesa, su rinouata a l'anno 1615, da Fra Maestro Aureho Raffaeli, Procuratore generale Apostolico dell'Ordine, & e de l'ette dolorische

del suo figlio pati la gloriosa Vergine.

Veniamo hora alla cappella del miracolofo Crocefiffo rinouata l'anno 1613, con molta bellezza, e spesa, dalla Compagnia fotto l'inuocatione sua. Quiui oltre il facro legno della Groce, accommodato in vn reliquiario d'argento fono quattro corpi fanti, Gio. Prete, Blafto, e Diogene, de'quali parte ne possiede s. Prassede ne'Monti; e d'esti altro non sappiamo le non che in vna pietra di questo altare con antichissimi caratteri sono detti martiri . E forfi che s. Gio. Prete è quello, che come fi sa, sepelliua i corpi de i ss. Martiri, tra'quali fu ancora s. Marcello; e qui il giorno de i sudetti tre fi celebra a' 16. di Luglio . Il quarto corpo è di S. Longino, e di lui pure n ha parte la chiesa di s. Agostino. Di questo Santo scriuendo vatij Autori conuengono, ch'egli fosse vno di quei foldatische mando Pilato al Caluario, e che trafiffe il coftato di N.Sig.già morto in Croce, chi però lo fa Romano, chi d'Isauria, chi di Cappadocia. Il che più si conforma col rimanente della fua vita .

Il quadro nella cappella de'Signori Frangipani è di Federico Zuccaro, la cappella di Taddeo, & alcune teste dell'Algardi, le pitture del Crocefisso son di Perino, la cappella della Madonna di Francesco Saluiati, e la chiesa intorno del Navarra. Qui congiunto è'l Palazzo de'Signori Marchesi Cess.

# Del Santissimo Crocefisso. 9.

Vando l'anno 1519. occorfe il miracolo del Crocchifo, che stà nella chiesa di s. Marcello, come si è detto, si mosse il Popolo Romano ad hauerlo in gran diuotione, e ti-ucreaza, in tanto che doppo tre anni, essendo Roma trauagliata dalla peste, gludicarono i Padri Serutti; quali tengono quella chiesa, che per ottenere da Dio misericordia sosse pe portare quel Crocchiso, confatne ogni giorno vna per ciascun Rione. Si leuò dunque l'anno 1322, a gli otto d'Agosto, de alli 24 si ritorno alla suappella, e ceso il cassigo della pestilenza.

È perche in queste processioni molti in segno di penitenza vestiti di sacco nero, e co piedi nudi accompagnauano quella santa imagine di N. Sig. Crocessisto, hauntane la gratia secero vna Compagnia, che vestisse quell'habito, e del Crocessisto ella si dicesse e l' portan'al petto, con due fratelli, che l'ado-

rano.

Poil'anno 1568. hauendo questa Compagnia per suoi protettori due Cardinali di casa Farnese Alessandro, e Ranuccio, amendue nepoti, e creature di Paolo III. aiutarono la sabbrica di quest'Oratorio in forma d'una bella chiesa, di bellissime figure ornata, doue i venerdi della Quarssima la sera i fratelli procurano, che uno de più valenti Predicatori, che vada sui pulpiti di Roma, ci faccia un sermone, accompagnato da esquisti suoi, se eccellenti musiche. Quini pure, & anco nella chiesa di s. Marcello, doue sta sempre il detto Croccisso, celebrano le due ieste di s. Croce. In quella di Maggio liberano due prigioni, e nell'altra di Settembre maritano Zitelle, & in riuerenza delle cinque piagne altrettante lampadi mantengono sempre accese auanti il detto Crocsisso, & ogni anno vessono tre poueri, e lor danno da.

pranzo, elimofina con danari nel giorno dell'Epifania.

Preffo è'l palazzo de' Sig. Colonnefi Principi di Carbo-

Di S. Maria dell'Humiltà. 10.

Oppo che Francesca Baglioni Orsina per Molti anni s'affatico nella fabbrica di questa chiesa, e monasterio, & in prouedergli tutto il necessario, Dio sinalmente le diede gratia, e consolatione di vederlo compito l'anno 1603, onde nel la sesta di S. Michele di Settembre, qui si vestirono alcune monache sotto la regola di s. Domenico, e per loro instruttione ci vennero quattro professe dal monasterio di s. Maria Maddalena a Monte Cauallo, che sono dello stess' Ordine.

La festa principale di questa chiesa è l'Assunta. Celebrano

ancora la festa di s. Michele di Settembre.

Di S. Maria delle Vergini. 11,

Er vn'altra chiesa, e monasterio dissatto sotto il titolo di s. Maria del Refugio s'e fabbricata questa l'anno 1613. Questa chiesa, e luogo stà a piè di Monte Cauallo, del quale di sopra s'è parlato. Fù principiato sotto il Pontificato di Papa Clemente VIII. nel qual luogo era determinato di far tre appartamenti distinti, vno per honeste, e pouere zitelle, l'altro per vedoue di buon nome, & il terzo per donne cadute in peccato, per potersi emendare, ma poi è stato determinato solamente per Zitelle, la qual buon'opera su principiata da yn Padre della Compagnia dell'Oratorio aiutato da persone pie, e dal detto Pontefice. Questo luogo è detto anco l'Affuntione, perche qui si fa tal festa principale dell'Asfuntione della Madonna con Indulgenza plenaria. Sta fotto la regola di s. Agostino, doue al suo tempo senz'altro nouitiato possono fare professione, imputandosi loro a nouitiato putto'l tempo dell'educatione.

De'SS, Vincenzo, & Anastasio. 12.

Vantunque a'22. di Gennaro si celebri il giorno di questi due Santi, nondimeno tra'martirij dell'vno, e dell'altro passarono più di 300. anni.

L'an-

MODERNA.

L'anno 1612, fù da Paolo V, data questa chiesa alli Padri dis. Girolamo in ricompensa di vna chiesa, che hebbero glà da Pio IV, fotto'l titolo di s. Saluatore prima,e poi di s. Girolamo, la quale bisogno gettar'a terra, con il già detto monafterio appreffo, per fare piazza innanzi il Palazzo Papale, & aprirui in faccia vna ftrada.

L'anno poi 1614. nel giorno dell'Auuocato loro s. Girolamo fù posta la prima pietra del Monasterio, ch'è stato poi da' detti padri tirato a perfettione ; con questa parochia fi è vnita l'altra che haueua la chiesa disfatta del sudetto Saluatore, e chiamasi parochia Papale, perche ha sotto di se la fameglia

Papale.

Quindi partendofi s'entra nella piazza della Fontana di Treui già nel principio accennata, la quale acqua Vergine fi nomin a.cosi detta da vna Vergine, che ad alcuni soldati,che ricercauano acqua, mostro le vene purissime di questa, e da Agrippa fù fatta venire in Roma. E circa doue miglia. si raccoglie per condotto nel contado Lucullano, e poi vi è stata giunta l'acqua di Salone, vitimamente da Pio IV. l'anno 1565, introdotta; effendo stato già da Papa Nicola V. sistorato il condotto antico e però v'è questo Epitaffio.

> NICOLAYS IV. PONTIFEX MAXIMUS. Post illustratam infignibus monumentis Vrbem ductum Aquæ Virginis vetustate collapsum fua impensa in splendidiorem cultum restitui, ornarique mandauit. Anno Dom, Jesu Christi MCCCCLIII. PONTIFICATUS SVI VII.

V'è poi da va lato il famofissimo palazzo de'Signori Cesis Duchi di Geri. E dalla parte dietro euni l'altro de' Cornari habitato dall'Eminentissimo Cardinale Scaglia, oue sono esqui-Stiffimi quadri, e belliffima Libreria.

Non molto lontano e'l Collegio Mattheo inflituito dall'Eminentiffimo Girolamo Cardinal Matthei, per educarealcuni giouaui nelle lettere con buoni ordini, e commodeentrate.

### Di S. Giouanni de' Maroniti. 13.

I L più alto monte, che nella Soria fi troua, è quello, che-Libano fi dice. & è nelle diuine Scritture per la fua bellezza fingolare molto celebrato, perche fe bene in ogni tempo fita nella fua cima coperto di neue, più a baffo nondimeno, & alle fue radici, fi può ad vn'altro terrefire Paradifo affo migliare, verdeggiando in ogni parte con alberi pretiofi, tra quali grande e la copia di belli cedri. Iui ancora fi coglie in abbondanza l'incendo, che nella voce Greca elo fteffo che Libano. Dindi nascono varij fiumi d'acque buonissime, tra quali è il Giordano santificato co'l Battessmo di Nostro Signore.

Hora quelli, che habitano fotto vn si felice clima, fono i Maroniti, così detti, o da vn luogo, che Maronia fi dice, di cui parlò s. Girolamo, feriuendo la vita di Malco Monaco, ouero da vno detto Marone, che dalla fede Cattolica gli traffe nel-Perrore de i Monoteliti, che vna fola diuina volontà metteuano in Christo. Ma l'anno 1782, mossi dallo Spirito fanto quarantamila valorosi guerrieri ritornarono all'antica religione, e virilmente la mantennero. In tanto che Papa Leo-

ne X. mandò fuoi Legati l'anno 1515.

S. Giouanni della Ficoccia fi dice questa chiesa nel Breue Apostolico di Gregorio XIII. & in Roma su van sameglia di questo cognome, & hebbe vn Santo detto Giouanni, che su Abbate nel monasterio di s. Lorenzo suori delle mura, quando lo tencuano i Monaci, & essendo questa chiesa sotto lagiurisdittione di s. Marcello, come pure iui si mostrò, e molte altre, che simili cognomi bauenano, si raccoglie, che dalla fameglia Ficoccia si sondo questa, & in honore di quel Santo suo la dedicarono all'Euangelista, e la cura dell'anime si poi vnita a Sant'Andrea delle Fratte: & essa chiesa data a questa Nation de'Marquiti, per la quale Gregorio XIII. sondo nel mede-

MODERNA.

295

medefimo luogo vn Seminario, il quele per la morte di quel ponte fice, refrando fenza dote, il Cardinal Caraffa con l'autetorità di papa Siflo V. gli voi vna Badia, facendolo ancheherced del luo con obligo di rifare la chiefa, di cui ne fece il difegno, hauendo fatto diffruggere la vecchia, e del Seminario diede la cura a i padri della Compagnia di Giesà.

## Dell' Angelo Custode. 14.

Vesta Archiconfraternità di diuoti fratelli fù prima-Congregatione, e poi Compagnia fondata in s. Stefauo dei Cacco, & in vna cappella alla man diritta vn tempo vi sono dimorati, poi andorno a s. Valentino de' Cesarini; indi per star foli, e poter meglio effercitar le fue opere, hanno qui preso questo luogo, e vi fanno commoda fabbrica. Sono fecolari, veftono facchi bianchi con mozzette bianche sopra cui hanno vn' Angelo, che per le mani guida vn'anima, e vi tengono continuamente vn Cappellano; e'l Serenissimo Principe Cardinal di Sauoia loro Protetsore.



Di S. Maria di Constantinopoli. 15.



Maria di Constantinopoli, e della Compagnia de Sicibiani, è di molta diuotione, e Matteo Catalano sacerdote Siciliano vi fece d'amendue queste Nationi vna Compagnia; e le dono alcune sue case l'anno 1993, con lo spedale, per dar principio alla sabbrica della chiesa, e dello spedale per li poueri di queste due Nationi, vestendo sacchi bianchi, con vn cappello, mozzetta, e cordone turchino.

Dato c'hebbe vn tal principio, non mancarono poi altri ad aintarli, tra'quall fù il Rè Gattolico, e Simone Tagliauiafiglio di Carlo d'Aragona Duca di Terranuoua, che per fue molte lettere, è virtù, oltre i meriti dul padre verfo las. Chiefa, fù da Gregorio XIII. il 1578. creato Cardinale. Et hora è nobilmente ornata, e'l Martedi doppo la Pentecofte v'è folenniffima fetta.

### Di S. Nicolò à capo le cafe. 16.

là qui hebbe vna piazza la fameglia, che de gli Archimoni fi diffe, e poi corrottamente de gli Arcioni, onde alla chiefa ancora fi diede il fopranome d'Archimoni), maper l'antichità lafciatofi, n'ha questo di Capo le case, perche le case doppo le rouine di Roma più oltre non passauauo, ma da alcuni anni in quà, sono cresciute in tanto numero che di capo le case è rimasto solamente il nome. E membro di s. Marcello, e vi stanno i Frati de'Seruì, & è parochia a è dentro l'ottaua del Santissimo Sacramento sanno bellissima precessione.

# Di S. Maria di Fugliense. 17.

Vesta è nuoua chiesa ; e con l'hospitio si sabbrica da 1923 dri Fuglientini di natione Francesi nella strada Rasella, & alla Santissima Vergine è dedicata.

### Di S. Nicolò di Tolentino . 18.

Acque s. Nicoló in vn Castello della Marca, detto s. Angelo da'parenti sterili, per voto satto a s. Nicoló di Barri, e promessa di mettergli il nome di lui, e consacrarlo a Dio, e si dice di Tolentino per il lungo tempo, che habitò in Tolentino.

In questi visimi anni risuegliati alcuni buoni Frati, che stau uno nel Monasterio di s. Maria del popolo , considerando la santa vira del suo fondatore, si risolistro di ristrasti ad vna più stretta vita regolare, a persuasione di Fra Francesco Maria... Sauonesc. E siù tal risorma da Clemente VIII. approuata... l'anno 1959, fotto nome di Scalzi Eremitani, se il 1604. confermo l'habito, che haueuano preso, e doppo che prouzrono varij suoglis di chiesc antiche in Roma, comprarono finalmente questo sito si con si con si con sono dell'ando a s. Nicolò sudetto; se in questo presente anno 1624.

ROMA

298

vicino a questa chiesa ne hanno fatto di nuono vn'altra molto maggiore, e bella.

### Di S. Antonio di Padoua. 19.

Ovesta chiesa su fabbricata l'anno 1612. de i Frati riforemati del terz'Ordine di s. Francesco d'Assis S. S. Antonio su prima Canonico Regolare di s. Agostino; poi intendendo il martirio d'alcuni Francescani, acceso da desiderio straordinario di patir la morte per Christo, passo a quell'Ordine, & hauutane, non senza molta difficoltà, licenza da Superiori, lauiando si al primo Conuento de Frati Minori, che a s. Antonio era dedicato, ini con l'habito prese anco il nome del Santo con animo di tener nascoste le molte sue lettere, e talenti datigli da Dio. Ma non gli riusei l'intento, perche trouandosi vin giorno trà molti Frati senza alcuna opinione di dottrina, o d'altri talenti; & hauendo il Guardiano del Conuento bisogno d'uno, che predicasse al popolo: e scusandosi tutti di non esser'apparecchiati, su da Dio inspirato di commandar ciò a Frate Antonio. Predico egli con tanta dotrina, e spirito, che sece supire tutti, e perciò impiegan-

dolo in questo fanto ministerio, sece si gran riuscita, che gli altri Predicatori in vdirlo si copriuano la faccia. Finalmente l'anno 1586. Sifto v. ordino, che si facesse doppio l'ossitio nel giorno della sua sesta, che e a'13. di Giugno.





Della Concettione di Maria Vergine . 20.

N On giudicandosi che stessero più i padri Cappucciul in faccia al palazzo Apostolico del Quirinale, doue già erano, si risolse l'Eminentissimo Sig. Card. S. Onostio fratello

della Santità di N. Sig. Vrbano VIII. di eriger loro vn nueuo Conuento da fondamenti, come fece, ma con maggiore grandezza dell'antico, e con ogni sorte di commodità a fimil genere di luoghi necessarie, perche hoggi è capacissimo di molto maggior numero di Padri, che non era prima. Vi fece anco vn'appartamento per la persona sua propria:e la bellissima chiesa, che vi si vede sotto l'inuocatione della Concettione di Maria Vergine, e di s. Bonauentura, a cui solennemente getto la prima pietra il medefimo Pontefice Vrbano VIII. & oltre a molte Indulgenze concedutele, è anco arricchita di pitture de'primi maestri dell'età nostra. Alla man manca poi nella seconda cappella è il corpo del B. Felice, che di grandissimi miracoli continuamente abbonda. E di questo. e de glialtri Padri alla chiesa della s. Croce de'Lucchesi alcuna cosa habbiamo detto. Sopra la porta di detta chiesa di dentro v'è la copia della Nauicella Vaticana con queste parole.

Huius picturz exemplar, quod ante annos 520. a lotto Florentino celebri pictore opere muñuo elaboratum est Vrbanus VIII. Pont. Max. ex area Vaticana in Basilicam Principis Apostolorum transfulit, anno salutis 1620.

### Ed anco iui è questa inscrittione.

Frater Antonius Barberinus S. R. E. Presb. Cardinalis Sancti Hoauphrij Vrbani VIII. germanus frater Templumimmaculatz Virginis concepta. Capuccinis Fratribus canobium a fundamentis erexit, religiofi in Deiparam obsequij, beneficæ in fuum Ordinem charitatis monumentum anno fal. 1624. Capuccini Fratres grati animi ergo pof.

#### Come anco vi fi legge .

Vrbanus VIII. Pontifex Maximus nolens Pontificiæ caritatis magnificentiam Capuccinæ paupertatis limitibus coërceri, aram maximam ornauit. MODERNA!

301

Il quadro di mezzo è del Lanfranchi, l'altri fono del Sacchi, Carpi, Camaffei, Balaffi, Turchi, Mutiano, Cortona, e Guido Reni, famofissimi Pittori.

Li padri Cappuccini partitisi da s. Maria de'Miracoli al popolo, andarono già ad habitare trà s. Pudentiana, e s. Lorenzo in fonte nel vico Patritio in vna chiefa a s. Eufemia confecrata, & hora destrutta; indi furono trasferiti a quella di s. Bonauentura fotto monte Cauallo; & hora stanno a questa della Concettione a capo delle Case.

### Di S. Isidoro. 21.

TAuendo Papa Gregorio XV. l'anno 1622. canonizato cinque Santi, tra'qualifu s. Isidoro, vennero di Spagna alcuni Frati di s. Francesco riformati, e quiui gli dedicarono la presente chiesa co'l monasterio.

Fiori questo Santo circa il 1150. la pittura dell'Altar mag-

giore è del Sacchi.

Quindi non lungi è la Porta pinciana detta per innanzi Collatina dal Castello di Collatia; e pur hoggi i contorni fuori di questa porta, si chiamano in Collatia; Fu ellatrasportata insieme con la Flumentana, e poste doue elle sono hora, nel tempo, che il Campo

Marzo fù meffo dentro di Roma, e cinto di mura . E fino a quel tempo fù cominciato a domandarfi Pinciana, perche ella era

> preffo al palazzo d'vn gran Senatore, chiamato Pin-

> > cio.



Trà la Porta, e s. I fidoro è la Vigna del gia Card. Ludoui fioe & in essa è gran copia di belle statue antiche d'esquisti quadri, & altri rari adornamenti, degni d'esser veduti da i curiosi delle più degne antichità.

303

Qui vicino habita il Sig. Francesco Angeloni, 'che ha vn... bellissimo studio ornato di diuerse pitture di Maestri illustri quantità di medaglie, & altre anticaglie curiose.

### Di S. Francesca Romana. 22.

I Padri della Santiffima Trinita del Rifcatto, hauendo in Roma nella fua prima origine ottenuta la chiefa di San Tomafo alla Nauicella, e poi lafeiandola, non la giudicarono più a proposito, quando passati molti anni ritornarono a Roma, e per nó effere quella parte habitata, elessero questo sito lanno 1614, nel quale sabbricarono questa chiesa ad honore di s. Francesca, e venne a benedirla il Cardinal Bandini Protettore all'inora dell'Ordine.

### Di S. Guglielmo. 23.

Auendo Pierleone co'l nome d'Anacleto folleuato scifs. Pictro, tra gla altri, che sauorinono l'Antipapa, su il Duca di Guascogna Guglielmo, & a guisa d'vn'altro Saulo perseguitando la chiesa di Dio, su miracolosamente, come lui, conuertito per mezo dis. Bernardo, e con tanto sentimento, che lasciato il mondo si sena in vn luogo deserto, detto Malaualle, & iui in asprissime penitenze dando sine a i giorni suoi, si secono con le braccia portato a Roma, quello in s. Anastasia su riposto, e di queste vno si diece a s, Pietro in Vaticano. e l'altro a s. Agostino.

Riformandofi poi l'Ordine de Frati Eremitani, & in Italia, come fi è veduto alla chiefa di s. Nicolò di Tolentino, & in... Ifpagna il 1580. da Frà Luigi di Leon, vennero di questa Congregatione alcuni a Roma, e a s. Guglielmo di questo ordine fabbricarono questa chiefa, e monasterio il 1619.

# Giornata Quarta.



# RIONE DI COLONNA.



Vefto Rione di Colonna, e non della Traiana, ma dell'Antoniana intendefi, sa per insegna Liffe bianche, e turchine. Vi sono i nobili palazzi de'Signori Aldobrandini, Busali, Spadi, Verallic le Fontane di Piazza Golonna, e della Rotonda.

# Di S. Gioseppe alle Fratte. 1.

Q vesto luogo si dice alle Fratte, perche non vi era prima se non Fratte. La sua ritiratezza lo sece giudicar molto a proposito per Monache di vita risormata: e persio vi sis satua la chiesa, e'l monasterio per le Carmelitane scalze sotto la risorma di s. Teressa, che hoggi vi si vede. Il sondatore

ne fuil padre Francesco Soto Spagnolo Sacerdote della-Congregatione dell'Oratorio di s. Filippo Neri, c'hauendo per più di 30, anni eccellentemente seruito di mufico nella Cappella Pontificia, volse in questa opera consecrare a Dio tutto l'auanzo delle sue virtuose fatiche. Vi concorsero altre persone pie ancora: e la Sig. Fulnia Sforza particolarmente le attribui ceto scudi d'entrata perpetua : e per informare, e reggere questo nuouo Counento, vi furono nel 1508, trasportate tre Monache del Monasterio di s. Marta per esemplarità, e disciplina stimato de'più lodati, e nobili di Roma..... La chiefa fu l'anno paffato rifatta dall'Eminentiffimo Signor Cardinal Lanti: e vi fi veggono alcune pitture non tanto riguardeuoli per la loro eccellenza; quanto ammirabili per la mano che l'hà fatte, effendo di s. Maria Eufrafia Benedetti, monaca, e pittrice eccellentissima in detto luogo, sorella. del Sig. Elpidio Benedetti, che fù segretario in Francia di Monfignor Illustriffimo Giulio Mazzarini Nuntio straordinario di N. S. apprefio alla Maesta Christianistima . E vi fonbelli quadri del Sacchi, e del Caualier Lanfranchi.

### Di Christo adorato da Magi. 2.

A Lla man diritta nel piano euui il palazzo de'propaganda Fide, infitiuito fotto Gregorio XV. e poi fotto Vrbano VIII. ingrandito, oue per questa opera fi fà Congregatione di Cardinali, e con molta spesa vi si mantengono letterati, e vi stampano libri in aiuto della Fede per tutto il Mondo, e nel 1634. Vi su fatta questa chiesa, ou'e tale inforittione.

D. O. M.

Fr. Antonius Barberinus Vibani VIII. Pont.Max. Germanus tit. S.Honuphrij Presb. Card.M.Poenit. S.R.E. Biblioth. Aedem hanc Chrifto Infanti a Magis adorato dicatam. Collegij ad propagandam Fidem infituti viui a fundam. erexit, infituxit, ornanit. An. MDGXXXIV.

### Di S. Andrea delle Fratte. 3.

F V già questa chiesa de Scozzesi, li quali nel tempo, che la Scotia lascio la vera sede, si partirono per Scotia, e nel partiri lascierono la cura de fuoi beni alla vicina Fameglia del Busalo, che fedelmente si porto, dando a poueri turte l'entrate, che de los beni si raccoglieuano. E la chiesa su vipita a quella di s. Marcello.

L'anno poi del 1576. stando questa in pericolo di cadere, su concesta ad vna Compagnia del fantissimo Sacramento, di cui si dirà alla seguente, con obligo della parochia, che prima ci era, e così la rifece; ma perche troppo carico eraperto alla Compagnia, su data l'anno 1585, a i radri Italiani

dis.Francesco di Paola.

Celebrandofi il giorno di questo santo padre alli 2. di Aprile, con l'offerta del popolo Romano, piacque a Dio, che inadi di l'anno 1605. fosse inalizato alla catedra di s. Pietro il Cardinale Alessandro de' Medici, e Leone XI. si dicesse. E perche il decimo, che pur sù della stessa eneglia, haueua canonizato questo Santo, comincio Leone XI. da sondamentia ristorare questa chiefa nel modello che hora si vede. Ma perche viste pochi giorni Ottaulo del Busalo lascio morendo l'anno 1612, buona somma di denari, acciò si finisse, è architettura del Guerra. E v'è sù la porta di dentro questa infertitione.

OCTAVIVS BVBALVS
de Cancellarijs
Fighiai Marchio
Templum hoc
Sanctis Andrez Apostolo,
& Francisco de Paula
fuz Familiz Patronis
exzdificauit, ornauit, addixit.
ANNO DOMINI MDCXIL.

vi fi fanno nella Settimana fanta belli fepolcri .

# Del Sacramento per la Parochia di S. Andrea. 4.

Auendo qui la natione Scozzese vno spedale, come s'è detto nella chiesa passata, che per cagione dell'herefite seminate in quelle parti abbandonarono, restando però alcuni saldi nella sede catholica, vennero due a Romadi'anno 1576. & hauendo i maggiori loro nel partissi lassiate le chiaui alla sameglia del Busalo, lor furono gratiosamente rese da Paolo della stessa samenia se regiono XIII, lor diede il vitto con animo di sondare per questa natione vn Colleggio, ma preuenuto dalla morte. Clemente VIII. a tal'opera loro diede principio l'anno 1600, in vn'altro luogo, come si è già detto, assegnando competente entrata.

E perche nel fudetto anno 1576. s'era fatto vna Compagnia del fantiffimo Sacramento per la vicina chiefa parochiale di s. Andrea, hebbero questo luogo da Scozzefi per farci vn'Oratorio; & alla fine il detto loro Collegio glienefece vendita l'anno 1618. Vestono facchi pauonazzi conl'infegna del fantiffimo Sacramento; è hora hanno trasferito

questo Oratorio incontro alla chiefa.

### Della Madonna di S. Giouannino. 5.

Ra questa chiesa dedicata a s. Giouanni Battista, e forsi alla quale sta questa vnita, che per la vecchiezza restando quasi abbandonata, la Beatissima Vergine volse, che si rinouasse il culto di questa l'anno 1586. per via di molti miracoli fatti da vna sua imagine, che eta in questa chiesa; onde tante limosse si raccolsero, che sotto di questa bella forma si rinouo.

Occorse poi l'anno 1606, che alcune buone persone della Dottina Christiana si mouessero a fare vna Compagnia., che dimandarono della Disciplina, e s'accordarono di sar tre volte la settimana questo santo esercitio per l'anima de'defonti: poi l'anno 1610, su da Paolo V. consermata. Poi questa chiesa su data a certi Canonici Caualieri; e finalmente ad or-

2 dine

dine di padri religiosi. Hora è stata rifatta dalla liberalità dell'Eminentissimo Cardinal Borgia.

### Di S. Silueftro. 6.

On tutto che questa chiefa sia nel Rione di Colonna, nondimeno fi dice s. Siluestro in Campo Marzo, stando ne i consini d'ambedue. Si disse anco trà li due horti, perche discacciati, che surono dal popolo Romano i Rè, che dal principio gouernauano la Città, gli horti che hebbero in questo piano, de quali fi dirà nel seguente Rione di Campo Marzo, si diussero trà l'icittadini, onde anco de gli horticelli si disse el colle vicino, che hora monte della Trinità, e già Pincio dimandarono.

Quanto poi alla fondatione di quefta chiefa, trouiamo ch'e antichifima, perche auanti che finifiero le perfecutioni de'tiranni, la fece s. Dionigi rapa, che fu del 161. poi fotto maggior forma la rifece Conftantino, e s. Siluettro vi aggiunfe vn monafterio di Monaci,ma di qual'ordine fosfero, nondo lo fappiamo, non esfendo in quei tempi gli ordini di s. Benedetto, e di s. Bafilio. Di qua però intendiamo quello, che Anastasio scrisse nella vita di rapa Nicolo I. che su dell'860. & e, che vscendo il fiume, entrò nel monasterio di s. Siluettro, e nella chiefa di s. Dionigi, e che tutti gli scalini, da vno in poi, restarono fott' acqua.

E'antica questa chiesa, e delle venti priuilegiate Badie di Roma, s. Gregorio vi recito vna delle sue homilie, che secopra gli Euangelij, e vi pose la Ratione il giouedi doppo la quarta Domenica di Quaressima. Papa Leone X. la posettà titoli de 'Cardinali, e non vi su prima posta, perche non si dauano se non alle chiese, ch'erano dentro di Roma, per effere, come parochiali. E questa parte era suori, come nel se-

guente Rione phi commodamente fi vedrà .

Non fu molto grande il monasterio, che qui feces. Siluefiro, mas. Paolo 1. l'aggrandi con rinchiuderci la sua casa, e l'arricchi di molte entrate, e lo diede a' Monaci Greci da-Constantino Cononimo discacciati per lo culto delle facre imagini. Ristorando poi questa chiesa l'arricchi di molti corpi fanti, portati quà da varij cimiterij fuori di Roma guafti da Longobardi. Con tale occasione s. Paolo pontesicemuto il titolo a questa chiesa, & ad altri due fanti pontesici la dedico, e furono Stefano, e Siluestro, per hauerci portato il corpo di quello, e per esterne questo benemerito, per lo monasterio, che vi fece. Di questo, e d'altri molti corpi santi ne celebró la translatione l'anno 761. nel quale fece vn Concilio, doue interuenendo molti prelati vosse, che tutti mettrescro i loro nomi ad vna bolla, che sece a sauore di questo monasterio, che infin'hora la fi conserua, & il Card. Baronio la registro ne'suoi annali.

Infino al 1286. in circa stettero in questo monasterio sudetti monaci, perche Honorio IV. li mandò a s Lorenzo suoti delle mura, per compiacere di questo il Card. Giacomo Colonna fratello della B.Margherita, che essendo ella in quel tempo, da va monasterio sotto la regola di s. Chiara qui si

trasferi, viffe, e fù fepolta.

L'vitimo rifloro c'hebbe la presente chiesa, su dalle monache l'anno 1596, che l'inalzarono il piano, & ad vua bella proportione con varie pitture la ridusero, in tanto che iu necessario consecraria di nuouo, come sece il Cardinale Francesco Dietrestano, ch'all'hora l'haueua in titolo, a'ro di Maggio 1607. Ha gran reliquie de Santi, e Sante, che in questa chiesa porto il detto vontesse s. Paolo I. ci sono altredue memorie, le quali sopramodo la rendono veneranda.

Vna è la miracolofa imagine di N.Signore, ch'egli fteffo formò, e mandò al Rédella Soria Abagaro; l'altra è la tefta del fanto (uo protettore Giouanni Battifta, & il Giacchetti in vn fuo libro diffusamente pe ha tratta-

Qui dicono, che fuffe la...
Naumachia di Domitiano,



Di S. Maria Maddalena. 7.

E Ra qui vna chiefa parochiale molto antica dedicata a l'anno 1520. la conceffe alla Compagnia della Charità, per le Conuertite, la quale fubito pofe mano alla fabbrica di questa nuoua chiefa, dedicandola all'Auuocata delle peccaricis. Maria Maddalena, & esse fanno professione forto la

regola di s. Agostino .

Di più Clemente VII. loro affegno per lo viuere 50. scudi il mese a titolo di limosina; & ordino, che i beni di tutte quelle, che in segreto, o publicamente sanno mala vita, ricadino a questo luogo, ne potessero far testamento senza lasciare qui almeno la quinta parte de gli stessi beni, & obligachiunque sapesse la vita di tali semmine a maniscitarla doppo la morte loro, per beneficio di questa opera pia, della quale hauendone cura nelle cose temporali la detta Compagnia, se occorre, che herediti tutti li beni di alcuna di tali donne, s'addossa il carico delli figliuoli di quelle, prouedendo loro conforme all'heredità, e conditione.

E perche stauano molto strette di habitatione, pare che

Dio volesse lor prouedere, permettendo l'anno 1617, nella notte dell'Episania, che ad vn tratto tutto si abbruciase; oude mosso a compassione il Cardinale Pietro Aldobrandino loro protettore, e la forella sua Olimpia, lor souuennero con molta liberalità. Poi da' sondamenti rifece il monasterio Paolo V.e di qua per diritta linea aperse vna strada alla chiessi di s, Gioseppe delle Carmelitrane Scalee. E' sù la porta del Monasterio vi è questa inscrittione.

### PAVLVS QVINTVS PONT. MAX.

Monasterium
Pœniteutium mulierum
Incendio pene confumptum,
Resituit, auxit, instruxit,
Et à vicinis ædificijs seiunxit
Via aperta.

ANNO MDCXVII. PONTIF. SVI XIII.

### Di S. Maria della Charità. 8.

Olo. Leonardo Gerufo di Santa Seuerina, detto per foputti, e fanciulle, che difperfi con pericolo del corpo, e dell'anima andauano per le firade di Roma, s'applico con tutte le forze a radunani infieme; e concorrendo iddio a questo fanto zelo, gli fece trouare tante limofine, che prima presio della porta del popolo puote fabbricare yna picciola chiesa

con l'habitatione per li sudetti putti.

Non mancarono alcuni, che all'ignorante, ma fanto Letterato differo, chie doppo fua morte andarebbe in abbando no quell'oppera, a quali profetando rifpole, che gli fifefic Cardinali, & il Romano Pontefice n'hauerebbono penfiero, e cura, come fù, perche morendo egli l'anno 1595. a' 15. di Febraro, fù fepelliro con qualche opinione di fantirà dalla Compagnia della Morte nella chiefa loro, Clemente VIII. & il Cardinale Cefare Baronio, confiderando, che molto importaua quell'opera al ben commune, leuandofi cocasione a questi abbandonati di alleuarsi in ogni forte.

ROMA

di vitij, l'abbracciarono, e la promossero, e lor diedero deputati; onde quella delle fanciulle ancora s'inalzo con felicissimi successi, come si vedrà alle due loro chiese di s. Eusemia, e di s. Vrbano.

Et i putti, perche il primo luogo vicino alla porta del Popolo era di mal'aria, furono quà trasportati l'anno 1607. con

nuoua fabbrica di chiesa, & habitatione, sotto la quale hanno aperte alcune botteghe, nelle

quale hanno aperte alcune botteghe, nellequali s'impiegano in diuerfe arti. La festa principale di questa chiesa è la Natiuità della-Beatissima Vergine.





Qui pure vicino fi vedono le reliquie d'vn'arco, il qualefù dell'imperadore Domitiano, & anco di Tripoli fi diffe; o perche hauesse geli trionsato di trè Città, come quella parola significa, o pure d'vna sola, che in Tessaglia hebbe il nome di Tripoli, hora dal volgo è chiamato di Portogallo, per le 314 ROMA

tiene ancora, che Domitiano vi facesse vn palazzo, onde commodamente potesse vedere li spettacoli dentro la sua Naumachia.

# Di S. Maria in Via. 9.

STupendo miracolo fù quello, per lo cui mezo volse qui la Beatissima Vergine discoprirsi a Roma l'anno 1283, quando ignorantemente caduta in vn pozzo, ch'era sù la via publica a canto la stalla del palazzo, che sù del Cardinal Pietro Capocci, vn'imagine della Madonna dipinta in vnategola, tanto s'inalzò di notte alla sprouista l'acqua di quel pozzo, che riempì la vicina stalla, e dallo strepito de i legati, e rinchiusi caualli, suegliati i garzoni, entrarono a vedere, che mal vi sosse su ecco sopra l'acqua andarne a galla la detta imagine; onde auuisandone il Cardinale venne a pigliarla con molta riuerenza, e nelle sue stanze la riportò.

Essendo accaduto questo miracolo sotto Innoc. IV. ordinò, che vi si sabbricasse la presente chiesa, nel cui lato dritto restò il sudetto pozzo, e n'hebbe il nome di s. Maria in Via; & il popolo meritamente ha gran diuotione in quell'acqua, massime doppo vi su gettato vn pezzo dell'orlo di quel pozzo, sopra di cui N. S.; haueua seduto predicando alla Samaritana. Questa miracolosa Imagine si scuopre, come quella del Popolo, e della Pace, da meza Quaressma insino a Pasqua, per il qual tempo Greg. XIII. le concesse Indulgenza.

Fù questa chiesa con la cura dell'anime vnita a quella di s.Marcello, come iui si disse: e Leone X. nel primo anno del suo Pontificato la diede a i Frati de'Serui, del cui sacro Ordine si è detto a s.Marcello; Questi padri la risecero da'sondamenti l'anno 1594. è l'Eminentissimo Cardinal Bellarmino titolare sinì poi il Choro con la volta della chiesa, e d'ogn'in-

torno lo stucco l'appo 1604.

Pare, che la Beatissima Vergine, molto si compiaccia di quest'Ordine, che de'serui suoi n'hebbe il nome, non tanto per hauere i primi sette sondatori da lei riceuuto l'habito; quanto per altre quindici miracolose Imagini sue, che in va-

rie

rie Città d'Italia s'honorano da fedeli nelle chiefe de i loro Conuenti. Dentro l'ottaua del Sagramento fanno bella proceffione. E'architettura di Martin Lunghi vecchio.

Qui vicino il Signor Caualier Francesco Serta hà varià, e

bella Libreria.

### Dell'Oratorio di S. Maria in Via . 16.

H Auendo la paffata chiefa cura d'anime, accloche à gl'infermi fi portaffe il viático con maggior decenza, ne vi mancaffe mai, chi l'accompagnaffe, vi fi fecè vna Confraternità del Santiffimo Sacramento, che vefte facchi biànchi: e del giorno della Caddelora marita zitelle, & in quella della Natiuità di Nostra Signora libera va prigione per la vità.

### Di S. Maria in Triuio : 11.

B Ella occasione qui ci porge la memoria, che di se vi lafeio Besisario, per contemplare, quanto siano da Dio fauoriti quelli, che difendono la sua chiesa, e quanto sbassario, & humiliato resti, chi la perseguita.

Era Belifario vno de i maggiori capitani, che nell'armi haueffero gl'Imperadori dell'Oriente, e questo l'anno 527, la

fondo .

Hora se bene passano mille anni, ch'egli sondo questa chiesa alla Beatissima Vergine, non troniamo però cosa alcunamia tanto tempo, se non che essendo vnista alla Collegiata di s.Marcello, piacque a Gregorio XIII, dissembraria, e darla a i radri Cruciseri l'anno 1571. e da s'iondamenti la issorio con bella sorma. Questo Ordine Regolare è nellabilità di Dio astichissimo, perche vien da s.Cleto Papa, che si il terzo Vicario di Christo; come trouiamo nelle Bolle di il terzo Vicario di Christo; come trouiamo nelle Bolle di lo Ve Gregorio XIV, come ciò passasse, fazzemo a quello, che scriue Benedetto Leone, vino del loro Ordine, che su posterio di Arcadia. Portano nell'vicire per la Città vonacrocetta in mano, onde n'hebbero il nome di Crociseri; al che si animato s.Cleto da virangelo, che gli apparue con un su core in mano.

Cele-

ROMA 316

Celebrano questi radri la festa di s. Cleto a' 26. d'Aprile con l'Ottaua; e quando fanno la professione, ch'e loro propria, inuocato che hanno Dio, e la Beatissima Vergine, aggiungonos. Cleto; ma la festa principale della chiesa è dell' Immacolata Concettione della puriffima Vergine.

### Di S. Giacomo alle Muratte.

Al sondatore, che su Romano ha preso questa chiesa il nome,e cognome, ne altro si è potuto sapere . Quefte Monache militano fotto la regola di s. Francesco, Celebrano la festa di s. Elisabetta Regina per vn'altro Monasterio di monache rinchiuso nella fabbrica della chiesa nuoua, e che

fi voi a questo.

Hanno queste madri vna pretiosa reliquia di s. Christina. vergine, e martire, & eil cuore dilei. Vogliono ch'ella discédesse dall'antica, e nobilissima fameglia de gli Anici in Roma, che poi de Frangipani si disse. Ella pero co'l padre suo Gentile habitaua in vna cictà presso del lago di Bolsena, detta Tito, di cui non ci e più fegno, hauendola con l'onde fue disfatta il lago, forfi in vendetta dell'impietà del padre della. Santa che effendo Prefetto hauendola per la Christiana fede prima bastonata, ve l'affogo con vn fasto al collo; ma liberata dall'Angelo, fù da quelli, che nella prefettura gli successero. con altri tormenti afflitta,e doppo d'effere flata cinque giorni in vn'ardente fornace fenz'offela, fini il fuo martirio nell'età di vndici anni, con effere saettata; & il suo corpo l'hebbe la città di Palermo il 1160, ma con quale occasione ciò fosse. non ci è noto .

#### Di S. Paolo Decollato. 13.

Ominciarono alcune persone pie in Milano a darfi allo spirito, trà quali due surono principali Bartolomeo Ferrario, & Antonio Maria Zaccaria, che anco defiderofi di tirare altri a maggior perfettione, leggeuano publicamente l'epiftole di s. Paoloje perche fi muoue più con l'essempio della vita, che per via di dottrina, fi dauano a varie forti di peni-

tenze.

### MODERNA.

tenze, e mortificationi; onde tirando molti alla frequenza de Sacramenti, & all'effercitio delle buone opere, Clemente VII. Panno 1533; gli ammeffe alla professione di trè voti solenni, sotto l'ybbidienza dell'Ordinario; doppo due anni Paolo III. gli accettò sotto la protettione della Sede Apostolica per cinque anni co'l titolo di Cherici Regolari: alla sine il 1550. Giulio III. lor concesse di fare libera, & assolura protessione, co'l titolo di s. Paolo Decollato, & insteme il sece partecipi de i priullegi, che hanno i Canonici Regolari Lateranensisma la sessa con la colla colla chiesa è a 2, 5, di

Gennaro per la conuerfione di 's. Paolo . Si che molto a proposito su questo sito l'anno 1196. auanti della colonna Antonina, sopra di cui haueua Sisto V. drizzato vna statua di s. Paolo . & esti dedicandogli questa lor chiefa l'ornarono di varie reliquie de 'Santi.

Qui li Mussici della Cappella Pontificia a nella Quaressona sono el lissi.

mi Oratorii.



or Alexander of the service of them .

2/2



Nella piazza v'è la Colonna alzata da gli antichi in honor d'Antonino, & hora da Sifto V. dedicata as. Paolo, e v'è la Fórana, ch'è di finiffima pietra. Intorno vi fono i nobili ralazzi de gli Eccellentiffimi Aldobrandini, architettura di lacomo della Porta, e poi del Maderna; de'Signori Veralli, comine iato

48

da lacomo della Porta, de'Conti Spada, e de' Maichefa

### Di S. Maria della Pietà. 14.

Errante Ruís del Regno di Nauarra, Cappellano in s. Caterina de Funari, con l'occafione dell'anno fanto, che ja Roma fi celebro il 1550. fi moffe con altri a dare albergo a'poueri pellegrini,e li raccoglicua in vna piccola cafa, doue hora è la fagre fità di quefta chiefa: ma perche vide,che fi era fatta la Compagnia della Trinità per quefto fine,applico l'animo fuo ad vn'altra opera non meno pia: e fù di raccogliere

i poueri pazzarelli .

Per la cura di questi si fece vna Compagnia l'anno 1561.

e l'approuò Pio IV. e fabbuicacono questa chiefa con lo spedale vnito per la detra opera. Vestono sacchi verdi, schamo per infegna l'Imagine della Madonna, che tiene il suo figlio morto in grembo, però a s. Maria della Pietà è dedicata la chiefa. Di questi pouerelli si mosse a pietà vna Venetiana, detta Vincenza Viara de'Ricci, lasciandoli heredi di tutti s suoi beni. Festa particolare qui non si celebra della Madona; due altre sono le proprie. Vna di s. Caterina vergiae. e martire, a cui hanno fatta vna cappella, perche il detto Cappellano comisiciò la prima opera de' pellegrini nelle sue sa s. Caterina de Flunarii l'altra è de i SS. Innocenti.

E' fotto protettione d'Eminentissimo, & ha il suo Prelato,

& altri Deputati secolari .

### De SS. Stefano, e Giuliano à Piazza di Pietra. 15.

N'altro più antico fopranome fi troua dato a questachiefa, & e in Trullo, che nel Greco fignifica la volta d'vna cupola. Qualche cupola doucua esere nelle rouinedelle anticaglie, che qui si vedono.e Bassica era simara. Altri vogliono, che siano di vn palazzo di Antoniao Pio. Altri di vn Tempio dedicatogli doppo morte. Il che è più conforme a quello, che nella vita di lui feriue Giulio Capitolino. Hora qui si dice a piazza di Pietra, perche forsi qui habitana qualche nobil personaggio di quesso nome.

Della prima fondatione di questa chiesa nulla habbiamo faluo, ch'era vna delle parochie soggette all'antica Collegia di s. Marcello, come ui fi diffe. Poi ne su vinita la cura a s. Maria in Aquirio da Pio V. e l'anno 1575. Gregorio XIII. diede la chiesa alli Frati della Trinità del Riscatto, con spenanza di facri vn monasterio; ne trouandoui commodo fito, e pigliandone vn'altro fotto il titolo di s. Francesca, come s'è visto, lasciarono questa l'anno 1614. alla Compagnia de gli Albergatori.

Questi in s. Eustachio haueuano vna cappella, che l'anno

fefta.

De'SS. Mauto Vescouo, Bartolomeo Apostolo, & Alessandro martire Tebeo. 16.

Ella Bertagna maggiore, che diuifa In Inghilterra, e Scotia de li cinta dal grande Oceano, fioriua ne gl'anni del Signore 56: ni vu ngran feruo di Dio, detto Macuto, ouero Maconio, e dal volgo corrottamente detto Mauto. A lui è dedicata questa chiela, & a ss. Bartolomeo, & Alessandro detti de Bergamaschi. Vi è la Compagnia de Bergamaschi; è chiesa non molto grande, ma bella, e ben tenuta: vi è Spedale, e finaritano Zitelle. Si dimanda questo luogo di Mahuto, ouero Macuto, per effer qui alcune memorie del santo Vescouo così detto. Vi sono alcune reliquie de Santi. Portano l'Imagine di s. Bartolomeo, e dis. Alessandro per insegna sopra i sacchi leonati. In somma siù data questa chiesa in buone mani, si per hauerla da sondamenti ristorata, si per tenerla prouista d'un buon numero di messe, & hauerci tatto a canto vno spedale per li poueri della natione lore.

Qui congiunto è il Seminario Romano fotto la cura de' radri Giesuiti con bella fabbrica, oue a gli studij s'alimentano molti giouani, che parte vestono da secolari, e parte di MODERNA. 321

lungo, e chiamanfi Conuittori, & Alunni; e questi vlumi sono a spese d'alcuni Capitoli di chiese mantenuti: e ne ba cura l'Eminentissimo Cardinal Vicario,

Il palazzo vicino de' Signori Crescentij è architettura di

lacomo della Porta.

Nella piazza vi è vna Guglia con lettere Egittiane.

Nel vicolo dietro as Maria in Aquirio la facciata a fresco, dou'è la Giustitia, è di Polidoro,

# Di S. Maria in Aquirio. 17.

Maria in Aquirio, detta da giuochi Equirij, che qul a Marte di faceuano, aitrimente s. Elifabetta in riazza.
Capranica, ouero la chiefa de gli Orfanelli, e parochia. Hà molte Indulgenze concessele da diuers Sommi Pontesic, e specialmente da Paolo III. per li detti Orfanelli. Questi fon poueri fanciulli, orfani per lo più di Padre, e Madre, e hanno per la pieta, e magnanimità dell'Eminentissimo già Cardinale Antonio Maria Saluiati Fiorentino, habitatione, gouerno, & ammaestramenti in tal luogo, doue sondo, e doto per questo effetto il Collegio, che cissi vede con grandissima sua spesa, e ricee anco la chiefa, architettura di Francesco da Volterra.

A lato di questo luogo è il Collegio di Capranica, doue si mantengono molti giouani studenti: & è così cognominato dalla fameglia, che la fondò per questo effetto,

che fù il Cardinal Domenico Capranica, ouc è vn'antica, e bella lipreria a penna. E ne hanno cura i Sig. Guardiani della.

Compagnia del Saluatore a s.Gio, Laterapo.

AMERICE.



Di S. Maria della Rotonda. 18.

M Agrippa Genero di Cefare Augusto fabbricò questo Tempio, e lo dedicò a tutti il Dei; e particolarmente a Gioue vendicatore; & a Cibele madre di tutti li Dei; e per questa causa riempi tutte le nicchie, le quali n veggono dentro di detta chiesa, di molti Idoli, e statue, donde lorti il nome di Pantheon, cioè di Tempio di tutti li Dei.

Poi fu ristorato da Settimio Seuero, e da M. Aurelio Antonino Imperatori, per essere stato desormato dalla saetta; che

lo percoffe.

Ma nell'anno 607. »apa Bonifacio IV. impetrò questo Tempio da Foca Imperatore, e lo dedicò al culto del vero Dio, in honor della fua santissima Madre, e dei tutti is fanti Mattiri. Prese anco da molti Gimiterij di Roma ventiotto catra di corpi di Santi Mattiri, el Iripose in questa chicsa: cho per ciò si chiamata a. Maria ad Mattyres.

Ma papa Gregorio IV. ordino poi circa l'anno 830. che si facesse la festa di tutti il Santi per tutta la chiesa: donde segui, che questo Tempio susse dedicato non solo alla-Beara Vergine, & alli santi Mattiri, ma anche vniuersalmente

a tutti i Santi . Questa chiesa è Collegiata .

Vi sono due Compagnie. Vna che de'Virtuosi su detta, non entrandoui se non persone, ch'essercitano arti d'ingegno, come Pittori, Architetti, Ricamatori, e simiglianti: e su detta anche di terra santa dal primo suo sondatore Canonico di questa chies, che si chiamana Desiderio. Questo ritornato a Roma l'anno 1543, dalla visita dei luoghi di terraginata, mentre più voste si quella diuotione ragionana congli amici, fi risolsero di fare questa Compagnia. Perciò oltre l'Oratorio per cantare i loro ossiti, hanno in chiesa vna particolar cappella dedicata a s. Gioseppe, la cui sesta solonnemente celebrano, e maritano zitelle.

L'altra Compagnia fi fece dipoi, l'anno 1578, per accompagnare il fantifilmo Sacramento, quando fi porta a gli ammalati della parochia, e per mantenerlo degnamente nell'alare, doue fi conferua. Ogni prima Domenica fanno coneffo la processione dentro della chiesa; e suori vna più solenne il mercordi tra l'ottava della sua sesta, nel qual giorno li-

berano vn prigione per la vita.

Qui fra gli altri fu sepolto Perino del Vaga, Gio: da Vdine, che ritrouò il pinger le grottesche. Taddeo Zucchero, & il mirabile Raffael Santio da Vrbino, il cui Epitaffio è di

Mon.

Monfignor della Casa, & il distico del Bembo. Ille hic est Raphael, timuit, quo sospite, vincs

Rerum magna Parens , & moriente mori .

Il frontispitio del Portico è stato risarcito da Vrbano VIII. e fattiui fabbricare due Campanili. Onde fotto il portico vi sono queste due inscrittioni.

Pantheon zdificium toto terrarum orbe celeberrimum ab Agrippa Augusti genero impiè loui , cæterisque mendacibus Dijs,a Bonitacio IV. Pontifice Deipara, & fanctis Chrifti Martyribus pie dicatum. Vrbanus VIII. Pont. Max. binis ad campani æris víum turribus exornauit, & nous contignatione muniuit. An. Dom. MDCXXXII. Pontif. IX.

El'altra dice,

Vrbanus VIII. Pont. Max. vetuftas ahenei lacunaris rella. quiasin Vaticanz columnas, & bellica tormenta conflauit, ve decora inutilia, & ipfi prope famæ ignota,fierent in Vaticano templo Apostolici sepulchri ornamenta, in Hadriana arce inftrumenta publicæ fecuritatis .

An. Dom. MDCXXXII. Poptif. IX,

In questa piazza v'è bel vaso di porfido, e bella Fontana; e v'è per la gran roba quafi perpetuo mercato .

Il palazzo a man manca dell'Eminentissimo Cardinal Crescentij è architettura del Sebregundi, di cui anco è l'architettura della Madonna del Pianto .

#### Di S. Maria Maddalena. 19.

E Siendo tanto predicata questa santissima donna e da gli
Euangelisti, e dall'istessa bocca di N.S. è marauiglia, che niuna chiefa più antica di questa non si troui in Roma a lei dedicata; della sua fondatione altra cosa non possiamo intendere, se non che su già vnita alla Compagnia del Confalone, & hora è libera delli Reuerendi padri Ministri de gl'infermi .

Hebbe la Religione di questi padri Cherici Regolari Ministri de gl'infermi origine dal P. Camillo de Lellis di Bocchianico Terra della Prouincia di Abruzzo nel Regno di Napoli,il quale effendo stato prima Soldato, & huomo del Mondo, conuertito poi a Dio, con l'occasione d'una piaga, che gli venne alla gamba destra, fi pose a seruire a gl'infermi dello spedale di s. Giacomo de gl'Incurabili di Roma, doue esfendo per la fua gran charità ftato fatto Maestro di casa, e vedendo i patimenti grandi, che faceuano detti infermi, maffime #ell'vltima agonia, per conto de'Sacerdoti, & altri feruenti mercenarij, fù inspirato da Dio a fare vna Congregatione d'huomini pij, e di misericordia, per supplire alli detti mancamenti, hauendole dato principio nell'vitimo anno di Gregorio XIII. Conoscendofi poi l'veile grande di questo Instituto, fu nel 1986, con Breue Apostolico confermato da Sisto V. Che poi per distinguerli da gli altri Cherici Regolari, ad instanza d'esso p. Camillo, lor diede facultà di portar la Croce di panno Tanè sopra l'habito.

Fù poi detta Congregatione nel 1591. da Gregorio XIV. eretta in Religione, finalmente da Clemente VIII. di nuovo

confermata.

Hanno questi Padri per particolar Instituto, e ne fanno il quarto voto solenne, di seruire non solo a gl'infermi de gli spedali, ma anco d'ajutare a ben morire gl'infermi agonizanti delle case private, etiandio in tempo di peste, e però ina molte Gittà sono chiamati anco i Padri del ben morire.

S'impiegano ancora in questa chiesa nell'aiutare i sani per mezo de i santi Sacramenti, che loro ministrano; onde molto a propostio si l'hauer dato qui ticapitò ad vna diuota Compagnia sotto il titolo della Natiuità di N. Sig. c'ha per instituto di raccomandare a Dio l'anime de gli agonizanti. Comincio questa sinta opera nella chiesa di s. Agostino, e si congregauano in vna cappella della Natiuità; ma helle Capitulationi trouandosi varie dissicultà, qui furono spianate nello stesso ano, che a questa Compagnia fi diede principio, che si del 1616. nel quale ancora Paolo V. l'approuo.

Oltre le private orationi, che si fanno da questi fratelli, e forelle ogni giorno per quelli, che Ranno in qualsiuoglia.

parte del Mondo agonizzando, ogni terza Domenicadel mele fi mette fuora il fantissimo Sacramento per trè hore in memoria, e riuerenza di quelle, che Nostro Signore flette in Croce, morendo per noi; e quà vengono quelli della Compagnia a pregarlo per chiunque si troua in quello estremo passo .

### Di S. Saluatore delle Copelle.

Er effere stata qui l'arte de' Copellari, vi è restato questo fopranome, e fi diffe anco della Pieta, perche vi fu prima it nome della Pieta, e poil'anno 1196. vi fi fece quelta. chiefa, con la cura dell'anime dedicata al Saluatore, e con due Vescoui venne a consacrare l'altare maggiore Celeftino III.

Vì fù fondata vna Compagnia l'anno 1616, co'l mezo di D. Vittorio Accorense Maronita sotto il titolo de'ss. Apostoli Pietro, e Paolo, hauendo per fine l'aiutarfi nello spirito per via di conferenze spirituali, disciplina ogni mercordi la sera.e

fanta communione ogni mese.

Il Palazzo qui vicino, doue habita l'Eminentis, Roma, è di fegno d'Antonio da s. Gallo .

### Di S. Croce à Monte Citorio . 21.

S Croce a Monte Citorio, è luogo di Monache dell'Ordi-ne di s.Francesco Offeruanti. Si dice Monte Citorio, perche quà fi citaua il Popolo Romano, per creare li Magifrati in vn luogo quà vicino, che dimandauano Septa, ĉioè Serraglio : e fi tiene che foffe fatto quelto monte della terra cauata per piantare la Colonna Antoniana.

Quanto alla prima fondatione di questa chiesa habbiamo che l'anno i 300. alcune donne pie,e deuote del Padre Sarl Francesco, fi vnirono qui in vna casa sotto l'osseruanza del Terz'Ordine; &in breue tanto crebbe il numero, chebisogno pigliare vn' altra casa vicina ; dedicandosi vna

MODERNA.

327

alla Croce, l'altra alla Concettione della Madonna, delle quali poi Pio Quinto fece vn folo monasterio, obligandole alla professione solenne, e riparò la chiesa sotto il primo tistolo della santa Croce, di cui n'hanno vn pezzo, di tant'altre reliquie per diligenza d' vna Monaca riseruato dal

facco di Roma del 1507. Fanno ancora la festa della Concettione della Beatissima Vergine, per essergli dedicata la metà di questo sacro luo-

go.
E qui vicino dicono effer la Colonna, oue
s' affiggeuano i nomi delle Tribu,
che eran citate per l'elettione
de' nuoui Magistra-



# Giornata Quarta.



# RIONE DI CAMPO MARZO.



t Rè di Roma hebbero molti Campi fotto le mura, oltre a quelli, che haueuano per la campagha più lontani. Frà questi vno su detto Campo Marzo, assai grande, giungendo sin'a Ponte Molle; ma di Rè fatti crudelli Tiranni, futono scacciati, & i loro campi divisi frà'l po-

polo, dandone a chi nulla poffedeua; leuarono però quellaparte più vicina al Teuere, che per effer dedicata a Marte, li detta di Campo Tiberino, e Marzo, perche ei veniua la giouentù Romana ad effercitarfi in varij giuochi Martiali i dall'altra parte poi fotto il monte della Trinità, esfendoci horti, n'hebbe il nome di Collina de gli horti.

Hora trà i moderni Rioni questo di Campo Marzo, da gli antichi dedicato al Sole, & alla Luna, per questo forsi ha per insegna vna mezza Luna in campo turchiao.

Questo

329

Questo Rione ha i bellissimi Palazzi de gli Eminentissimi Peretti, Gaetani, e Borghesi; Le vigne di papa Giulio, de'Medici e de gl'istessi Borghesi ; e la Fontana della Trinità.

Di S. Biagio à Monte Citorio.

D' questa chiesa altro non habbiamo, se non ch'essendo vnita alla vicina di s. Ambrogio con la cura dell'anime fù data con lo stesso obligo a i padri della Somasca, terra ne i confini di Milano, e Bergamo; doue l'anno 1928. vn... gentilhuomo Venetiano, detto Girolamo Marini, venendo, che per la carestia moriua gran gente, mosso a compassione, contentandosi di pane, & acqua aiutana a tagliare i grani, per poter souvenire a'poueri. Poi sondato che hebbe varis luoghi da mantenere orfani, ritorno a Somafca,e fantamente vi fini i giorni fuoi.

Cominciò questa santa opera co'l nome di spedale, e ve la confermo Paolo III. l'anno 1540. & a' facerdoti fu dato il gouerno d'effi, e che vi poteffero celebrare i divini offitii, fecondo il rito Romano, e Pio IV. gli fece effenti da gli Ordiparij, e lor diede licenza di fare Constitutioni, per viuere in... commune ; & alla fine Pio V. gli ammesse alla professione di tre voti folenni fotto la regola di s. Agostino, co'l titolo di Cherici Regolari della Somalca, ouero di s. Maiolo più loro proprio da vna chiesa di questo Santo, che in Pauia for diede s. Carlo Cardinale Borromeo, e l'hanno fatto capo, e madre

di tutti gli altri luoghi loro.

Se de gli orfani in Roma non hanno questi padri, come in altre città, la cura, forsi tu, per esfersi prima fondata quest' opera, come fi diffe a s. Maria in Aquirio. Poi Clemente VIII. lor diede quella del Collegio Clementino l'anno 1593, che da questo Pontefice hebbe tal nome. Nel qual Collegio fi tengono in educatione molti giouani nobili, i quali s'instruiscono nelle lettere,e buoni costumi ; e vi si celebra con gran solennità la festa dell'Affuntione di Nostra Signora.

Il palazzo vicino di s. Seuerina e architettura di Martin.

Lunghi vecchio .

Qui presso habita il Sig. Alessandro Rondanini, che ha belliffimo ftudio di quadri, ftatue, medaglie, & intagliDi S. Maria in Campo Marzo. 2.

PEr la persecutione cominciata da Leone Isauro in Constantinopoli contro'l culto delle sante Imagini, surono torzati molti Religiofi abbandonar'i monasterij di Grecia, e vennero a riconerarfi in quelle parti, tra'quali furono due monasterij di monache sotto la regola di s. Basilio, che suggendo di la portarono feco le reliquie, & imagini, che nelle chiese loro conservanano. Vno di essi piglio porto in Napoli, doue fecero vna chiesa a s. Gregorio Vescouo dellagrand'Armenia, il cui capo haueuano portato seco, con altre reliquie : a queste poi succedendo altre Vergini di Napoli cangiarono la regola di s. Basilio in quella di s. Benederto. Le monache dell'altro monasterio sbarcarono in Campagna, hora detta Terra di lauoro,e di la vennero a Roma.

Queste sopra le schiene de'Cameli condustero il corpo di s. Gregorio Nazianzeno, & alcune imagini della Beatissima... Vergine, e nel paffare di quà, doue era vna picciola chiefadella Beatissima Vergine, i Cameli non puoteron muouere pur'vn passo più oltre, come per lunga, e continuata traditione si racconta da queste monache. Poi l'anno 750- presso della stessa chiesa della Madonna ne fabbricarono, vn'altra, e mettendoci il corpo del sudettos Gregorio, da lui n' hebbe il titolo; e Papa Leone III. le offerse molti doni .

L'anno poi 1580, papa Gregorio XIII, si per l'affertione.e pietà verso s. Gregorio Nazianzeno, si perche il sacro suo corpo staua in vna picciola chiesa dentro di questo monasterio nascosto,gli parue bene, che douessevscire a maggior luce, per effere da tutti riuerito; e doppo hauer fabbricato nella chiefa di s. Pietro vna dignissima cappella, ve lo trasportò congran solennità, e pompa, lasciandouene qui vn braccio.

Hora si rinoua parte del monasterio, con vaga facciata. Qui presso in casa de'Sig. Casali è bellissima testa di Cesare.

# Di S. Nicolò de' Perfetti. 3.

O Vesta chiesa è antichissima, perche sù data da s.Zacca-ria papa alle Monache della passata chiesa, quando l'anno

l'anno 730. vennero di Grecia, come ad effa habbiamo veduto. Poi il 1568. Pio V. la diede con la cura dell'anime a à radri dis. Sabina, perche effendo la sù poco buono l'aere, qui fi poteffero curare in occasione d'infermità. Perche si dica de rerfetti non fisà, forsi da qualche fameglia di questo cognome qui vicina.

Qui prefio è il palazzo de'gran Duchi di Toscana in Capo Marzo: la prospettiua dentro il cortile è opera del palladio.

E qui vicino il Sig. Nicolo Musio, predicator celebre, ha gran quadri di famolissimi pittori.

### Di S. Cecilia. 4.

De altre chiese non meno autiche di questa furono meritamente dedicate alla nobilissima vergine, e martire s. Gecilia, hauendo consacrato tutti tre questi luoghi con fatti dignissimi della sua persona, come vedremo qui, & habbiam visto in Trasteuere, poiche l'altra, ch'era a Monte Gior-

dano, al presente non vi è più.

Quasi in oblio andaua la memoria d'vn sì degno luogo per l'abbondanza, che di simili tefori gode Roma, se a casio mon si trouaua vna pietra, che di questo luogo daua certo inditio, dalla Compagnia de'Materazzari, a quali su concessa questa chiesa, e su l'anno 1575, e perche essi hanno per loro auuocato s. Biagio, in lui haueuano cangiato l'antico titolo, che haueua questa chiesa di Santa Cecilia, con tutto che di lei ancora tacestero memoria. Non comincio però quell'anno la Compagnia loro; ma il 1521. con vestire facchi bianchi, portando per insegna l'imagine di s. Biagio.

Grande allegrezza hebbe il Cardinale Sfondrato nepote di Gregorio XIV. quando intese quello, che nella suderta pietra si leggeua, perche esiendo egli diuotissimo di s. Cecilia, accio fosse questa bene ossitiata, vi sece venire alcuni padi di s. Domenico, assegnandole, mentre che viste, le cose necessarie per manteneruisi. & essendo stata con buona sodissattione della sudetta Compagnia, possono anche sin, come le altre. On fraternità esservitata le diuotioni loro. & altre opere di

charità.

### Di San Lorenzo in Lucina. 3.

De lo no le cagioni, per le quali fi deue a questa chiesa il fopranome di Lucina. La prima è, perche ci su va Tempio dedicaro a Diana, che su anco detta Lucina. L'altra piu giusta ragione di chiamare questa chiesa in Lucina è, perche la sondo vna ricca, e nobile gentildonna Romana, detta Lucina.

Poi nel 1606, papa Paolo V. perdare vn conneniente aiuto spirituale a quella parochia (che lenza dubio è la maggiere di tutte l'altre, che sono dentro la Città di Roma in. quanto al numero dell'anime) leuò li Canonici,e Benefitiati di detta chiefa, & eftinto il Titolo di Collegiata, la diede alli radri Cherici Regolari Minori, accioche da effi foffe in perpetho officiata,e feruita, & haueffero cura della parochia, la quale con grandissima diligenza, e charità esfercitano per se steffie non per Preti secolari, mantengono la chiesa con molta politezza, con continue prediche, confessioni, & amministrationi de'santissimi Sacramentii e per ornamento della chiefa, e commodità de'diuini offitij hanno fcostato dalla Tribuna l'altar maggiore, acciò di dentro si facesse il choro; vguagliarono al pauimento sudetto il piano del portico, & hanno spese molte centinaia di scudi in vati d'argento, parati d'altari, e chiefa, organo, & altri abbellimenti, & ogni fabbato fera si cantano in detta chiefa con buoniffima mufica le Litanie, & altre lodi della Madonna, facendofi inanzi da vno delli fteffi Padri vn fermone in lode della Beatiffima. Vergine. Fu questa Religione approuata da Sisto V. l'anno 1538, ad instanza del P. Agostino Adorno nobile Genouele loro capo, e dall'istesso Pontefice le sù dato il titolo, e nome di Cherici Minori; poi l'anno 1591. Gregorio XIV. li 'fece partecipi de'privilegij di tutte l'altre Religioni, e parti-Colarmence de'Padri Theatini: l'instituto di questi Religiofi fi fa differente da gli altri, particolarmente in attendere all'oratione mentale continua, & alle penitenze corporali, cambiandofi a vicenda tia di loro nel giorno; ne per questo

lasciano d'attendere alla salute dell'anime, con gli efferciti;

foliti d'altre Religiopi, e de gli studij.

Hà questa chiesa sotto di se cinque altre parochie, che sono obligate a riceuere il santissimo Sacramento del Battesimo in detta chiesa, e sono le seguenti, s. Nicolò in Campo Marzo, s. suo alla Scrosa, s. Lucia della Tinta, la Madonna del-

l'Orfo, e s. Biagio di Monte Citorio,

Sisto III. la dedico a s. Lorenzo martire, e dapoi da diuersi Sommi Pontesici è stato ristorata. Vi è statione il Venerdi dopo la terza Domenica di Quaresima, e vi sono li corpi de ss. Seuerino, Pontiano, Eusebio, Vincenzo, Peregrino, e Gordiano martiri, due ampolle di grasso, e sangue di s. Lorenzo, vn vaso pieno della sua carne abbruciata, & vna parte della graticola, sopra la quale su arrostito.

Il nobilissimo palazzo vicino incominciato è de gli Eccel-

lentissimi Principi Peretti,

# Del Santissimo Sacramento per la parochia di S. Lorenzo in Lucina. 6.

Ella detta chiesa di s. Lorenzo si sece l'anno 1578. vna-Compagnia del santissimo Sacramento, accio si portasse, come nell'altre parochie a gl'infermi co'l debito honote: ma perche tali Compagnie non possono durare senza qualche essercitio spirituale in benefitio dell'anime loro, secero questo Oratorio l'anno 1615. Vestono sacchi bianchi con vni cordone rosso, e dentro ad vno scudo portano

dipinto vn calice. Oltre la processione solenne il martedi tra l'ottaua della sessa del Corpus Domini, ne sanno vn'altra ogni prima Domenica del mese in detta chiesa di San Loren-

70.



Del Palazzo de' Gaetani .

E Qui vicino è'l palazzo de gli Eccellentiffimi Gaetani, di belliffima vista sopra la strada del corso; architettura di Vincenzo Ammannati.

# Di S. Ambrogio al Corso. 7.

quà passaua la via Flaminia, detta così da Flaminio Console, che dal Campidoglio con dure selci lastricolla infino alla città di Arimini. Da Arimini poi sino a Bologna la sece il suo collega Emilio, e dal suo nome Emilia si disse. Questo altre due ne sece, vna da Arimini sino a Piacenza, l'altra in Aquileia.

Ma doppo l'anno 1465. che Paolo II. fece il suo palazzo presso di s.Marco, questo poco in via Flaminia, che resta dentro di Roma, hebbe il nome di corso, perche questo pontesice introdusse il corso da s. Maria del Popolosino al detto suo

palazzo.

Asia -

Per corso intendiamo, doue corrono a gara gli huomini, caualli, somari, e busali, & a'vincitori sono proposti palij alla somma di 500. scudi, che si comprano a spese de gli Hebrei habitanti in Roma.

Questo corso vn tempo si sece in Testaccio; & altre volte dal palazzo de Farnesi per Ponte sin'alla piazza di s. Pietro.

Quanto alla presente chiesa, co'l carico della parochia era dedicata a s. Nicolo, e trouandoff in mal termine, s'vni la cura delle anime a quella di s. Lorenzo in Lucina, e la chiesa fù data l'anno 1471, da Sisto IV. alla natione de Lombardi, che da'fondamenti ristorandola, as. Ambrogio la dedicarono. & a canto le fabbricarono lo spedale per gl'infermi della natione, e pellegrini, che v'alloggiano per tre giorni. Vestono sacchi turchini, e per insegna portano al petto l'imagine di s. Ambrogio, la cui festa celebrano a'7. di Decembre nel qual giorno liberano vn prigione per la vita, e sogliono maritar zitelle; fanno ancora la festa di s. Carlo a'4. di Nouembre; ma doppo la canonizatione di esso s. Carlo aggiunsero al sacco torchino la mozzetta rossa, & all'imagine di s. Ambrogio, che portano al perto, vi aggiunsero l'imagine di s.Carlo. L'altar maggiore ha compartitura, e pitture di Taddeo Zuccaro.

Di S. Carlo. 8.

A quei glorni, che nella chiefa catholica fi cominciò dal Pontefice Romano a canonizare i Santi con cerimonie particolari, non fi e forfi veduta vn'altra maggior folennità, & applaufo di quella di s. Carlo Borromoe, che fiù l'anno 1610. nel giorno di tutti i Santi, 25, anni doppo

la fua morte.

Queîto affetto di tutto" Christianes mo, che in tale occasione si vide, su dimostrato non solo in vno straordinario apparato, che si fece nella chiesa di s. Pietro in Vaticano, maper vn commune sentimento, che scopriuasi ne gli animi di
tutti, sisando i pensieri in vno, che sebene su alleuazo in detitie, e nelle maggiori grandezze della Corte Romana, effendo stato nepote di Pio IV. che gli considaua i maggiori negoti si santa Chiesa, nondimeno insino da i primi anni suo
suindi è, che non molto doppo la sua canonizatione si diede
principio in Roma a due gran chiese sotto il suo nome, vna
a i Catinari, e qui l'altra, doue per la fabbrica si spiano vngran numero di case.

L'anno dunque 1612, a' 29, di Gennaro posta che su qui la prima pietra, trouandouis presenti motic Cardinali, si cominciò in Roma a desiderare alcune reliquie del sacro corpo di s. Carlo, che santisicassero questo gran Tempio, e doppo molte difficoltà si hebbe il suo diuotifismo cuore, e l'anno 1614, nel giorno della fantissima Trinità si con solennissima processona portato a questa chiesa, dirizzandosi si varij suoghi archi trionsali, & altari riccamente ornati. Hora la sabbrica è ridotta a buon termine, & ebellissima architetturapiantata è cominciata da Honorio Lunghi, alzata, voltata, &

ornata da Martino il Figlio .

Per andar'alla Trinità de'monti giungefi nella píazza dauanti, e qui il Sig. Lelio Guidiccione ha dottiffima libraria,e belliffimi quadri. Nel mezo v'è Fontana fotto forma di Vafcello,che nota in mezo all'acqua,e da bocche di Solicinaprefe del Pontefice Vrbano VIII.) spande veli d'acque, & è

vago disegno del Caualier Bernino.



Della Santissima Trinità de' Monti . 9.

L A Trinita Santiflima de'Monti è posta su'l monte Pincio, co'l Monasterio de'Frati Minimi Francesi di s.Francesco di Paola, il quale sondo tal'Ordine l'anno 1450. Questa Y cillesa 338 . R O M A

chiefa fù fondata dal Chriftianissimo Re di Francia Carlo Ottano, il quale ad instanza del detto Santo, che allihora si trouaua in Francia, sece comprare da Daniele Barbaro questo sito, del 1494. E per memoria di tal Benesicio su conceduto per spetiale priullegio dal sudetto Santo alli Christianissimi Rè, che quel Conuento sosse sono allo, e gouernato

dalli Frati della natione Francese.

E nell'anno 1995, a' 9, di Luglio su consacrata. Fu da Sisto V. posta trà i Titoli de i Cardinali, el'anno 1985, comando, che in tutta la chiesa si celebrasse doppio l'ostitio di questo Santo. E per esfere questo sacro luogo, come s'è detto, fatto dalla Corona di Francia, è tenuto con molta pietà da i Frati di quella natione, e i Frati Italiani di quest'ordine stanoa s. Andrea delle Fratte. E' stata dapoi ornata dal Card. Matisconense, e dal Card. di Lorena, e da altri Baroni Francesi, & abbellita di belle Cappelle con pitture da diuersi sacrosi pario positivo pario pa

colare v'è la bella cappella de' Signori Borghefi; & è
molto frequentata. Si conferuano nella Sacriftia
molte reliquie di Santi. Il Clauftro del Monafterio è d'intorno dipinto de'miracoli
del Santo; che grandemente eccitano alla diuotione, e vi fono i
ritratti al naturale di tutri i Rè di Fran-

cia.

Qui a man manca è l'habitatione già de
famofiffimi pittori Zuccari, da
loro fabbricata.

的图式来到图



Giardino di Fiorenza.

L Giardino del Serenifimo Gran Duca di Tofcana è fituato nel Monte Pincio luogo principalmente per l'aria falutifero, e per la vista di gran ricreatione, vedendosi di li non Y 2 folo ROMA

340

solo gran parte di Roma, ma anco de paesi lontani molte miglia. Dentro di effo è fabbricato vn palazzo fontuofiffimo ripieno di belliffime ftatue , ornato di baffi rilieui tutti hittoriati, che rende vaghezza, e marauiglia in vn medefimo tempo. D'auanti alle scale, che fanno facciata al palazzo è vo. bellissimo Mercurio di metallo, che spargendo acque rende gran vaghezza. Alla prima falita è vna Loggia con otto colonne, e vi sono alcune Sabine di pietra fatte da ottimi Maeftri. Di fuori è tutto historiato di bassi rilieui incastrati, incorniciati con le statue vicino ad essi dentro alle nicchie D'auanti al magnifico palazzo in vu spatiolo sito è vna fontana marauigliofa, perche vi fale l'acqua ben cento scalini. Vi sono pili historiati nobilissimi, & vna Galletia di gran valore, detro alla quale fi vedono ventiquattro statue antiche di gra pregio e sopra ogni nicchia vna testa bellissima. Vi è medesimamente vn bosco circondato da vna balaustrata di marmi con nicchie, doue è posto a ciascheduna la sua statua. Vi sono poi gratiofi spartimenti di nobilissimi semplici che ralle. grano in vn istesso tempo la vista, e confortano l'odorato. Vi è poi vn monte di cipressi satto a foggia d'yn Castello, ouero Cupola con vna belliffima fontana. Dall'altra parte In vn'atrio, ouero luogo spatioso si vede l'historia di Niobe con quattordici figlinoli tutti grandi al naturale di belliffimo marmo, tanto ben fatta, che non si può desiderar più. Vì

éanco va bellifilmo Obelifco, che per effere antico, è tenuto in gran pregio. Altre infinite
fratue vi fono, che faria longo il raccontare i basti il credere, che trà gli
altri nobili giardini di Roma
posta tenere il suo luo-

go .



## Giardino di Borghese:

Hi defidera vedere vna delle marauiglie del Mondo, non s'allontani da questo circuito, che senza molto viaggio ne vedrà vno delli principali sul monte Pincio suor della por-

342 ROMA

ta, e questo farà la bellissima Villa Borghesia situata in vn circuito amplo, nobile, di gran magnificenza, circondato a torno di tortiffime mura, che pare vna Città. La porta principale e ornata superbamente di nobilissimi marmi, di grandezza proportionata ad vn tanto edificio. Dentro la quale entrando fi vedono principalmente belliffimi viali, compartiments de lemplici delli più pretiofi, che fiano in Roma, e fontane delitioniffime. Qui dentro è non folo quello, che conmensi ad vn bello, & ordinato Giardino; ma anco boschi bellissimi. Vi e il varco d'animali, oue tal'hora per diletto si può effercitare la caccia. Vi sono vecelli di diuerse sorti, come ftruzzi, cigni, pauoni, &altri vaghi animali, che per breuità tralascio. Arrivando poi al nobilissimo palazzo, che è in mezo a questo sito, dauanti è vn spatio grandissimo, e attorno vna balaustrata di marmo con beilissime fontane circondata da vna infinità di Statue, che ciascheduna posando sopra vna... bellissima base, fà vn ornamento reale. Le sue mura dalla. parte di fuori sono arricchite, & incrostate tutti di bassi rilieui de'più pregiati, che si trouino, e ciascheduno è incorniciato di bellissimi stucchi fatti 'a festoni . E trà mezo a essi vi fono le sue nicchie, & in ogni nicchia la sua statua; e così và seguitando da terra fino in cima al tetto. Alla salita del palazzo è vna nobilissima Loggia con dentro sedili, Statue, artiglierie, & altre cose tali. Nella prima sala si vedono dodici Imperatori di pietra bellissimi, e gran quantità di Statue sopra le colonne, che circondano la Sala, e rendono vna vista marauigliofa. Vi fono anco infiniti quadri di gran valore, & altri ornamenti. In faccia a detta Sala è la Galleria con due gran tauole di porfido, e due belli vasi pur di porfido eccellentemente lauorati, e bellissimi ritratti di diuersi Principa dipinti da valent'huomini, e Statue nobili dentro le sue nicchie, vna infinità di quadri di valore inestimabile, & in altre stanze all'istesso piano sono organi, cembali, & altri instromenti rari da sonare-

Ritornando poi in Roma per l'istessa porta si scenda giù dal monte, e si prenda il camino verso la via, che del Babuin o

da vna fonte si nomina.

#### Di S. Athanasio. 10.

P Apa Gregorio XIII. l'anno 1577, fabbrico questa chiesa coll'habitatione appresso per il Collegio Greco, e gli assegno buon'entrata, e questo accio vicendo di quà bene ammaestrati nelle lettere, e buoni costumi ritornassero alle lor patrie a ristorari danni dell'heressa. E per essere a questo sine incaminati, hanno per guide, e maestri i radri della. Compagnia di Giesù.

L'architettura è di Martin Lunghi vecchio, del quale anco

è la facciata di s.Maria dell'Horto in Trafteuere.

Oui presso è'l bel Giardino di capo di Ferro.

#### Carpieno e tou ciamano ar capo actorio.

# Di S. Antonio Abbate in Strada Paolina. 11.

Paolo III. che aperse questa via hebbe il nome di Paolina, & vn sito a proposito lo giudicarono i radri Exemitani riformati sotto la regola di s. Agostino in Italia, per farci vn monasterio, comprando vn bellissimo palazzo, che già sece il Cardinale Flauio Orsino.

Qua vengono dal Nouitiato di s. Nicolò di Tolentino, doue fi è detto di questa riforma, per attendere alli studij, & impiegarsi à pro dell'anime per via di confessioni, o prediche.

Hora hanno fabbricato nuoua chiesa nel corso sotto nome di Giesù Maria, e con molta politezza l'officiano, e trà settimana espongono deuotamente il Santissimo Sagramento.

## Di S.Giacomo de gl'Incurabili. 12.

A Ltro sopranome hebbe al principio questa chiesa, perche su detta in Augusta, dal Mausoleo vicino di Celare Augusto, che infino al siume si distendeua; E per meglio intendere che sabbrica era questa habbiamo, che l'anno 1338. il Card. Pietro Golonna per vn sio legato doppo morte lasciò che si facesse qui vno spedale, con vna chiesa dedicata a s. Giacomo, acciò essa rinouasse la pia, e santa memoria del suo Zio Cardinale Giacomo Colonna; e questa sarà quella.

Y 4 che

344 ROMA

che sta dalla parte di Ripetta. Et essendo quest'opera piagouernata da vua Compagnia di nobili Romani, che per tépo ha cura di questa chiesa, è cresciuta sempre con l'argbissime limosine d'altris& in particolare del Card. Antonio Maria
Saluiati Fiorentino, che oltre d'hauerne accresciuto lo spedale; ha risatto da sondamenti quest'altra chiesa tanto grande; e bella, che può stare al pari di molte altre di Roma; &
acció soste ben tenuta, vi lasció entrata per quattordici preti, e per li necessaria, vi lasció entrata per quattordici pregiore diuotione, vi sece trasportare vua miracolosa imagine
della Madonna; che era in vualtra chiesa vuita a questa, detea Santa Maria de Miracoli. Tutte queste opere dignissime
vide il detto Gardinale finite l'anno santo del 1600.

Pare, che in questo spedale da principio si riceueste ogni forte d'infermi insino al 1515. nel qualo Papa Leone X. gli feceru Breue con molti priuilegi, e gratie ordinando, che solo incurabili si pigliastero, non estendo in Roma altro spedale, che deste ricapito a tali infermi, sc. in essecutione di ciò comandò, che si mandastero ad altri spedali gl'infermi, ch'erano qui, sc. in luogo di quelli quà sostero condotti gl'incurabili, ancorche non volestero. Con tutto questo ogni tanti anni per quaranta giorni si accettano, quanti vogliono pigliare.

l'acqua del legno.

Nel di dell' Annuntiatione di Maria Vergine, il primo giorno di Maggio, e de'Morti vi è la plenaria remissione de pecsati, e tutti li Sabbati dell'anno vi è la remissione.

della terza parte de'peccati, e molti altri prinilegi; è architettura di Francesco da Volterra, poi feguita... da Carlo Mader-

> In cima al Corfo habita il Sig. Ottaulo Tronsarelli, & hà dotta, & honore, uole libreria d'ogni sorte di scienza.



Di S. Maria del Popolo: 13.

G la qui per molte centinara d'anni Roma conseruo, senza forsi auuedersene, vna vituperosa memoria dell'inselicissimo sine, che sece Nerone, quando suggendo suori di Roma Roma disperato per gl'innumerabili suoi missatti, se stesso vilmente vecise; e per essere stato Imperadore, su non senzaqualche honore qua portato il corpo, & in grand'arca di

marmo riposto.

Et ancorche in altri luoghi di queste nostre chiese ci habbia costui data occassione di l'arci conoscere, quanta sia la bonta di Dio in chiamare a penitenza ogni gran peccatore, che fia nel Mondo, hauendola qui di nuouo, non si deue tralasciare. Quasi nel colmo delle sceleraggini saua Nerone, quado per fargli Dio conoscere, che lo voleua spogliare di quato gli haueua dato, sece ch'egli di rabbia si cacció due pugnali nella gola, dando l'anima a Satanasso, i cui consigli haueua sempre seguito; e su'ilano di Christo settantessimo, hauendo l'anno auanti satto vecidere iss. Apostoli Pietro, e Paolo, e su nello sessio sono, che tre anni prima, a' 10, di Giugno egli anmazzò sua moglie, e quà portarono a sepellire il corpodoue i suoi maggiori erano posti, come asserma nella vita di lui Sueronio, e dice, che era nella collina de gli horti vicino a Campo Mazzo.

Poi co'l tempo cadendo in questo piano la terra dallacollina, tanto s'inalzò, che si puote ben radicare vna pianta di noce, la quale occupata da' demonij in ferma di tanti neri corui,malamente trattauano chiunque di quà passasse. Non sappiamo di che tempo i demoni prendessero il possesso. Possesso di quella pianta, solo habbiamo, che a discacciarli venne Pasquale II. che su del 1099, e doppo il digiuno di tre giorni a accompagnato con diuote orationi, su riuelato al Pontessee, che sotto di quella noce crano le ceneri di Nerone, e seceggii ntendere, che le gettasse nel Teuere, e fi risoluesse a fabbricar-

ui vna chiefa in honore della Beatissima Vergine.

Ci venne dunque in processione, e su il primo a dar'il colpo in quella pianta, e pose la prima pietra dell'altare, che vi drizzò, cingeudolo di tauole in forma di cappella; ci ritorno poi con vn buon numero di Cardinali a consecrato, e vi ripose molte reliquie; onde comincio questo luogo ad esser in gran deuotione presso del Popolo Romano, come eletto dalla Vergine.

Hora tornando a questa chiesa; già per la vecchiezza saria

mancata, se da'fondamenti non l'hauesse ristorata Sisto IV. l'anno 1477, il quale in oltre vi fabbrico vn monasterio comborti molto grandi, e spatiosi, hauendoci rinchiusa gran parte del monte Pincio, e la diede con la cura d'anime a'Frati Eremitani della Congregatione di Lombardia; e trà le moltoche militano sotto la regola di s. Agostino, questa è la più samosa, e maggiore di numero.

Comincio in Crema il 1444. dal F.M. Gio. Rocco Portio da Pauiz, e da Fr. Gregorio da Cremona, e di 68. ben fondati monasterij, ch'ella tiene in varij luoghi, a questo nondimeno si dene la precedenza, si per la dignità del sacro luogo, come della persona, che lo fondo. Quanto all'origine di tanto Congregationi sotto la regola del gran Padre S. Agostino,

non è qui luogo da discorrere.

Altri Pontefici Romani, oltre i tre sudetti, hanno dimostrato l'affetto, e diuotione loro verso di questa sacrosanta Basilica, Paolo II. per impetrare da Dio vittoria contra i Turchi, per li meriti della sua Madre, portò a piedi nudi con li Cardinali la detta imagine della Madonna, co'l capo di s. Gio. Battista in vna processione, che sece l'anno 1464, e Leone X. che su del 1513. concesse a questi Padri di celebrare ne i giorni di sabbato, quando vacano d'altre seste, l'ossitio doppio in honore della Madonna.

Nella Cappella de'Ghisi vi sono opere di Rassaelle, Fra-Bassiano, e Francesco Saluiati; le scolture sono bellissime: e quelle due sepolture nel choro son satte da Andrea Sansoui-

no,e la capella de'Cerasij è pittura del Carauaggio.

Accommodo poi la porta, e la strada del corso papa-Pio IV. l'anno 1563. e di qua infino a s. Marco; e Sisto V. ancora honoro questa chiesa, si per hauerla posta trà i titoli de' Cardinali, sì anco perche vi constitui li sette altari con indulgenza plenaria a chi li visitarà, come a' ss. Pietro, e Paolo, e diede licenza a chi sà le sette chiese, di pigliare questa inluogo di quella di s. Sebastiano suori delle mura; & alla sinesù la piazza inalzò l'obelisco tolto dal cerchio massimo, doue posto l'haueva Cesare Augusto.

Ma douendo hormai vícir da quelta chiesa, ci sia concesso, che passando per gli horti del Conuento andiamo a dar vna vista a muro torto. Questo è vna degna memoria delli ss. Apostoli Pietro, e Paolo, & è tale: Nell'anno 538. assediando i Goti la Città di Roma con vn grand'essercito, penso Belifario risar questo muro, che sin d'all'hora minacciaua rouina; ma li Romani non vossero, con dire che s. Pietro, come hauena promesso, hauerebbe diseso quella parte, come sù, perche in si lungo assedio li Goti non pensarono mai d'assaltar quella parte, e così come staua all'hora, si è mantenuto per mille, e più anni tal muro inclinato, che par cadente, senza essere mai stato ristorato. Il che da Procopio è attribuito a miracolo, dicendo così: Qua res cum miraculi possea loco sie habita, nec sarcire quidem in posserum qui squam, nec de integro restituere est ausus, sed ad hane diemea è regione seiunstus permanet murus.

Dalla parte di fuori di questo muro siedono segni di vnachiesa, che sù dedicata a s. Felice detto in Pincis. Di questo Santo si sa memoria alla chiesa de'ss. Sergio, e Bacco, doue so no delle sue reliquie; e sù in altri tempi questa chiesa in gran diuotione, poiche San Gregorio vi recitò vna delle sue

homelie.

Qui si dà sepoltura alla donne infami, e senza lumi, e solennità ecclesiastica son sepelite, come cadaueri di bestie.

# Di S. Andrea fuori delle mura. 14.

Ando il facco a Roma la militia Imperiale, per non effer pagata, posero addosso il Pontesice, chiera Clemente VII. vna si gran taglia, che trouandosi priuo d'ogni soccorso, e con pochi denari, le diede in ostaggio alcuni principali co'l suo Gouernatore Gio. Maria del Monte nato in-Roma.

Hora egli stando prigione có gli altri nobili sotto la guardia di quelli soldati, due volte surono tutti condannati alla forca in Campo di Fiore; ma grande su la charità del Cardinale Pompeo Colonna verso del Gouernatore, perche hauendo imbriacate le guardie, lo sece suggire per vn camino, perche su nel giorno di s. Andrea, lo prese egli per suo partico late auuocato; onde satto papa l'anno 1550. co'l nome di

Giu-

MODERNA.

Giulio III. lo volle riconoscere có la fabbrica di questa chiefa, e sù questa via la fece, per esterci in vna solennissima processione passato il capo di questo santo Apostolo, come si dirà ad vn'altra sua chiesa vicina a ronte Mollese questa è vnita alla passata di s. Maria del ropolo. E' disegno del Vignola.

# Di Santa Maria delle Gratie. 19.

Pler Gio. Antonbelli da Postergno Diocesi di Spoleti Chiauaro s'abbricò questa cappella l'anno 1579. dedicandola a's. Maria per servitio di questi contorni, che altrimenti sarebbono stati molte sesse sun messi arebbono stati molte sesse sun messi aper scommodità delle chiese lonzane.

Di S. Andrea à Ponte Molle. ro.

IL Ponte su fatto da Paolo Emilio, onde su detro Miluio, e poi Molle. Questa chiesa è membro della Comp, della Trinità di Ponte Sisto. Et è celebre, per esserui stato vna nette la testa di s. Andrea Apostolo, quando su portata dalla Morea sotto il Fontificato di Pio II. il quale con tutto il Clero venne qui la mattina, e nel 1462. la porto in s. Pietro, oue anco si conserua; la detta Compagnia ha rifatta questa cappella con vn poco di alloggiamento per chi ne tiene cura, se si giorno di s. Andrea ci viene in processione a celebrare i diuini offitij. Hora torniamo per la medesima strada a Roma.

Il Palazzo della Vigna di Papa Giulio nella firada con la Fontana è architettura di Baldaffar da Siena. Nel Palazao poi più grande, che è a dietro, in più luoghi vi fon pitture di Taddeo Zuccaro, e la Fontana maggiore con varie figure è dell'Ammannato. La Porta della Villa Sannefia è di Mario Arconio. Quella de gli Altemps, hora del Boghefi, è di Honorio Lunghi. La Porta del Popolo è di Michel'Agnolo.

La Vigna delitiosa del Marchese Giustiniani ha belle sta-

Di Santa Maria de i Miracoli. 17.

S Otto d'vn'arco vicino alle mura di Roma verso del Te uere era dipinta vn'Imagine della Gloriosissima Vergine che miracolofa în effa volle dimoftratii, quando vna pouera donna con vn figlio di fette anni andando per quelle riucogliendo legna, il femplice Garzonetto idrucciol ado cadde nell'acqua, ne potendogli dar loccorío la madre, che tardi fe ne auunde, fi riuoltò alla dett' lmagine, pregandola a nonabbandonare il perduto fanciullo. E fu effaudita, perche non molto dipoi rihebbe il fuo figlio, che diffe non effere mai andato al fondo, per hauerlo loftenuto fempre tra le bracciava donna vefitità di bianco, perciò fu quella Imagine leuata dalla Comp. di s. Giacomo de gl' Incurabili, e le fabbricarono quefta chiefa il 1525. e la diedero in cura a i Frati del Terz' Ordine di s. Francefco. L'anno 1598. fu polta nella chiefa di s. Giacomo de gl' Incurabili, co tutto ciò a quefta refta il fopramome di prima, che fu dei miracoli, e vi celebrano la Natunità della Madonna. Hoggi è fotto cura di Padri Francef.

Qui presso è'l Giardino del già Eminétiss. Card. del Monte.

## Di S. Orfola. 18.

A Vanti l'anno santo del 1600. si mostero alcuni di varie s.Orsola, pigliando va facco rosso con cordone verde, e si cos gregarono in Santa Maria della Pietà a piazza Colonna, e manteneuano in esta la cappella di s. Caterina. Ma per este liberi nell'essercito delle opere loro ad honore di s.Orsola, comprarono questo sto l'anno 1607. e le dedicarono questa picciola chiesa, doue hanno della sua spalla, e sanno sesta di s. Caterina, e di s.Orsola, s. Caterina, e di s.Orsola, picciola chiesa, doue hanno della sua spalla, e sanno sesta di s.Orsola, nel cui giorno maritano zitelle, e liberano va prigione per la vita.

Il sacro martirio di queste sante Vergini si tiene, che sosse l'anno del Signore 383, imperando Gratiano, e Teodosio.

### Della S. Casa di Loreto. 19.

Non molto lontano verso Ripetta alla man diritta è la nuoua chiesa della Santa Casa di Loreto della natione della Marca sabbricata con l'habitatione congiunta, che patte sarà Spedale, e-patte Collegio per molti giouani della mede-

medefima Prouincia, e nel 1637. con solennissima processio. ne trasferirno l'Imagine della Madonna dalla Rotonda, oue era,a questo santo luogo, & hora vi è gran concorso di popolo; & vn'Eminentiffimo Cardinale n'e Protettore .

# Di S. Rocco, e S. Martino, 20.

Vando questa parte di Roma, che era tutta piena di hor-ti, donde anche de gli hortaggi si disse, incominciossi ad habitare, dalla piazza di Santa Maria del Popolo tirarono a filo tre strade maestre, vna a fianco del monte Pincio, hora della Trinità, l'altra del Corso a s. Marco, la rerza è questa a canto il fiume, che hora de gli Schiauoni, hora de'Lombardi si diffe. Certo è, che gli Schiauoni, de quali è la seguente chiesa dis. Girolamo, possedeuano ancora questo sito, hauendolo comprato da essi la Compagnia di s. Rocco, e l'anno 1499. vi

fabbrico questa chiesa affai grande, e bella.

Et al pari di qualfiuoglia di Roma la mantiene offitiata; hà appreflo vno spedale per gli ammalati di varie professioni, & arti. Vi è anco vno spedale per le donne fabbricato, e dotato dal Cardinal Antonio Maria Saluiati, nel quale (come anco in quello de gli huomini) fono l'inferme con grandissima diligenza, & esquisitezza curate,e prouiste in spirituale,e temporale. Con molto apparato celebra quest'Archiconfraternità il giorno di s.Rocco a'26. d'Agosto in solenni apparati, e musica, e libera va prigione per la vita, e marita zitelleil giorno dell'Affuntione della Madonna. E se bene questo Santo non è canonizato; per quello nondimeno, che occorfe nel Concilio Costantiense, e che di mano in mano è seguito, tolerandosi dalla chiesa vniuersale, è in gran diuotione appreffo'l Popolo Christiano.

Confermandofi poi l'anno 1560. la Compagnia dis. Rocco da Paolo IV. con molte gratie, e privilegi, si aggiunse a questa chiesa vn'altro titolo, ch'è di s. Martino, e la cagione di ciò su secondo l'informatione hauuta di quà perche da varie conditioni di persone sù nel principio gouernata questa chiefa,e fra questi vi furono gli Hosti , i quali vi eressero vn'altare dedicato a s. Martino, nel cui giorno felennemente qui cele.

brato maritano zitelle pouere dell'arte'loro . L'habito dell'Archiconfraternità di s. Rocco è verde, con l'imagine del Santo, e due fratelli, ch'inanzi vi sono inginocchiati.

Le due cappelle prime sono pitture di Baldassar da Siena. Nella festa del Santo si corrono pe'l Teuere i palij delle barchette, e de'notatori; come anco fi fà in quella di s.Bar-

tholomeo.

# Di S. Girolamo de' Schiauoni.

E Ssendo impadronito il gran Turco dell'Imperio Orien-tale il 1453. trà gli altri, che suggendo la sua tirannia. vennero a Roma, furono molti Schiauoni. Et hauendola Pio V. posta trà i titoli de i Cardinali, con felice sorte tocco a Fr. Felice Card. Peretti, che fatto poi Sommo Pontefice co'l nome di Sisto V. da'fondamenti la ristoro sotto questa. grande, e bella forma. Di più la fece Collegiata per la sola natione de'Schiauoni. Et hora benificati dal santissimo Vrbano VIII. gli hanno eretta questa inscrittione in pietra. scolpita.

VRBANO VIII. P. O. M.

Quod Patris affectu complexus nationem Illyricam a ducentis annis in hoc templo, postea a Sixto V. a sundamentis extructo congregatam, eidem congregationi tranquillitate reddita, domo s. Caij papæ martiris Illyrici a fundamentis excitata. Baptisterio Constantini Imperatoris Illyrici illustrato, sacrorum mysteriorum libris Illyricis purgatis, alumnis Illyricis Lauretano Collegio restitutis, immortalibus beneficiis affecerit, Alexandro S.R.E. Diac. Card. Cafarino protectore. eadem Natio grati animi hoc monumentum posuere.

AN. DOM. MDCXXX.

La chiesa è architettura di Martin Lunghi vecchio



Il Palazzo della nobilifima fameglia Borghefe è posto de fito nel Rione di Campo Marzo, d'architettura eccellente. La grandezza sua è marauigliosa, che più facilmente si potria giudicare vn Castello, che Palazzo. Le facciate di questo nobile edificio sono quattro, trè delle quali hanno d'aunati

Tie

tre belliffime piazze. Ma la principale è bella, e grande intitolara dal Cognome de fuoi Signori, Piazza Borgnefe. Vi fon da venti flatue poste in diuersi luoghi per il cortile, che oltre il valore grande, rendono a tatto detto luogo maraniglioso. Dentro poi sono stanze con ornamenti Imperiali di statue, quadri de più rari, che siano a nostri tempi, con vna galleria famossisma, & anco iontane, e giardino, e mille altre delirie.

Questo palazzo su sotto i Dezza cominciato da Martin-Lunghi, e poi sotto i Borghesi finito da Flaminio Pontio.

Vi e anco dalla man diritta il palazzo per la fameglia nobilmente in quadro fabbricato, doue il Sig. Ferrante de Caroli ha dotta libreria, e bellifimi quadri.

Questo valazzo su cominciato da Antonio de Battistis, e

poi finito dal Soria.

## Di S. Gregorio à Piazza Nicosia. 22.

Per quanto s'intese da chi si dilettaua dell'antichità Romane, hebbe questa piazza il nome di Nicosia, perche v'habito vn' Ambalciadore Raguseo, che di patria, o di cognome, su di Nicosia. Per l'inondationi poi del vicino Teuere, essendos perdute le scritture di questa chiesa, nulla potiamo sapere della sua prima sondatione.

Di certo habbiamo, che il 1527, qui fi fondò vua Compagnia de Muratori, che ve ftono facchi turchini con l'Imagine dis. Gregorio, è apprefio la chiefa (ecero vu'Oratorio per gli efferciti fipirituali. Maritano zitelle nella fefta del Santo per vn legato di Pietro Giacomo di Carauaggio, dando il primo luogo a quella, che della fua patria fi trouaffe in Roma.

### Di S. Lucia della Tinta. 23.

Antichità di questa chiesa si raccoglie dalla Consessione ne dell'altar maggiore, che si saccuano anticamente per riporui corpi santi, che sorsi ancora vi potriano essere.

Di più nel muro a man manca in vn marmo ci e la copia d'vn Breue, Apostolico, doue si concede Indulgenza d'vn'anno, e 40. giorni nel giorno di s, Lucia, e della consacratione, e per

tutta l'ottaua, hauendola per la molta vecchiezza matta vn Canonico di esa, chiamato Giouanni Romanutio, che infie-

me era segretario delle lettere Apostoliche.

Al Priore, e Capitolo di quelta chiefa s'indirizza questo Braue di papa Nicolo I, che su creato pontence l'anno 826, e stando nel Breue, che nell'anno 3. di questo Pontificato il detto Canonico rifece la chiesa già vecchia, si raccoglie, che la sua prima sondatione và al pari con quella, che stà in Silice. Cosa degna ancora da notare in quel Breue è, che ne i tempi antichi di pochi anni erano l'Indulgenze, acciò da'sfedeli soffero più stimate, e conseguite con desiderio, sollecitudine.

Hora effendo restato a questa chiesa il solo titolo della parochia, piacque a Dio ilustrarlar con vna miracolosa Imagine della Madonna, che stando in vna publica strada di Campo Marzo, su da Cocchieri ottenuta l'anno 1545. Per metterla in questa chiesa, doue haueuano la Constaternità loro, ma non puoteron mai staccarla dal muro, insino che il Clero non ci venue ad accompagnarla in processione.

L'anno poi 1,80. stando questa chiesa in pericolo di cadere, la detta Compagnia la rifece. Tal'hora maritano zitelle, e morendo iloro radri, che sano della ffes'arte, ne pigliano protettione. Vestono sacchi turchini notati contino braccio, & essi madonna, che tra gli Angeli tiene il suo Figlio in braccio, & essi surono, che nel riportare la detta Imagine a questa chiesa, la cinsero con la pittura d'alcuni Angeli. Al presente questa Compagnia non è più in questa chiesa, mana preso va sitto, per fabbricarui van di nuovo.

Ma fi bene vi fono alcuni Canonici conflitalti dal Caualier Ricci, che prima andarono a s. Giouannino de'miracoli (come habbiamo accennato) & hora qui fi fono posati con ha-

bi to molto vago, e maestoso.

#### Di S. Ino. 25.

S luo è chiesa della natione di Bertagna, e parochia, e vi è la Compagnia de gli Auuocati, per hauer'esso esserciato tal'ossicio per vedoue, e pupilli fantamente.

Grande poi e la solennità, con cui si celebra qui la festa di

s. luo a' 19. di Maggio, venendoci il Collegio de gli Auuocati Conciftoriali, & inuitandoci vn buon numero di Cardinali, e da qualche periona letterata fi recita vn'Oratione Latina in honore del Santo, & hora pigliano vno de gli Alunni del Seminario Romano. Quando cominaciafie il Collegio di quefii Auuocati non lo Iappiamo.

Di S. Antonio da Padona de i Portugbest. 26.

P. V questo santo Portughese della Città di Lisbona. Il principio della Nation Portughese in Roma viene da vna divora Gentildonna di Lisbona, detta Cuismar, la quale habitaua doppo la chiesa della Madonna de'Monti ; e l'anno 1360, sece nella sua casa vno spedale per li poueri pellegrini Portughesi, che veniuano di si lontani paesi a visitare le gloriose memorie di questa santa città , e doppo sua morte lo lascio herede di tutti i suoi beni. Ma poi sotto d'Eugenio IV. parue a Portughesi più commodo questo sitose presso lo spedale sabbrico la chiesa il Card. Antonio Martinez de Chieues Portughese, che da Eug. IV. hebbe il cappello l'anno 1439.

Ma'il 1486, hauendo bifogno lo spedale di qualche ritorma, Papa Innocenzo VIII dieda la cura al Cardinale D. Giorgio Costa, il quale ordinò, che ogni anno dalla Natione Poreughese due Gouernatori si eleggesse con cinque Configlieri; e ne sosse capo per sempre l'Ambasciadore della Corona di Portugallo, hora vnita con quella di Spagna. Non solo è questo spedale per gl'infermi della Natione, ma per trè giorni ancora danno il viuere, e trè giulij di limosina a i Pellegrini Portughess, hauendo prima la sede, che siano consessati.

Da Gregorio XIII. hebbero gratia di fare vn'altare priuflegiato, & in quelta chiefa eleffe la fepoltura il Dottore Nauarro Martino Azpicuelta grande in bontà, e dottrina: Il quadro di s. Elifabetta è del Caualier Celio.

Questa chiesa è stata di nuouo risatta, & abbellita dalli Nationalije la sacciata è disegno di Martino Lunghi giouane.

Fine della Quarta Giornata.

# Giornata Quinta.



# RIONE DI S. EVSTACHIO.

V'è la chiesa co'l titolo dis. Eustachio, si tiene, che vi haussie la casa il detto Santo; poichela sameglia dis. Eustachio, già Conti di Tusculo, hebbe la sua habitatione nelle Therme di Nerone, e d'Assisano accuero, nelle quali hoggi e il valazzo di Madama, e già v'habita-

rono s. Eustachio, i figliuoli. & i loro progenitori. Ma questa parte, doue hora è la chiesa, su particolarmente conuertita in vío sacro, & a detto Santo dedicata. La qual sameglia su vua delle principali di Roma; víandosi molto tra la sobilità antica Romana, di sabbricare le loro habitationi

a nel-

nelle più segnalate ruine della Citra. Da vn antica memoria hà preso questo Rione il suo nome, e per insegna porta in campo rosso vn Ceruo, sopra di cui è vna testa del Saluatore...

Vi sono i Palazzi de gli Eccellentissimi Signori Cesarini .

del gran Duca di Toscana; e la Sapienza.

## Di S. Euftachio. 1.

A questa chiesa hauendo il presente Rione pigliato il nome, del 1196. su da Calisto II. consacrata, o su perche d'oratorio si sece Chiesa, o pure se già da Constanzino hebbe tal forma haueua bisogno di ristoro; onde consacrandosi di nuouo, surono posti sotto l'altar maggiore i corpi de' ss. Eustachio, Teopiste sua moglie, e due loro figli Agapio, e Teopisto, che da sua madre prese il nome. Et è antica Diaconia d'Eminentifiimi. Il s. Pietro a fresco è pittura di Perino del Vaga.

La presente chiesa, oltre l'osserta, che da'tempi antichi li sa ogni anno il Popolo Remano d'un calice, e torcie a 20, di Settembre, giorno di s. Eustachio, glie n'è fatta vu'altra a' 30, di Gennaro, d'un'palio di velluto, per esserti in quel giorno il 1598. ricuperato alla chiesa lo stato di Ferrara. E per esser questa chiesa vicina allo studio della Sapienza, vi si recita il giorno di s. Lucal'oratione, ch'ogni anno si fa, per dar principio a gli studij tralasciati per le vacanze, e vi publicano i Dottori, e le materie, che hanno da leggere. Qui pure il collegio de' procuratori celebra nel meie di Settembre la festa

di s.Michele, e vi mantiene la cappella a quest'Archangelo

dedicata, e vengono a honorar la festa ancora gli Auditori di Rota.

Finalmente effendos fondata in questa chiesa il 1582. vna Compagnia del santissimo Sacramento, andata mancando, fe l'anno santo del 1600. non la risugliana no i Canonici di questa Collegiata con l'Arciprete, se altri della parochia, che tutti le diedero i loro nomi, onde cominciarono ad accompagnate il-santo Sacramento a gl'infermi, e con-

MODERNA.

mole apparato confernario nel fepolero il giouedi, e ve. nerdi fanto; & il martedi trà l'ottana della fua folennirà portarlo in processione. E qui presso è la Dogana di terradella Citta.

Poi all'incontro della chiefa la facciata dipinta è de Zuccari. El palazzo non molto diltante è de Signori Cenci di bella architettura. L'altro è dell' Eminentiffi mo Cardinal Lanti. E la nuoua fabbrica della Spe-

tiaria della Compagnia de' ss. Apoftoli è eretta per li poueri della Cit-

tà.

Segue poi il Palazzo del Sig. Marchefe Giuftiniano, il quale ha quantità di fiatue di marmo antiche, e quadri di Pittori celebri, del chene ha fatto libri con grandiffima-





Di S. Luigi de' Francesi. 2.

Per farfi Dio conoscere mirabile in tutt'i Santi suoi, n'ha fatto comparire alcuni sotto le corone, e manti reali. Vno di questi su s.Ludonico, o Luigi Rè di Francia, e nonq

di questo nome, poiche di 12. anni cominció ad ester tutto

Non trouiamo, quando la Christianissima natione Francese incominciase hauer in Roma qualche chiesa. nondimeno
potrebbe estre stato, quando il 740.5. Gregorio III. gli diede quel itolo, per hauer ditelo lo stato della Chiesa Romana, contra di chi lo volcua occupare, o quando il 802. Carlo
Magno si fece tanto benemerito della Chiesa Romana: Da
certo habbiamo, che appresso della Torre Argentina possedeua van picciola chiesa sotto il titolo di s. Luigi, e la cangiò
con questo sito, che era della Badia di Farsa, & era vna chiesa
di s. Maria, a cui e: a vnita la passata del Saluatore con lo spedale; e questo cambio si sece il 1478. con approuatione di
Sisto IV. e da lui, e da Giulio III. le surono vnite altre chiese, hora dissatte, & a questa resto la cura dell'anime.

Quanto poi fiano stati i Francesi benemeriti di tate chiese vnite loro l'hanno dimostrato nella fabbrica di questa, per sere vna delle giandi, e belle, e ben'ossitiate di si Roma; e per la prediche Quadragesimali procurano d'hauer'eccellenti predicatori. Di legati pij si tece vna tanta chiesa, tra'quali surono di molto valore quelli di Caterina Medici Regina di Francia, e del Card. Matteo Contarelli; e finita si consicro il

1585. a gli 8. d'Ottobre.

Furono (empre i Francefi divoti di riverire i luoghi fagri di quetta Città, come fiè accennato in s. Peregrino di Borgo, chiefa gii in patte rounata, & hora rifatta, & indi non molto lontano, quafi doue è la guardia de Suizzeri, hebbero habitatione Ruga Francigena detta in teftimonio di quella gran diuotione, che verio s. Pietro, e Roma (empre han dimottrato.

Due volte l'anno maritano zitelle nate di poueri Francefi, la spirma e nella Natiuità della Madonna, l'altra nella fefta di s. Sebaffiano. Accompagoano con grand'honore il fantifiimo Sacramento, quando fi portra a gl'Infermi di quefta parochia, e nella Domenica tra la fua Ottaua fanno la proceffione. Qui s'è fatto vua Comp. d'alcuni di Lorena.

In questa chiesa del mese d'Ottobre si dice vna Messa per Mon. Lotrecco, che libero questa Città dall'esercito di Bogbone, il quale vicino a porta Caualligieri nel salite vna scala, per entrar su le mura della Città, fu da una archibuciata per mano di Francesco Valentini Romano tra l'uentre, e la coficia a morte ferito, e nella cappelletta, che hoggi v'e della... Madonna del Resugio trà le vigne delle fornaci, miseramète mori nel 1577, la sua armatura sa nell'armeria Vaticana, è il corpo su portato a Gaeta.

La pittura dell'altar maggiore è di Francesco Bassano; poi nella prima cappella a man diritta il s. Mattheo, e le storie son del Carauaggio, la volta del Caualier d'Arpino, e vi son'

altre belle Cappelle.

La facciata della chiesa è di Giacomo della porta.

### Di S. Saluatore nelle Therme . 3.

Tà in più luoghi di queste nostre chiese habbiamo vedutio che siano le Therme, & a chi serussifero, qui dique per vliimo surono quelle di Nezone, tanto commode, e belle, ch'ando in prouerbio. Di Nerone qual cosa peggiore? e delle sue Therme qual migliore? Appreso delle quali Alessando Scuero sece le sue, ma egli troppo volle, dando licenza contro del solito, che anche di notte si potesse ogni vno bagnare nelle Therme, e del suo vi sece mantener'i lumi, che anco in bene de'studianti poteuan seruire, essendo nelle Therme co-

piose librarie.

Qui pure fecero vn Tempio alla Pietà, il qual fu poi da s. Silueltro dedicato al Saluatore, poi da s. Gregorio fu confacrato, e fi tiene, che vi fiano molte indulgenze, per lo continuo concorfo del popolo a vifitare quella chiefa, che per effer due volte abbruciata, di grande ch'era prima, si è ridotta a questa piccola forma, « de congiunta con l'habitationa del Sereniffimo gran Duca di Tofcanaima hora vi fi fabbrica regiamente il nuouo palazzo, difegno di Paolo Marucelli. Ci fu anco vno spedale sotto il titolo di s. Giacomo nelle Therme, & hora serue a gl'infermi, e peregrini della natione Francese.

### Di S. Giacomo de' Spagnoli.

Hauendo N. S. eletto due Apostoli di questo nome, vno fi diste il maggiore, perche tù prima chiamato da lui, l'altro fi diffe minore, perche fù chiamato doppo. Nellachiesa de' 15. Apostoli riposa il corpo del minore, conquello di s. Filippo . Al primo dunque è dedicata questa. chiefa.

S.Giacomo delli Spagnuoli, fù edificato da vn'Infante di Castiglia detto Alfonso, figliuolo del Re Don Alfonso, e dapoi riedificato da Don Alfonso de Paradinas Vescouo Cucitatense; e dedicato non solo a s. Giacomo, ma anco a s Altonfo Vescouo di Toledo,e percio fanno l'vna,e l'altrafesta. Vi e lo Spedale per huomini, e donne della natione. La chiesa è benissimo officiata, e si maritano zitelle. Vi sono molte Indulgenze, particolarmente il giorno di San Giacomo.

Grand' ornamento ancora s'aggiunse a questa chiesa il 1579. con la fondatione d'una Compagnia de'soli Spagneli, co'l titolo della gloriosa Resurettione di N. Sig. e per dimostrare il suo trionto, vincendo la morte, ogni ango sù l'Aurora di quel facro, e lieto giorno portauano già con grande apparato, e pompa attorno di piazza Nauona il Santissimo Sacramento; & vn'altra, non pe o tanto folenne processione, fà questa Compagnia la Domenica tra l'Ottaua dello stesso

divino Sacramento.

Marita finalmente zitelle il giorno dell' Ascentione di Nostro Signore per vn legato di Constantino del Cattello Decano della chiesa di Conca, e Referendario Apostolico dell' vna, e l' altra Segnatura, e tece questo legato il 1567, in cui voteua, che di parenti Spagnoli fofsero quette zitelle, & arruaffero ogni anno al numero di quattordici; e le tante in Roma non si trouassero, vi succedessero le Borgognone, & a queste le Tedesche, poi le Fiamenghe, apprenole Senefi, doppo le Napolitane, & all'vitimo quelle di Sardegna, e bisognando che tutte siano pouere, puo effere, che tal volta vna c'entri per ciascuna di

364 ROMA

quent'altre nationi. Al numero di 14. vna v'aggiunie Polifena Ferrarefe il 1575.

Ci fono belli depofiti fatti da diuerfi della natione.
Prefio la Sagreftia a man manca è quello del Ciaccone,
a man diritta quello di Monfignor Fontoias, fcoltura del
Caualier Bernino, & il s Giacomo di marmo è opera di Giacomo Sanfouino. Il quadro della cappella de gli Herreri è di Annibal Caraccioli, e l'historie fon pittura

dell'Albano, Domenichini, e d'altri. Incontro è la fabbrica della Sapienza, vaghiffimo, è bellifilmo difegno di Michel'Agnolo, e feguito dafamofiffimi Mac-

Ari.





La Sapienza.

A fabbrica della Sapienza così detta, per effer quiui eretto dal Pontefice Romano vno studio importantissimo, e necessario per vtilità della Città:è situata in luogo principa.

cipale di Roma, ornata di belli marmi, con porta ampla, e nobile, le fue finestre incorniciate medesimamente di marmo, ele sue mura intonacate in molti luoghi dell'istessa marteria: nella parte di dentro vie vo bello, e ben ordinato portico medesimamente di marmo, che circondando von spatio i cottile reude bellevia, è commodità giande: la fabrica è in se tiesda egregia, e singolare, ma le dottrine, chequiui entro si apprendono, sono di benessitio publico, leggendos lettere non solo Latine, Greche, ma Hebraiche, Arabiche, studio di Legge, Medicina, Notomia, in somma ogni forte di dottrina appartenente alla persettione dell'huomo.

### De SS. Leone Papa, e Fortunato V escouo nello studio della Sapienza. 5.

A Vanti che Galba fosse Imperadore, menò seco a Roma M. Fabro Qunntihano, & esendo giounetto venne con lai suo padre, di cui anco voleua Galba ferunti, per estre dotto, e buono in molte cose di gouerno: co'l tempo il figlio auantò il padre nella dotttina, e doppo molte ricchezze acquistate nel difendere le cause, vedendossi per la sua grand'eloquenza da tutti stimato, & honorato, gli piacque d'infegnaria ad altri, e vi s'mpiegò per venti anm: e fu il primo, ch'in Rovan publicamente aprisse le suose di quest'arte, con diuidere gli studenti in varie classi. & o.dini, e separando gli huomin dalle donne, tra le quali vna su inpote dell'imperadore Diocletiano, onde non e merauiglia, che di molte sante vergini si legga che riuscirono eloquenti, e dotte. Ma sopra d'ogni lode si fece meriteuole Quintiliano, per non hauer impiegato l'arte sua contro de sedeli di Christo.

S'inganno Andrea Fuluio feruendo, che per 600. anni auati d'Eugenio IV. foffe Roma fepolta in feure tenebre d'ignoranza, po che Innocenzo IV. che fu innanzi d'Eugenio poco meno di 200. anni, fondo lo ftudio dell'una, e l'altra legge, e doppo cent'anni Clemente V. v'aggiunfe i Maeftri di lingua Hebrea,e Caldea, & il fuo predeceffore Bonifatio VIII. fece il 1303. in quefto fito, che tiene il mezo di Roma, le feuoleper lo Audio publico, e dichiaro efenti da tutte le gabbelle i

Dot-

Dottori, e Scolari d'esso, & Eugenio IV. che su del 1432, gli applicò il datio del vino sorastiero, si per lo salario de'Letto-

ri, come per accrescimento della fabbrica.

Stando poi in mal'essere per colpa de'lauoranti, sù ristorata da papa Leone X. e da Clemente VII. e di quello c'è vna
Bolla del 1513. nella quale conferma ciò, che in benefitio di
quest' Vniuersità haucuano fatto i suoi predecessori. Di più
vieta a i Dottori di leggi il disender cause, acciò ne'loro studij
meglio s'impiegassero. In oltre li diede in protettione di
tre Cardinali, che sossero il Decano, il primo prete, e'l primo
Diacono. Ma il 1588. Sisto V. trà le molte Congregationi
de'Cardinali, ch'egli sece per lo buon gouerno di S. Chiesa,
vna è, nella quale ordino, che tutte l'Vniuersità dello stato
Ecclesiassico hauessero da ricorrere a questa nelle cause loro,
che gli occorresse di trattar in Roma; e pure a questa dono
ventidue mila scudi, per isgrauarla di molti debiti.

Prima che in questo luogo si facesse vna tal sabbrica, si tiene, che ci sosse vna chiesa dedicata a s Fortunato Vescouo di Todi, che per Legato Apostolico si da s. Hormisda papamandato in Constantinopoli all'Imperadore Anastasio, ch'a Romani dimandana soccorso per interesse del suo stato, promettendo sintamente di volere lasciare l'heresia di Eutichete, il quale non credeua, che la Vergine si potesse dire madre di Dio. Mandò parimente con s. Fortunato, s. Ennodio Vescouo di pania; & essendo ambidue in gran concetto di fantità presso della Corte Romana, surono accompagnati da due Cardinali, Venantio prete, e Vitale Diacono; cose maraniglio de si s. Fortunato racconta ne i suoi Dialogi s. Gregorio papa, dal che si vede con quanta ragione qui gli fosse dedicata vna chiesa.

Con l'occasione poi di questa fabbrica gli hanno aggiunto vn'altro titolo di s. Leone papa, di cui si sa festa a gl' 1'1. di Apri le in memoria di Leone X. che da questa Vniuersità è riconoïciuto per singolare suo benefattore, onde ogni anno que celebra il suo sunerale.

Resta per vitimo dire, che auanti il 1552 in quest'Vniuersità dello Studio Romano s'addottorauano molti per sauoro senza esame: percio Giulio III. nel sudetto anno ordino, 368 ROMA

che i Legifti foffero essaminati da gli Auuocati Concistoriali, & i Medici, Filosofi, e Theologi da Collegij loro, e Sisto V. ordino il 1587, che fosse gouernata da gli stessi Auuocati Concistoriali.

## Di S. Caterina da Siena per li Neofiti. 6.

T Rà le molte marauiglie, che Dio fi diletta di fare negli occhi de mortali affai grande fu, d'hauer eletta que fa Santa per la riforma della fua chiefa, mandandola in Auignone a rapa G egorio XI. accioche lo perfuadeffe a rifederin Roma, come fece. E perche Vrban VI. la conobbe fa Auignone auanti il Pontificato, creato Pontefice la chiamo da Siena a Roma, doue non mancauano alcuni, che fauoriuano l'Antipapa creato in Auignone.

Venuta dunque per vibbidienza a Roma qui s'eleffe l'habitatione sua; per effere vicina alla Minerua chiesa de'Padri di s. Domenico, sotto la cui regola essa militò. E sù leuato lo

scisma per opera sua .

Ma non potendo l'inimico del genere humano foffrire tanto bene ; comincio a folleuari! Popolo Romano contra del
fanto Pontefice, e crebbe di modo l'odio contro di lui ; che
tento d'veciderlo. Onde il Signore apparue alla fanta vergine, dicendole, che voleua abbandonar la città di Roma, &
ella voledolo placare, eggli rifpofe, che la Duina giuditia così
lo ricercaua; ma fi offeriua effa a patire nel fuo corpo tutt'il
caftigo; che a Roma fi doueua, & accettando il Signore vna
tale offerta; cominciarono i demonij dalla Settuagefima del
1380. a darle tanti tormenti, che a'29 di Aprile vi lafcio la
vita in questo luogo in giorno di Domenica, non hauendo
ella più di 33, anni, donde fi vede, quanto sia obligata Roma
ad vna tal vergine.

Hauend'ella dunque fantificato con l'angelica fua prefenza-e pretiofa morte questo luogo, vis ficee vi monasterio di Monache Domenicane, che vi stettero infin'a Pio V. a cui non piacendo questi piccoli monasterij, andarono a fabbriearne vin'altro sù'l monte detto Magnanapoli, dando loro pure lo sesso vitiolo di s. Caterina, e qui Gregorio XIII. diede principio il 1577. alla fabbrica d'un Collegio di Neofiti; e fe bene per la morte del Pontefice restò imperfetta. la sabbrica, lascio nondimeno al Collegio entrata da mantenere assai buon numero di essi.

Hora detto Collegio è stato trasportato alla Madonna de"

Monti, come si dirà a suo luogo.

#### Di S. Chiara. 7.

Ssendosi per opera di s. Ignatio Loiola congregate nel donne, che poi si dis. Marta, come vedremo, quelle donne, che desiderauano di lasciar la mala vita, insinche potessero è farsi monache delle Conuertite, ouero esfendo maritate riconciliarsi con li loro mariti, & hauendosi a leuar dila, ne prese cura la Compagnia de'ss. Apostosi, e quà le conduste il 1563, in vna casa, che però di pia se le le diede il nome, e delle mal maritate le aggiunse il volgo.

Furono da principio gouernate da Monache di s. Chiara, onde fotto questo ticolo Gregorio XIII. lor fabbrico labelica, dided vn protestore, e Deputati; poi estendo natemolte difficultà trà queste monache, e le dette semine, siù giudicato meglio, che nelle cose del gouerno si reggessero distinte l'une dall'altre, come già erano di stanza; non vi essendo in Roma altra memoria di questa Santa, che nella presendo in Roma altra memoria di questa Santa, che nella presendo.

te chiefa.

E qui presso e'Inobile palazzo delli Signori Virtorij, che ha molte statue; e di presente è habitato dall'Eminentissimo Card. Pio.

### Di S. Benedetto, e S. Scolastica. 8.

Nella Città di Norcia già mille, e dugent'anni nacquero questi due gran lumi, per illustrare nell'Occidente la monastica disciplina, come nell'Oricate seces. Bassilio; e con tutto, che Roma in alcune sue chiese hauesse honorato il gran patriarca s. Benedetto, nondimeno i suoi compatrioti desiderando anch'essi come l'altre nationi, farsi conoscere in questa patria commune del mondo, si risollero il 1614. di

a fare

370

fare vna Compagnia, nella quale potess'entrare chiunque soffe diuoto di s. Benedetto, e per maggiormente animare le

donne, v'aggiunsero l'inuocatione di s. Scolastica.

Hora militando questa Compagnia forto l'insegne di questi due gran personaggi, celebrauano il 161, al setta di s. Benedetto con gran pompa nella chiesa di s. Eustachio, doue comiaciarono ad vnirsi insino al numero di dugento, poi il seguent'anno sesteggiarono il giorno di s. Scolastica a' 10. di s. Maria a piazza Colonna, & alla sine comprarono questa habitatione, che lor serviria per farci vna chiesa, & vno spedale per quelli della natione. Per contormarsi poi con l'habito di s. Benedetto, vestono sacchi neri, con vna mozzetta di saia nera, & hauendo la confermatione da Paolo V. trà gli altri priuilegji, concesse loro di poter liberare vn prigione per la vita.

#### Di S. Maria Monterone. 9.

Al Rettore di questa parochia Giacomo Crilli Bologanesi intendemmo l'anno 1599, che in Siena si vnapassa de Monteroni, che sece questa chiesa con'uno spedale, per alloggiare i peliegrini Senesi; e bisogna; che siano passa el cune centinara d'anni, perche del 1241. si ristorata all'antica, come dimostra il Ciborio sopra dell'altar maggiore, e si confarrata per qualch'altro ristoro del 1351. Se alcuni miglioramenti pur vi sece il sudetto Rettore. La sessa principale è dell'Assuna.

#### Di S. Andrea della V alle. 10.

IN questo fito anticamente fi stendeua il Theatro di Pompeo, e nel far de sondamenti della stessa chiesa se ne sono viste le rouine, e s'e offeruato, che il Theatro medessimo altre volte sosse stato.

In questo stesso luogo v'era vn bellissimo, e grandissimo ralazzo, fabbricato dalla fameglia Piccolomini, di doue vicurono due Sommi Pontesici, cioè Pio II. e Pio III. Zio, e

Nepo-

Nepote. E perche questa Casa haueua hauuto origine dalla Città di Siena, il largo, che saceua piazza a detto palazzo, ne prese il nome di piazza di Siena, che hoggidi lo ritiene.

Hor quetto ftesso palazzo essendo stato hereditato dalla Sig. D. Costanza Piccolomini Duchessa d'Amalsi in Regno, & essendo deuotissima del glorioso Apostolos. Andrea-per riposare l'ossa di questo Santo nella Città d'Amalsi, di doue ella era padrona, donó detto palazzo a' Padri Cherick Regolari, che prima stauano in s. Siluestro a Monte Cauallo, acció v'edificassero vn Tempio ad honore del medesimo Santo.

L'instituto di que si Padri, che volgarmente sono detti Teatini, hebbe origine da quattro santissimi huomini, il P.D. Gio, Pietro Carassa nobile Napolitano, ch'essendo stato prima Veseono di Chieti, hauendo rinuntiato il Vescouado, e quanto haueua, pouero volle seguitar Christo pouero: ma essendo persona di gran dottrina, e prudenza, e di molti meriti, poco doppo da Paolo III. su assunta al Cardinalato, e poi al Pon-

tificato,e fi chiamò Paolo IV.

Fù principiara la fabbrica di quefta chiefa dall'Illuftrifs. Sig. Card. Gefualdo, ma nel bel principio preuenuto dallamotte, lafciò l'opera imperfetta. Onde il Cardinal Montalto fi mofte a profeguirla; e quantunque gli foffe oppofto, che non li conueniua feguirar vna fabbrica cominciara da altri, difprezzando fimili humani rifpetti, profegui a gloria di Dio l'imprefa con quella grandezza d'animo, ch'egli moftrò fempre in tutte le cofe fue, e le aflegno fei mila fcudi l'anno, & ordinò, che fi finifie; e l'anno prima, che moriffe, ottenne da Gregorio XV. che dieci anni doppo la fna motte reftaffe l'ifteffo aflegnamento di fei mila fcudi fopra le fue Abbatie, onde v'è l'inferitcione.

Alexander Perettus S. R. E. Vicecancellarius Card. Montaltus in Piccolomineorum domo a Constantia Amelphis Duce Clericis Regularibus dono data, B. Andrez Templum zdificauit; Pio II. & Pio III. Pont. Max. monumen, restituit, & ornauit Anno salut. MDCXIV. Questi sepolori sono scolture di Pasquin da MôtePulciano. Hora e succeduto alla magnanimità di così gra Card.l'animo generoso dell'Abbate D.Francesco Perettisso nepote.

In questa chiesa fin'hora vi sono finite tre cappelle, vnadel Sig. Oratio Oricellai nobile Fiorentino; L'altra e del Sig.

Leone Srozzi, anche pur nobile Fiorentino.

La terza è dell'Eccellentiffima Cafa Barberina, architettata dalla Santiè di N.S. Papa Vrbano VIII. a tempo, che era Cardinale, la quale per l'eccellenza del difegno, e per lasicchezza, & ottima dispositione delle pietre, e per l'eccellenza delle pitture è vna delle belle, e delle vaghe, che si veggano.

E perche questa cappella é posta sopra della Cloaca, doue su battuto s. Sebastiano; si compiacque di farui questa bellif-

fima memoria.

S. Sebastianus miles Christi sortistimus, sagitris Diocletiani iussu conficitur, virgis cæditur, in Cloacam deijcitur: inde a Lucina Matro 12 Romana eius in somnis monitu eximitur, & in Calisti Cœmiterio conditur; sacti indicem plebs olimevenerabunda Aediculam excitauit, cuius hic nuper altare maius cum apside steti. Hanc Sixtus V. Pont. Max. ea lege aquari folo permisti, vt illius pars nouz Aedis ambitu includeretur ad restituendam loci religionem, reique memoriam. Maphæus S. R. E. Presbyter Card. Barberinus Signaturz Iustitiz Præf. hoc voluit extare monumentum. Anno salut. MDCXVI.

Per eser dedicata questa cappella all'Assuntione della Beatissima Vergine, il Santissimo Pontesice doppo, che per li suoi molti meriti con allegrezza di tutto il Mondo è stato assunto al pontificato, non contento di hauetla sabbricata con quella magnisicenza, che da tutti si vede, s'è compiaciuto arricchirla di molte gratie spirituali, e per quattro volte l'anno v'hà concesso Indulgenza plenaria perpetua da guadagnarsi da tutti redeli nel giorno della Concettione, della Puriscatione, dell'Asnuntiatione, e dell'Assuntiatione della Beatissima Vergine; & all'Eccellentiss. Casa Barberina, & a tutti suoi

poste-

posteri Indulgenza plenaria perpetua per ogni giorno, il che anche s'e contentato s'estenda alli steffi padri della medesi-

ma Religione .

V'hà concesso anche vn'altra Indulgenza plenaria perpetua da applicarfi per l'anime del purgatorio per tutti li lunedi dell'anno da'fedeli, che confessati, e communicati visiteranno la medefima cappella doppo il Vespero, e innanzi al Santissimo Sacramento, che vi s'espone, pregaranno Dio secondo la loro deuotione per quell'anime, che nel purgatorio ftanno a penare; e a quelli, che non faranno confessati, ha concesso sett'anni, e sette quarantene.

Nella cappella de'Signori Barberini le scolture sono del Mochi, ed'altri, le pitture del Passignano. In quella de gli Oricellai del Caual. Pomaranci. La cuppola della chiefadel Caualier Lanfranco, i triangoli di sotto del Domenichi.

ni,e la tribuna dell'ifteffo .

Cosi degno Tempio è nobile architettura del Maderna.

Et hoggi anco fi vede cominciata la bella fabbrica del

nuovo Convento, architettura del Marucelli.

Dietro non molto lontano habita il Signor Caualier Caffiano dal pozzo, il quale come versato nelle scienze così oltre famosa libreria ha fatto vno studio di disegni quadri, bassi rileui, medaglie d'huomini illustri, & altre cose degne d'effer

vedute, & ammirate .

Dalla parte dinanzi della chiesa è la strada della Valle, Ou'habita Monfig. Coccino Decano de gli Auditori di Rota, che ha famofiffima libreria; e'l Signor Pietro della Valle, doue si veggono tre mummie con le loro casse antiche dipinte, & ornate di diuerfi Gieroglifici, come soleano fare gli Egittij, & altre cofe portate da quelle parti Orientali , e molti maymi antichi degni di memoria .

# Del Santissimo Sudario di N. Signore. 11.

Non è dubbio, che delle memorie lasciateci da N. Sig. in terra, quelle più da noi fi prezzano, e maggiormente ci son care , nelle quali , per hauerle toccate , v'inprefie la sua figura, Due n'ha Roma della faccia, Quella, che A a

diede a s. Veronica, stà in s. Pietro nel Vaticano; e quella, che mando ad Abagaro, è in s. Siluestro di Campo Marzo

Ma quella di tutto il facto, e divino fuo cospo, d'ogni altra più miracolofa, e venerabile stà nella Città di Torino, e laimpresse in quel leazuolo, sopra del quale lo stefero, primadi sepellirlo; & altrettanto avanzandone da capo, ve lo riuoltarono insin'a'piedi, in modo che risuscitato visti vide con la figura del suo corpo, & i segni delle cinque piaghe, e delle battiture in tutta la carne; & insino sotto le piante de'piedi affermano alcuni di hauerle vedute.

Santiffimo Sudario è detta questa chiesa della compagnia delli Piamoutesi, e di ragione conuiene, che habbino il titolo del santissimo Sudario, poiche il Duca di Sauoia conferua con ogni grandezza, e maestà il Sudario, nel quale su iauolto il Nostro Signor Giesù Christo, quando su sepolto, sopra il quale vi lasciò la sua facrazissima figura; è anco detta questa chiesa s. Luigi de Piamontesi, con far il 1537, vna. Compagnia sotto il titolo di questa sacra Sindone, nella quale possono entrare tutti i sudditi del Duca di Sauoia. Versono su prosso possimo con vno sossimo con vno sossimo parimente rosso.

Furono prima in vna vicina chiefa della Badia di Farfa, dedicata a s. Luigi, & effendofi per la picciolezza profanata; fecero qui questa da' fondamenti il 1605. fotto della Totre Argentina, così detta da vno d'Argentina in Ger-

mania.

Tra l'altre buon'opere di questa Compagnia, I odeuole è quella d'alloggiare i poueri Sacerdoti, e Cherici, che di Sauoia vengono a Roma. La pittura del Sudario, ch'e sopra dell'altar maggiore è satta sù la stessa miura di quello, che stà in... Torino, e vi sù stessa di sopra, e sù donata prima a Clem. VIII. dall'Arciuescouo di Bologna Alsonso Paleotto, con vo libro, che di tal materia mando in luce: e poi papa Clemente la... dono alla Compagnia. Oltre la sesta principale di questa chiesa a' a... di Maggio in honore del Santissimo Sudario enel cui giorno maritano zitelle, e liberano vn prigione, sanno ancora di s. Mauritio a' 22. di Settembre, per conformarsi con la casa di Sauoia, che hà questo Santo per Protettore.

Li Palazzi incontra de'Signori Caffarelli sono bellitimi disegni di Raffaelle; di cui anche è quello dell'Aquila in-Borgo.

# Di S. Giuliano a i Cesarini. 12.

Auendo le guerre de'Goti diuisa in due rami l'antica, e nobilissima sameglia de'Cesarini, come s'è detto alla chiesa del Saluatore in onda, qui finalmente s'vnirono in vn vicino lor palazzo, donde n'ha questa chiesa il sopranome suo, a disserenza d'altre due dedicate a questo Santo. Bisogna poi (dice il Sansouino) che per qualche segnalata impresa de'Cesarini in beneficio del Popolo Romano egli habbia dato al capo di questa Eccellentissima sameglia il suo stendardo, si ne' tempi di guerra, come di pace ne i publici spettacoli, o sesse solonni, e particolarmente in quella di s. Giorgio.

Quanto alla prima fondatione di questa chiesa, fatta dalla Natione Fiamenga, la ritrouiamo assai antica, perche sù quados. Bonisatio Vescouo ridusse i Fiamenghi al conoscimento di Christo il 755, in circa, essendo in quell'anno coronato di martirio s. Bonisatio nella Frisia, & appresso di questa chiesa vi secero vno spedale per li pellegrini Fiamenghi. Poi il 1094, hauendo papa Vrbano II. collegati i Principi Christiani per la ricuperatione di Terra Santa, e venendo a Roma Roberto Conte di Fiandra ristorò, e dotò questo sa-

cro luogo.

Per insegna tiene s. Giuliano con vn falcone in pugno, & vn cane da lassa, perche si dilettaua della caccia. Qui da' Fiamenghi si celebra la sua festa a' 13. di Gennaro, nel cui giorno in Fiandra si sece la translatione d'alcune reliquie di s. Giuliano.

# De'SS. Cosimo, e Damiano delli Barbieri. 13.

Ominciò questa Compagnia il 1440. e pigliarono per loro Auuocati questi Santi, che essercitarono l'arte della Medicina, che in qualche parte a Barbieri ancora tocca. 376

Fù già questa chiesa di monache sotto il titolo della Santiffima Trinita, ma essi celebrano questo de i lor'Auuocati, nel cui giorno liberano vn prigione, e vestono sacchi bianchi, cinti d'va cordone bianco. Et hora in parte e stata rabbellita.

Doueuz effere questo monasterio vno di quei piccoli, che

da s. Domenico s'vnirono nella chiesa di s. Sisto.

#### Di S. Helena de Credentieri. 14.

E Slendo in Roma gran numero di Credentieri, che seruo-no a molti principi, de quali forsi più d'ogni altra Citta questa n'ha copia, si risolfero l'anno 1557. di fare anch'esfi vna Compagnia, e doppo che in varie chiefe furono andati congregandofi, hebbero questa chiefa dis. Nicolo con la cura d'anime; e stando in pericolo di cadere, fù la parochia. vnita ad altre vicine,e da'Credentieri rifatta la chiefa , e de-

dicatala a s. Helena madre del gran Constantino.

Et in vero, che non poco obligato s'hà da riconoscere il Popolo Romano alla diuotione di quelta Compagnia, in rinouare la memoria di quella, che ritrouò il sacro legno della Croce di Chrifto, & a Roma porto molte reliquie di Terra fanta,& in quest'alma Città fantamente fini i giorni suoi. Fù il suo corpo sepellito dal suo figliuolo Constantino in vn bel Mausoleo suori di porta Maggiore; e benche poi di la fosse leuata, restarono però delle sue reliquie in varie di queste noftre chiese.

Qui presso sono i palazzi de'Signori de'Caualieri .

# Di S. Nicolò alle Calcare. 15.

H Auendo Gneo Ottauio Console ottenuto vna segna-lata vittoria de'Persiani, qui sece trà il cerchio Flaminio, e'l theatro di Pompeo vn portico da passeggiare in tepo di pioggia, quand'impediua ne'cerchi, e ne'theatri i giuochi, & altre rappresentationi, che per trastullo del popolo si faceuano; e perche sopra le colonne, che lo sosteneuano erano capitelli di bronzo lauorati alla Corinthia, fu detto -10 g

MODERNA.

377

portico Corinthio, e d'Ottauio, che lo tece. Poi dimandandofi nel Greco il bronzo Calcos, vogliono, che dal volgo qui fi diceffe alle Calcare, fe bene pare vn'interpretatione molto flirata, non leggendofi, che da i capitelli di bronzo fosse nominato questo portico ne in Latino, ne in Greco, si che presso del volgo biogna lasciare queste, & altre ignoranze.

Della prima fondatione di questa chiesa nulla si è potuto intendere; solo habbiamo, che il 1611. essendo parochia il suo Rettore Magno Penico d'Anagni la rifece, & innanzi v'apri vna bella piaz.

> Qui stette per alcun tempola-Compagnia dell'Angelo Custode.



# Giornata Quinta.



# RIONE DELLA PIGNA.



Auendo questo Rione per insegna vna Pigna in Campo rosso, ci sa credere, che sù qualch' vna di queste contrade, ci sosse vn rino, comedi queste contrade, ci sosse vn'olmo, n'hebbe vn'altra vicina, il suo nome.

Vi sono le famole fabbriche del ralazzo di s.Marco, del Collegio Romano, e de Duchi Sannesij.



Di S. Maria Annuntiata del Collegio Romano. 1.

Vesta chiesa, e Collegio contiguo sono della Compagnia di Giesù: La prima pietra della chiesa sù messa l'anno 1562, nel qual'anno il Sig. Iddio mosse D. Vistoria-Tol. Tolfi nipote da canto di madre di Paolo IV. a feguitare a fue fpele la fabbrica, e la riduffe nel termine, in che hora fi rroua,dono in oltre alcune cafe per il Collegio, frà quali vna ne fù verfo la piazza di s.Mauto,doue habitaua lo fteffo pon-

te fice, quando fù affunto al Pontificato.

La presente fabbrica cognominata il Collegio Romano hebbe principio da Gregorio XIII. E' di sito posto in bella parte di Roma di vaghissima architettura, con sue finestre, e cornici tutte di marmo. La sua porta di rara bellezza, ornata medesimamente tutta di marmo. Dentro vi è un cortile grande, spatioso, vn bellissimo Portico, che vien sostentato da grandiffimi pilaftri; Elopra di esso Portico vi è medesimamente il secondo della detta materia, per li quali passando si entra in grandissime sale, & altre belle stantie commode, e necessarie per così nobile studio. Questo tù eretto a publica vtilità, e commodo de'ftudiosi. Iui leggendosi publicamente da'Padri Gefuiri oltre alle scole di Grammatica, e di lettere Greche, Humanità, Rettorica, Logica, Fifica, Metafifica. Casi di coscientia, e Theologia, con tanto concorso di studenti, che è cosa maravigliosa; poiche detti Fadri oltre alle lettionise dichiarationi di dette scientie, costumano far scriuere quelle dichiarationi, cominciando dalla Logica a tutte l'altre scientie inclusiue con la Theologia, il che apportagrandissima facilità per l'acquisto di quelle. Vnito a detto Collegio vi è vna chiesa dedicata alla Gloriosissima Vergine sotto il titolo dell'Annuntiata, oue per commodità de'ftudenti, e di qualfiuoglia altro fi celebrano continue meffe da detti Padri, con frequenza, e deuotione particolare de fedeli. assistendosi da quelli con esquisita diligenza, politia, deuotione, e particolarmete alle confessioni. La tribuna è pittura del Zuccari co le altre due storie, e'ls. Francesco è del Mutiano. Oltre di questo in detto Collegio vi sono Congregationi, nelle quali possono interuenire giouani soli, iui estercitandosi fermonisdiscipline, & altre deubtioni, alle quali vi è vn numeroso concorso. Di più vi è commoda habitatione per li detti Padri. Dicono effer architettura di Martin Lunghi vecchio, del quale anco fono i Palarzi de gli Altemps all' Apollinare, de'Cefis alla fonte di Treni, e de gl'ifteffi in Borgo, & ho& hor'il tutto con gran politia si vede compire; e vi si e prin ricipiata bellissima sabbrica del samosiss. Tempio di s. Ignatio,

Non fi è fermata qui la charità di questi Padri, che hà voluto ancora abbracciare la cura de poueri contadini, e baroni, li quali vanno a trouare nelle piazze, e strade di Roma, doue è maggior frequenza di loro, con quest'ordine. Si sono diuisa la Città in 12 quartieri, & ogni mese dell'anno si pigliano a coltiuarne vno con la parola di Dio, e con li sacramenti della Confessione, e Communione, sacendo ogni vitima Domenica del mese in vna chiesa di quel quartiero la più com-

moda, e capace, la Communione generale.

Le feste poi, e Domeniche antecedenti alla Communione generale s'impiegano in ammaestrarli nel modo di ben confessarsi, e communicarsi. E se bene quest'opera su da principio cominciata principalmente per li contadini, nientedimeno nel progresso poi del tempo, ha preso tant'accrescimento, che la Communione generale hoggidì arriua taluolta a dicidotto i mila anime, & ordinariamente da dieci a dodecimila, concorrendoui no solo gli habitatori di quel quartiero, doue si sa la communione di quel mese, ma da tueta la città, gente d'ogni sorte di conditione, e stato.

Et hora se n'è fatta vna nuoua, e distinta chiesa piena di de-

Incontro al Collegio Romano e'l Palazzo de' Signori Marchefi Saluiati, difegno di Francesco Volterra.

# Di S. Maria sopra la Minerua. 2.

Vesta chiesa sù detta di s. Maria sopra la Minerua, perche il Conuento a quella congiunto è sabbricato in parte sopra le rouine di vn Tempio di Minerua, & hoggidi ancora appariscono li vestigij di quello in quel cortile aperto di detto Conuento, che sta a dirittura della porta sù la strada, che và dalla Ritonda a s. Mauto, e ritiene il nome di Minerua veca chia. Fù sabbricato questo Tempio da Pompeo in rendimento di gratie di molte vittorie lianute in guerra a benesitio del Popolo Romano.

La chiesa (main forma assai minore) su data da Zaccaria:

Papa alle Monache di Campo Marzo, quando vennero da Grecia a Roma, le quali eleggendofi per la sua habitatione Campo Marzo cedettero questa chiesa a i Padri Domenicani, come apparisce per scritture antiche, che si conseruano nell'Archiuio del Conuento della Minerua . Questo fegui, perche i sudetti Padri, che prima habitauano a s. Sabina nel monte Auentino, vedendo, che dila sù era allontanata la. Corte, e che non poteuano più,come prima, effercitar l'offitio della Predicatione commeffo loro dalla fanta Sede Apoftolica, procurarono hauere nell'habitato di Roma qualche luogo proportionato a detto fine . Cosi dal sudetto monasterio di Campo Marzo ottennero questa chiesa, e luogo della Minerua fotto il Pontificato di Gregorio X. il quale commise al suo Vicario in Roma, che all'hora era Fr. Aldobrandi. no Caualcanti dell'Ordine di s. Domenico, che in suo nome confermaffe, come fece, la detta concessione, che fù nel-

l'anno 1275.

Ottenuto, che hebbero detti Padri questo luogo, si diede-10 a fabbricarui vna chiefa affai maggiore in quella grandezza, che hoggi si vede, & il Conuento appresso, tutto con aiuto,e limofine di persone pie, & hoggi fi risà con regia spesadall'Eminentissimo Card. D. Antonio Barberino, oue haincluso la stanza di s. Catherina qui dal luogo de Cathecument trasferita . 11 choro fu fabbricato da'Signori Sauelli , l'arco grande, che è sopra l'altar maggiore con suoi pilastri da'Signori Caetani, la naue di mezzo dal Card. Torrecremata, la naue grande della Croce, e le due Collaterali da diuerfi, e la facciata da'Sig.Orfini, e la porta grande dal Cardinal Capranica : finita la fabbrica fu confacrata solennissimamente, e dedicata alla gloriosa Vergine Annuntiata sopra Minerua. La Tribuna vecchia minacciando gli anni a dietro rouina, è flata rifatta da' Signori Palombari . Nella cappella del Rofario fotto l'altare fi conserua il corpo di s. Caterina di Siena in vn vaso di pietra , co'l suo coperchio di marmo, nel quale stà scolpito la figura della Santa. Le pitture di questa cappellatono di mano di Marcello Venusti famoso Pittore, l'Imagine della Madonna, che stà sopra l'altare, si tiene, che fia di mano del B. Giouanni da Fielole, detto Pittore Ange-1ico

MODERNA. 383

lico dell' Ordine dei Padri : e le sue pitture spirano diuo-

tione.

Sono in questa chiesa fondate cinque Compagnie. Laprima è del fantissimo Rosario, instituita gia dal glorioso S. Domenico, e diuulgata per tutto il mondo. Ha questa Confraternità per instituto particolare la devotione alla Vergine Santissima, e per questo recitano a honor suo ogni settimana il Rosario, il quale l'anno 1600. cominció a recitar'a chori nel chiostro del Conuento di questi Padri tre volte la settimana, e poi per mezzo del P. Frà Timoteo de'Ricci Predicatore molto infigne e ftata quelta fanta vianza l'anno 1623. trasferita in chiefa, doue concorre nelli detti tre gierni infinito popolo dell'vno, e l'altro fesso a recitarlo, come si è detto, a chori, da vna banda intonando gli huomini, e dall'altra le donne. Questa Compagnia del Rosario è tanto propria, & anneffa alla Religione di s. Domenico, che douunque piglia qualche Conuento, ipío facto fenz'altra speditione di bolle, nella chiesa di quel Conuento s'intende eretta detta Confraternità, e douendosi porre in altra chiesa, che non fia della detta Religione, il Generale di quella ne spedifce le bolle.

Ogni prima Domenica del mese si la processione del Rosario in questa chiesa con interuento di numeroso polo, ma la principal sesta si sa la prima Domenica d'Ottobre instituita da Gregorio Decimoterzo in memoria della vittoria nausle ottenura l'anno 1571, dalli Christiani contra li Turchi, & in questo giorno si da la dote a molte pone-

re zitelle.

La feconda Compagnia è della Santissima Annuntiata, la qual' hebbe principio da Frà Gio. Torrectemata Spagnolo di quest' Ordine, prima Maestro del Sacro Palazzo, e poi Cardinale, persona a tutto'l mondo nota per la sua gran dottrina, e santità. Quest' Archiconstaterri à sirà l'elemosine datele da detto Cardinale, & altri in successo di tempo è arrivata hoggidi a tanta ricchezza, che marita ogni anno nel giorno della santissima Annuntiata 300. zitelle in circa, fràquali a quelle, che vogliono monacassi, da buona somma di scudi.



E' quest'opera tanto stimata da'Sommi Pontesici, che intal giorno vengono in persona con tutto il Collegio de'Cardinali, e con Cavalcata solenne a sar la cappella in questa chiesa, doue tutte le zitelle dotate vanno processionalmente vestite dall'istessa Comp. tutte di blanco a baciarli i piedi. Cinque

Ginque volte l'anno fà maritaggi questa Compagnia, il giorno della Natiuità della Madonua, la seconda Domenica di Maggio a nome della festa di s Caterina di Siena, il giorno dis Valentino martire, & il giorno dell'Annuntiata, & il giorno di s. Prassede, e questo in conformità delle dispositioni fatte da diuersi testatori. Il giorno poi di tutti i Santi da da mangiare a' 12. pouers.

In questa chiesa ancora nella festa del glorioso s. Tomasso d'Aquino Dottor della chiesa si sa cappella solenne con interrento del Collegio de Cardinali, alla quale il papa stesso suolinguare queel' illustrissimi zignori Cardinali nel profit-

moantecedente Concistoro .

Nel giorno di s. Pietro Martire fi fà ancora cappella conl'interuento di tutti li Cardinali del S. Offitio, e fi diftribui fono palme benedette, the sono prese dal popolo con gran diuotione, per l'esperienza, che hanno della virtù concessa loro da Dio contra le tempeste, grandini, & altre ingiurie del tempo. Quì ancora vengono mandati dal S. Ossitio ad abiurare li loro errori i rei di quel sacro Tribunale.

La terza Compagnia è del fantifs. Sacramento infituitagià da Fra Tomaffo Stella. Questa è stata la prima Archiconfraternita del Santiffimo Sacramento, e da questa hanno imparato tutte l'altre a tener'il Santiffimo Sacramento con maggior decenza di quello si tenesse per prima. E però doppo la processione, che sa il rapa il giorno del Corpus Domi-

ni, fi ta quella di detta chiefa.

La quarta Compagnia è del Nome di Dio, alias della Santissima Trinità, instituita già da Fra Diego di Vittoria del des-

t'Ordine Spagnolo.

La quinta è la Compagnia del Santiffimo Saluatore, incominciata da vn deuoto conuerío pur Domenicano, chiama to Frà Vincenzo da Peleftrina nell'anno 1596. fotto nome all'hora della Purita, perche hebbe principio in alcuni fanciulli nobili, e deuoti, ma per la feguente occatione le fu mutato il nome, e cominciata a chiamatfi del Saluatore. Frà Ambrogio Branzi Romano, per ordine del P. Superiore di quefto Conuento, hauendo pigliato cura della fudetta Congregatione la conuerti in vna Compagnia del Fra-

Bb tel-

telli, e Sorelle sotto il titolo del Saluatore.

Presso l'altare del Christo alla Colonna di Michel'Angelo Bonarota èl'Ispolero del B. Giouanni da Fiesole pittore, che per la sua eccellenza acquistò nome di pittor'Angelico. In questo Conuento sono stati fatti due Conclaui, & in...

effo eletti in Sagrestia due Pontesici Eugenio Quarto, e

Nicolò V.

Porta il padiglione, o Confalone, come le chiese patriarchali di Roma. E' dotata in oltre d'infinite indulgenze, e

priuilegi.

La facciata di questo Tempio sù già fatta da Francesco Vrfino prefetto di Roma, e v'e la fua Arma. In questa chiesa è sepolto il samosissimo Cardinal Bembo. La Statua di Leon X, è di Raffael da Montelupo; quella di Clemente VII. di Gio: di Baccio, le altre statue a'loro lati di Baccio Bandinelli. L'historie della cappella de' Caraffi fono del Lippi, la volta di Raffaellino del Garbo. Il quadro di quella de gli Aldobrandini del Barocci, e la volta de gli Alberti, e di quella de'Cafarelli il quadro è del Caualier Gioseppe. La testa del Cardinal d'Aquino del Mochi, e l'altra all'entrar dellaporta maggiore da man diritta è di Donatello. Vltimamente la felice memoria di Scipione Cardinal Borghese ha fatto fare dal Caualier'Ennio Bonifatio da Cerreto due Organi, vno per banda del choro delli belli, e buoni, che fiano in-Roma. Ve n'è anco vno nella Bafilica di s. Pietro Vaticano. e nella chiefa del Giesù vn altro fatto dal medefimo Caualiere, il quale è trà primi d'Italia in questa professione.

## Di S. Giouanni della Pigna. 3

Forfi, che sù questa piazza era un pino, da cui n'hà questo Rione il suo nome, e cognome la presente chiesa, per farla differente da tant'altre dedicate a questo Santo, ce auàti si riiacesse questa, mostraua, e dalla sua torma, e da i corpi de'Santi ripostoui, d'esser most antica. I Santi surono due martiri Eleuterio, e Genesio, che si di professione, e cottami furono molto dissimili, piacque nondimeno a Dio darli nel

fine lo stess'amore, che gli spinse a metter la vita per la santa

Si che restando questa chiesa molto deserta, la Compagnia della pietà verso gl'incarcerati, hauéd'ottennto il 1582. da Gregorio XIII. vna chiesa vicina de'ss. Cosimo, e Damiano, dimandarono quest'ancora il 1585. a Sisto V. per sare nell'altra case d'affittare, & hauendo'imperato, risecero questa da'sondamenti; e sotto dell'altar maggiore posero il rima-

nente de'sudetti corpi santi.

Cominciò questa Compagnia da vn p. Giesuita Francese, detto Giouanni Talliere, che del 1575. confessando nellachiesa del Giesù, andaua, conforme all'instituto di quei padri a visitare i carcerati, & vdire le confessioni soro, ma considerando il gran bisogno, che hanno i poueri di chi solleciti le cause loro, aduno alcuni suoi deuoti, e lor persuase ad accettare l'impresa di aiutare i carcerati, della quale compiacendosi molto i pontesici Romani, la confermo Gregorio XIII.e Sisto V. le assegnò due mila scudi d'entrata, per scarcerare alla Pasqua, e Natale quelli, che per mera necessità sono indebitati da cento scudi in giù, del che per saperne il vero, sono questi Fratelli diligentissimi, e lor cocesse ancora di liberare vn prigione per la vita il lunedì doppo la prima Domenica di Quaresima.

Celebrano ancora altre seste, come la Natiuità di s. Gio: Battista, ch'è titolo della chiesa, e de' ss. Cosimo, e Damiano, ch'era d'vn'altra vicina vnita a questa. Dell'Annuntiata, per essersi in quel giorno fondata la Compagnia, e di s. Pietro in carcere il primo d'Agosto in memoria della sualiberatione, & anche del suo martirio con s. Paolo a' 29. di Giugno, quando surono dalla prigione condotti alla.

morte.

Li soccorrono ancora, mentre stanno carcerati con danari cauati parte dall'entrate loro, parte da limosine, co'quali ogni settimana lor si compra del pane, & insino ad vna certa somma pagano le spese della prigionia. Finalmente piacque a Sisto V. che si pigliassero pensiero di coloro, che per qualch'anno condannati alle Galee, non c'è poi alcuno, che ricordi al Giudice il tempo finito. Con ragione dunque si

Bb 2 deue

deue a questa Compagnia il nome della Pietà verso gl'in-

Poco lontano è il palazzo già de'Signori Maffei, & horzde'Duchi Sanefij, bella architettura di Giacomo della porta,

### De Santi Quaranta, e sacre Stimmate di S. Francesco. 4.

Ovesta chiesa su diuisa il 1594, trà altre vicine;e la chiesa su diuisa di vna Compagnia incominciata già co'l titolo delle simmate di s. Franceico in vna cappella di s. Pietro Montorio da Federico Rizzi Romano,e Chirurgo.

Veste questa Compagnia sacchi berettini con le scarpeall'Apostolica ne'piedi nudi; & è di modo cresciutala deuctione verso di queste sacce stimmate, che Paolo V. conceste di potersi dire per diuotione l'Offitio quel giorno, e lasciare

quello della feria .

Qui finalmente s'honora vna reliquia di s. Mutiano, che no compagnia d'un'altro detto Marco pati il martirio, ma non trouiamo, doue fosse. Gratiosa però, e selicissima su la sorte, che hebbe con essi un piccol sanciullo, il qual'auuisando ad alta voce a' sacerdoti, che non facrificasse o a gi'ldio, il siudice seganto lo sece crudelmente sserzare, a cui riuoltandosi gli dimandò, se il Giudice era diuenuto Maestro di scuola. Con tali parole si guadagnò la corona del martirio.

## Di S. Lucia alle bottegbe scure . 5.

L'Anno 1598. nel quale la vigilia di Natale vici il Teuere, fi vide ad vn tratto, quanto fia baffo il luogo di questa chiesa, tanto prosonde qui trouarono l'acque, che poco più del tetto appariua di questa chiesa.

Di qua entrandofi nel cerchio Flaminio, vi fecero i Gentili vn Tempio ad Hercole, acció haueffe cuftodia, e del Cerchio, e di chi vi discendeua a combattere; poi da 'Christiani su con-

facrato as. Lucia.

Della prima fondatione di questa chiesa nulla si è potuto sape-

fapere, ben ritrouiamo, che hauendo buon'entrata con poca cura d'anime su applicata ad vna Compagnia de'Sacerdoti, a cui si diede principio il 1459. & è di tutti i Parochiani di Roma, e d'altre persone Ecclesiastiche, e su instituita per dar buon recapito a'sacerdoti pellegrini, che per 15. giorni sono riceuuti in vna casa tenuta per essi, e volendosi trattener in Roma, lor si procura qualche honorato partito. Per lor' Auuocati hauendo i ss. Apostoli Pietro, e Paolo, qui celebrauano la festa loro, & audauano in processione alla chiesa di s. Pietro nel Vaticano.

Vn'altra Compagnia fecero in questa chiesa il 1560, quei che lau orauano lana sotto l'inuocatione de' ss. Ambrogio, e Biagio. Accompagnauano il santiss. Sacramento, quando si porta a gl'insermi; e trà l'ottaua della sua festa sanno la processione il sabbato. Quanto alla cura dell'anime, la Compa-

gnia de'Sacerdoti vi prouede d'vn parochiano.

Hora dall'Eminentissimo Cardinal Ginnasso Decano del sacro Collegio è stata data per chiesa al Monasserio, che invna parte del suo palazzo ha sabbricato per pouere Gentildonne con beneplacito del Santiss. Vrbano VIII.

Il Palazzo incontro de'Signori Matthei si crede architettura di Claudio Lippi da Carauaggio, che anco seceguel

del Manfroni nel Corfo.

# Di S. Stanislao. 6.

Regnando il 1079. Bosessao nella Polonia per le moste vittorie, che riporto de'suoi ribelli, diuenne tanto superbo, & insolente, che nella crudeltà nè anche la perdonaua a chi gli era vbbidiente, e sedele, perciò parue bene al santo Vescouo di Craccouia Stanislao, sarli più d'una volta la debita correttione, ma ben si vide quanto in sui sosse quello, che al ricco Epulone disse N. Signore.

Neque si quis ex mortuis resurrexerit, credet .

S. Saluatore, e s. Stanislao è della natione de' Polacchi, & è del tutto rifatta in bella forma, benche sia picciola.

Di questo santo martire canonizato il 1247. da Papa Innocenzo IV. non si celebrando il dinina Officio da tutta la 390 ROMA

chie (a, Clemente VIII. che mentre era Cardinale, e Legato in Polonia, haueua da questo Santo riceutto segnalate gratie, ordinò il 1793, che si celebrasse semidoppio l'Officio a' 7, di Maggio, perche a gli 8. nel quale occorse il suo martirio, si si dell'Apparitione di s. Michele, e alli 9, di s. Gregorio Nazianzeno.

E quiui anco prima la natione Polacca houoraua la memoria d'un tanto martire, hauendo vna chiesa dedicara a el. fo Santo. Fu rifatta da fondameit dalla natione l'anno 1580, in esla fi conserua una pretiosa Reliquia del Santo: a canto della chiesa fece anco detta Natione uno spedale per li pellegrini di quel Regno, e di tutto questo si riconosce ob-

ligo al Cardinale Stanislao Hofio Polacco, il quale per le sue molte virtù, e meriti assunto a quel grado da Pio IV. lascio loro tanto nella sua morte, che basto per la fondatione di questa chiesa, e speda-





Della Chiefa di Giesù. 7.

Quantunque molte chiefe fossero nel Christianesimo dedicate al Saluatore, e particolarmente in Roma, per quella miracolosa apparitione del suo volto in s. Gio: Late-Bb 4 rano rano, niun'altra però ne trouiamo confacrata al nome di Giesù, eccetto quelta. E' della Compagnia di Giesù, & & e propria refidenza de profeffi, che viuono puramente di elemofine: e te bene i Collegij fono dotati di Itabili, e rendite, non però è lecito a questi di farne parte alle case professe, e così si offerua rigorofamente.

Grand'obligo deue questa Religione a Casa Farnese, poiche da Paolo III. su approuato il suo instituto I anno 1540. Da Alessandro Cardinal Farnose le su fabbricata questa si bella chiesa, cominciata l'anno 1568. e da Odoardo Card. Farnese la Casa, finita l'anno 1623 edistrij degni della gran-

dezza loro .

Questo fito, che hota abbraccia questa chiesa, e casa, era prima diusso in due stole di case, doue erano due chiese parcochiali; vna dis. Andrea Apostolo. l'altra di s. Maria detta della Strada, così detta dal volgo, in vece de gli Astalli, dalla cui fameglia era fondata, come dimostrauano, e l'armi di lei poste in diuersi luoghi, e due versi, che nel frontispicio dell'altar maggiore erano.

E se in altri due minori altari era vnita l'arma de gl'Astalli con quella de Massimi, su per hauer l'vna parentato con

l'altra .

Giudicarono molti al principio, ch'vna di queste isole bastasse per la sondatione di questa chiesta, ce casa. Trattandosi
dunque il 1551. di comprare l'altr'isola per sondarci il Collegio de'scolari, s. Ignatio rispose, ch'amendue l'isole bisognauano per la sondatione di questa chiesa, e casa, del che
narausigliandosi molto vo suo amico, risolutamente gli disse; con tutto, che al presente vi paia così, verra nondimeno
tempo, che più tosto mancheranno due passi, che nauanzi
van piede, e si verisso il 1603, quan due passi, che nauanzi
van piede, e si verisso il 1603, quan due passi, che nauanzi
van piede, e si verisso il 1603, quan due passi che lucus
tinto le due isole, volendo il Card. Odoardo seguire l'incominciata fabbrica della casa, per mettere i sondamenti del cantone, che mira il Campidoglio, poiche hebbe da Clem. VIII.
due passi della strada publica.

Tanto poi fi compiacque il Popolo Romano in vedere vna si grande, e bella chiefa, che da varij nobili fi prefe la maggior parte delle cappelle, trà le quali in memoria delle

due chiefe rinchiufe in questo sito, c'è prima quella della madonna, la cui Imagine si trasse da muro della sua antica chiefa, fatta come si disse da gli Astalli, ma questa cappella su riccamente adornata da tre nobili Romane, Portia Anguillara, e due sorelle di Casa Caierana Giouanna; e Beatice L'Altra cappella, chied is Andrea, la fece Salustia Cerrini Crescentij. Quella di s. Francesco Olimpia Orsina Cess Duchessa d'Acquasparta. De gli Angeli Cuttio Vittorio, e sua moglie Settimia Delsini. Della Passione Bianca Mellini. Delss. Pietro, e Paolo Ottauio Morello. Della Natiuità da limosine di varie persone. Della Trinità da Pirro di casa Vari, e già Vicegerente in Roma al tempo di Gregorio XIII.

Nello spatio di 16. anni pose fine alla fabbrica di questa chiefa il Gard, Alesiandro Farnese, e nel 1384. su confacrata a'25, di Nouembre, ch'all'hora con la festa di s. Caterina cade nell'vitima Domenica di Pentecoste, & in questa si celebra qui ogni anno la facra di questa chiesa con la solita olietta del Popolo Romano. Nello stessamo si parimente confecrata con la traslatione dei corpi di due ss. martiri Abondio, & Abondantio a'15, di Settembre, che è il giorno

auanti della festa loro.

Qui dunque particolarmente habbiamo il corpo di s.Ignatio di Loiola Bifcaino Fondatore della Comp. di Giessi, tanto zelofo dell'honore, e gloria di Dio, che oltre d'hauer quafi ad ogni parola inbocca: Sia alla maggior gloria di Dio, non comporto mai, che dal fuo nome fi dicefie la Religione da lui fondata. Mori l'anno 1556. Qui ancora fi conferua la te-

ta di s. Ignatio Vescouo, e martire.

Quando fu portato d'Antiochia il corpo di questo fanto a Roma, pare, che staccassero il capo, l'eggendosi d'intorno al reliquiario di prima, in cui su riposto assai antico, che il 1320, l'haneua comprato la Regina di Boemia, e Polonia Elisabetta figliuola di Vincislao II. Poi fra molte reliquie, che haueua presso di se Donna Maria Enriquez moglie del Maggiordomo dell'Imperadore, mando questa alla presente chiesa l'anno 1599.

In quetto medesimo anno su esposta in publico l'Imagine

di s. Ignatio Fondatore della sudetta Religione, & hauendo il popolo cominciato a honorarlo con voti, e lumi il 1609, rapa Paolo V. ordino, che in tutte le chiese della sua Religione si fracesse festa a 31. di Luglio, giorno del suo felice passaggio, & in questa chiesa per esferci il corpo, si potesse da tutti Sacerdott celebrar la Messa, come anche nelle sue stanza e, & alla sine Gregorio XV. solennemente lo canonizo il 1622, a 125. di Marzo.

Fù di più honorata questa chiesa con cinque braccia de' Santi, Il primo è di s.Francesco Sauerio, vno de'primi Compagni di s.Ignatio, no minato nelle Bolle de'Pontessi, quando confermarono la regola di s.Ignatio.

Qui ancora si conserua parte del corpo del B. Francesco Borgia, già Duca di Candia, e poi Religioso, e terzo Generale

della Compagnia di Giesu.

Questi alli 31. d'Agosto 1614, dalla Congregatione de Riti si giudicato degno di canonizatione, qual sentenza su confermata dalla Santita di N. S. Papa Vibano VIII. e dato sicenza, che se ne possa far l'offitio, e dir la Messa per tutti i luoghi, e chiese della Copagnia, e da tutti i Religiosi di uella, douunque si trouino, e di più da tutte le persone ec esta stiche, & intutte le chiese dello stato di Casa Borgia, e ciò nel primo di Ottobre, che è giorno anniuersario del luo glorioso passaggio, e così su dato principio nel correnteanno 1624.

Il suo corpo su portato l'anno 1617. a Madrid a ri niesta del Card. Duca di Lerma suo nepote, che ne sece grandissima instanza prima al Papa, e poi al P. Mutio Vitelleschi Generale della Compagnia. Morse in questa casa di età di 62. anni il 1.

di Ottobre 1572.

Alla parte destra dell'altar maggiore riposa nella sepoltura che su già di s. Ignazio, vn suo sigluolo degno ditanto Padre il Card. Bellarmino noto al mondo per la sua gra dottrina, e bontà: Morse a'zz. di Settembre 1621. Il suo corpo è venerato continuamete da molti, che alla sua intercessione ricorrono per gratie spirituali, e temporali.

Il Card. Odoardo Farnese si è compiaciuto fargli vn ricco,

& honorato deposito per la diuotione, che li portaua.

Sotto

Sotto la cura di questi Padri sono erette qui quattro Congregationi, che militano fotto il fanto nome di Maria . Dell' Assunta è quella de'Nobili, e vi cominciò il 1593, Della Natinità è la seconda per li Mercatanti fatta il 1596.e sono ambedue nel chiostro della Porta. L'altre due sono di varij artigiani, stanno sopra le cappelle della chiesa; da mano diritta nell'entrare fi fece quella dell'Annuntiata il 1595, e dalla finiftra è l'altra della Concettione della Madonna,a cui si diede principio il 1597. & in tutte congregandosi le feste pigliano materia, & occasione d'effercitarsi uelle cose dello spirito, e frequenza de'ss. Sacramenti.

Il quadro maggiore è del Mutiano, la Sagrestia de Caraccioli la facciata e di Giacomo della Porta, e'l difegno della chiefa del Vignola, di cui anco e'l Giardino de'Farnefi in-

campo Vaccino.

Vicino a questa chiesa si vedono i Palazzi de'Signori Altieri, Muti, Ruggieri, ch'è disegno di Giacomo della Porta, Celfi, Petroni, & Aftalli.

## Di S. Stefano del Cacco. 8.

A Vanti che nel monte Palatino si gettassero i primi fondamenti di Roma,l'habitauano Pastori, alle cui greggie non solo infidiauano i lupi, ma vn'otioso ladroncello, detto Cacco, che nel Greco vuol dire cattino. Questo di notte andaua a rubare, e di giorno staua nascosto in vna spelonca fotto l'Auentino da quella parte, che verso il Teuere hà più ftretta la ripa. Di qui ancora affaltaua, si quelli, che per terra andauano ad Offia, ouero a Porto, come quelli, che qui sbarcauano le sue mercatatie : Hercole, quando venne di Grecia, fermo qui li suoi armenti, li quali hauendo Cacco adocchiati, prese alcuni de'più graffi boui, e per le code strascinolli detro la sua spelonca, perche le pedate loro, dindi più tosto viciti, ch'entrati fi giudicaffero ; ma nel far del giorno anuedendosi Hercole del mancaméto della sua mandra,noto,che le vestigia de'suoi boui non haueuano l'vltimo termine, onde cerco il principio,e giunfe alla spelonca, doue vdi muggire i

suoi boui, si che furiosamente entrando a ricuperarli, vecise il

ladro, e libero quel paefe.

Tanto piacque a'Romani l'astutia si di Cacco, come di Hercole, che a questo si quella spelonca dedicatono va Tépio, di cui anco si veggono alcune rouine, & 2 quello drizzarono qui vna statua doue pare, che sosse vn'altro Tépio satto alla Dea Cerere, per estere vna figura di lei scolpita in marmo fotto di questa chiesa.

Antichissima poi bisogna, che sia la sondatione di questa chiesa, poiche auanti il 1607. che di dentro la ristoarono questi Monaci, appariuano l'insegne di s.Pasquale t. ch'inaltre chiese habbiamo veduto, quant'egli gustasse d'ornarle, & atricchire de'corpi Santi; e se questa non sondo egli, pur almeno vi sece portare i, corpi de'ss. Abdon, e Sennen, che poi surono trasportati alla seguente chiesa di Sanamarco.

Fù datail 1563, a i Monaci Siluestrini, così detti per effere stato capo della Congregatione loro, sotto la regola dis. Benedetto, il B. Siluestro, che sù d'illustre casa Gozolina in Osmo

della Marca.

Essendo Generale di questi Monaci Don Remigio Dusnanio da Camerino, qui il 1614, in vna Congregatione generale, propose di sondare in questa chiesa vna Confraternità sotto l'inuocatione dell'Angelo Custode, e compiacendosene tutti i Monaci, Dio messe in cuore a molti a darui i loro nomi,

e nello stess'anno fu da Paolo V. confermata.

E quantunque la fefta dell'Angelo Custode sia posta doppo quella di s. Girolamo al 1. d'Ottobre, nondimeno i Fratteli di questa Compagnia lo celebrano la seguente Domenica, quando non cade nel primo giorno d'Ottobre . L'anno poi 1624, questa Compagnia hà presso va latro luego verso Capo le cassinondimeno i detti Monaci celebrano sa festa nell'istesso giorno di Domenica al medesimo altare, doue si fondata la Compagnia. Oue aman dritta è va Christo alla sepoltura opera di Perino del Vaga, & alla manca nella primacappella due pitture del Caualier Baglione.

Di S. Marta. 9.

Vi si coservo sino a'tempi nostri vn'arco, parte del quale entrava in questo Monasterio, dove sa cantone sù la piazza del Collegio Romano, detto arco di Camigliano, satto di marmi lisci, senza segno alcuno de i soliti trosei, parelo drizzasse la Republica Romana al suo gran disensore Camillo, ma nulla di certo potiamo assermare, non essendo all'hora in vso archi tali.

Intorno alla fondatione di questa chiesa, e monasterio, è da sapere, ch'essendo Generale della Religione de'Giesuiti s. Ignatio Loiola, per il zelo, che della salute d'anime haueua del continuo, gli venne in pensiero d'aiutare ancora quelle miserabili semine, che viuendo in peccato, vorriano vscirne, ma non sono inspirate da Dio a farsi di subito monache, ouero essendo maritate non possono pensare a mutare stato.

Per leuare tali impedimenti, procuro il Santo con ogni suo potere di cominciare qui vna sabbrica, doue si ricourassero tali donne sotto buona custodia, infino, che si risoluessero, ad eleggere qualche buon stato di vita, ma non trouando chi volesse concorrere alla spesa, egli cauo cento scudi dalla vendita d'alcuni marmi tratti dalle rurne, ch'erano auanti la sua chiesa del Giesù, e gli diede per sua parte a quelli, co' quali haueua communicato il suo pensiero: & a questo modo su posta la prima pietra il 1546 Non mancarono altri ad applicarui l'animo di maniera, che si fece d'essi vna Congregatione, che sempre ha tenuta la cura di questo santo l'uogo. Poi si fece monasterio di Vergini il 1561. sotto la regola di s. Agostino, andando le donne a s. Chiara.

Fù consacrata questa chiesa l'anno 1570, a gli vodici di

Maggio.

Di S. Marco. 10.

SE in questa chiesa su consacrato prete s. Marco, che poi su fatto papa, bisogna, ch'ella sij di quegli antichi tiroli, che si secro nel tempo delle persecutioni per lo ministerio de'Sacramenti. Venendo s. Marco con s. Pietro Apostolo a quetta città, ad instanza de'Romani scrisse in Latino il suo Euangelio, si come in Hebreo haueua scritto s. Matteo, & in

Greco s. Luca,in gratia di quelle nationi.

Quanto poi al 5. Pontefice Marco, le ben egli vi'anno folo gouerno la chiefa, nondimeno perche fotto di Conflantino molto poteuano i Pontefici Romani, aggradi questo titolo, e l'arricchi di buon'entrata, e forsi ch'egli auanti il Papato l'hebbe das. Siluestro. Dedico ancora al Saluatore vi'altra chiefa, che poi di s. Balbina su detta : & iui essendo vino degli antichi cimiteri de'Martiri ; volse essenti spolto, ma tofto su trasporato a questa chiefa, di cui era taco benemerio. Per ordine di suesto santo Pontefice si tiene, che nella Messa fosse postro il credo, composto dal Concilio Niceno, e su detto Simbolo della Fede.

La statione, che viene a questa chiesa il lunedi doppo la terza Domenica di Quadragessima non la mette Onussio rica quelle, che alle Titolari surono poste da s. Gregorio Papa, forsi, perche vi sia il giorno di s. Marco Euangelista con la processione, che di quà s'incamina a s. Pietro nel Vaticano, cantandos le Litanie dette Maggiori, come di Minori si di il nome ad altre, ch'ordinarono alcuni Vescoui nelle Prouincie loro, e tali son quelle de i tre giorni auanti? Ascenione del Signore, e si tiene, che l'ordinasse in Vescoui nelle Francia s. Mamerto Vescouo di quella chiesa l'anno 396, per liberare da terremoto, & altri spauenti la detta città di Vienna.

E pare, che da altri Vescovi sosse di subito preso questo sato costume, poiche s. Agostino, che si nello stessi tempo ne parlo in vn (ermone, che fece nella vigilia dell'Ascensione, se il Concilio Aurelianense primo v'aggiunse il digiuno, e sui 506, che poi il 573, trasporto il Concilio Bracarense secondo ai tre giorni auanti la Quaresima vistando le memorie de' Santi Marciri; e del 646, il Concilio Toletano quinto pose i tre giorni delle minori Litanie alle quattro tempora di Natale, ma nell'801, al sine d'Aprile, conquassandosi tutta l'Italia per vn gran terremoto, Papa Leone III. confermo i tre giorni delle Minori Litanie austi l'Ascensione del Signore, che forsi per l'addietro non viandosi in Roma hebbero quel nome di

Mino-

MODERNA. 399

Minori, & ordino, che il primo di s'andaffe da s. Maria Maggiore a s. Giouanni Laterano ; il fecondo da s. Sabina a s. paoio fuori delle mura; & il terzo da s. Croce in Gierufalemme a s. Lorenzo fuori delle mura anch'egli ; hora fi và il lunedi da s. Adriano a s. Maria Maggiore, il Martedi da s. Maria nuoua a s. Giouanni, & il mercordi da s. Lorenzo in Damafo a s. Pietro in Vaticano.

Non fiegue però di quà, che prima di s. Mamerto non víafle la chiefa il canto delle Litanie, per effer tanto antiche tra' Fedeli, che il Card. Baronio (criffe di no trouarfi l'origine Ma pare, che da effi nel vifitare, per le perfecutioni de' tiranni le memorie de'fanti Martiri, lafciate per varij cimiterije, com lo farci tutto'l giorno inuocandoli in aiuto loro, fi cominciaffe-

ro a formare le Litanie .

Adriano I. che fù del 772. rinouò il terzo di questa chiesa, e con portici la cinse d'ogn'intorno. Due altri Pontessic, che l'hebbero in titolo, yi lasciarono di se gloriosa memoria. Dell' 833. Greg. IV. la rifece da sondamenti, e del 1464. Paolo II. postati la mano auanti il suo Pontificato, la compi di poi co'l grande, e bel Palazzo a canto, doue in tempo di estate veoi-uano già ad habitare i successori suoi, Benemeriti pur suro di questa chiesa due Cardinali, hauendo la anch'essi in titolo, Domenico Grimani Venetiano, & Agostino Valerio pur Venetiano: quello di pitture la chiesa adorno, e questo il choroquello rifece il paumeto, e questo cinse di bel lauorati seggi in noce lo stesso choro per li Canonici, che sempre l'hanno tenuta con la cura d'anime. Oue a lato del Sacramento e vna bistoria di due Martiri pittura di Pietro perugino.

Nell'Ottaua del fantifs. Sacramento quà viene il Popolo Romano a offerire vn calice, e torcie, e poi accompagnano la proceffione, e nello flefio giorno alcune volte fi maritano zitelle da i Conteffabilisquefto è nome d'alcuni foldati, che in tempo di Sedia vacante accompagnano il Caporione, e di quattordici, che fono, a ciafcuno fe ne danno venti, del qual' offitio hauendo que il foldati alcune vilità firaordinarie, fi contentarono d'impiegarle nella fudetta opera pia.

L'architettura del Palazzo dicono effer di Bramante.

# Giornata Quinta.



## RIONE DI CAMPITELLI.



I come il nome del Monte Capitolino fu corrotto dal volgo, nomandolo Campidoglio; così ancora il nome del fuo Rione in luogo di Capitolino vien detto Campitelli.

Due altri nomi bebbe da principio questo monte,cioè di Saturno, e Tarpeio. Di Satur-

no, perche l'habitaffe già vn'huomo detto Saturno.

Più propriamente Saffo, o Rupe Tarpeia vien detta quella parte, che guarda verlo'l fiume; e Rocca quella, che guarda verfo campo Vaccino, doue hora fono le fianze del Senatore.

Il rimanente del Monte fù detto Capitolino, perche nel cauar i fondameti d'yn Tempio, che a Gioue fi fabbricaua, fù trouato MODERNA.

trouato il capo di vn'huomo, che pareua (come que la Gen. tilità ha lasciate scritto) all'hora spiccato dal busto, donde augurorno Roma douer effer capo del Mondo; e questo Tempio di Gioue si vede impresso nella Medaglia Consolare di Petilio.



Si danno però a quel Colle confusamente queitre nomi,

cioè di Tarpeio, Rocca, e Capitolino.

Di poca bellezza iù il Campidoglio, mentre visse Romolo, contentandofi egli d'hauerlo cinto di mura; Tarquinio Prisco diede principio a maggior fabbrica, che su poi persettionata da Tarquinio Superbo . Tre volte fù poi questo edifitio confumato dalle fiamme, e tre volte rifatto, vna da Silia, l'altra da Vitellio, la terza da Vespasiano, per il quale non si

sdegno portar'egli stesso sù le proprie spalle della. materia per edificarlo. Non haueua Romain quei tempi cosa di maggior, bellezza, che'l suo Campidoglio. Et hoggi anco è di gran marauiglia; e degno per li suoi edificij, e per le antichità d'effer fommamente flimato.



Del Campidoglio.

Glà alcuni folgori spezzarono qui nel Campidoglio varie flatue, & in particolare vna di Gioue; & essendo in tauose di marmo scritte le leggi de Romani, surono parte cancellate, e parte consue, e se se ne conseruano alcuni pezzi

nelle stanze de Conservatori, mostrandoci, che sotto alireleggi voleua Dio gouernare il Mondo per mezzo della Catedra Romana, e che in vece di Gioue gli daua Fietro, & i
Successori di lui. Nato poi Augusto con opinione d'esser siglio d'Apolline, che riuelaua i segreti della diuina prouidenza, grande su la curiossi d'Augusto, per essera partecipe, e
conservandosi i libri delle Sibille in questo luogo sotto laterra, in custodia di dieci persone, si tiene, che Augusto Il

Frá li varij ornamenti, che in questi vitimi tempi sù questo monte sono stati satti, massime da Sisto V. l'anno 1583. è l'acqua, che vi tiro per 22. miglia lontane da Roma, conducendo in vn sol condotto le acque Martia, e Claudia, così dette dal Rè anco Martio, e l'Imperadore Claudio, che primi le haueuano condotte a Roma, a Se arricchirone tutti i monti

di quelle .

Quest'acque vi formano due Fontane, vna delle quali tiene in vna grannicchia la statua di porsido rosso di Romaa sedere con due siumi a'sianchi, che rappresentano l'vno il siume Tigre, l'altro il Teuere.

In atto d'vn'altro fiume fi vede la tanto nominata flatua di Marforio, che dentro ad vna gran conca vería grandissima

copia d'acqua.

Chi poi rappresentasse quella staua, non è di tutti vn sol parere; chi la sa del Rheno, siume della Germania, la quale hauendola Domitiano soggiogata, si fece nel bronzo format a cauallo, che sopra quella statua del Rheno sermasse vn piede, e vogliono, che vn tal troseo egli sacesse mettere in mezzo della piazza Romana.

Altri vogliono, che fia la statua di Gione Capitolino, che anco di Panario n'hebbe il nome, che vuol dire fornaro, hauendoglii Gentili dato questo tirolo, quando affediato Campidoglio, gittarono di là nel campo nemico tutto il pane. c'haueuano, mostrando che per same non si sarebbono mai resi.

Altri voglion, che figuri il fiume Nera, e fi debba dir Nat-

forio.

Molti qui nel tépo antico fecero tanti fimulacri, e tépi, che

occupando tutto il giro di quello, non vi resto sito, per case de particolari.

Grand' autorità fi haueua viurpato il Popolo Romano in elegere gli Vificiali,e Magiltrati tutti, in tanto, che trauagliaua (pefio il Sommo Pontefice, ma finalmente il 1389, fatto papa Bonifatio IX.la ricupero, e modero con grand'honore, e del fuo pontificato, e della fameglia Tomacella in Napoli, e con tutto ch'egli non hauesse all'hora più di 45. anni, pareua nondimeno in lui effer cangiata la giouentù in vecchiezza, ornata d'ogni virtù, onde ristorò il Campidoglio; e fece, che l'offitio del Senatore sossi e l'auuenire solo de forastieri.

Nel palazzo dell'Illustrissimo Senatore vi è l'habitatione per sua Signoria Illustrissima, e tutta sua fameglia, nelle quali stanze ci sono molte memorie in marmo, & in pitture di armi, & inscrittioni de'Guerrieri paffati, e de'Conservatori, che effercitorno la giurisdittione Senatoria. Nell'istesso palazzo vi sono anco due Giudici detti primo, e secondo, e nella sala tengono ilor Tribunali, estanze per loro habitationi . Il Giudice de'Maleficij con l'offitio del Notario criminale, le pugioni con tutti i loro requifiti, delle quali è padrona la fameglia Alberina. Vi sono oltre a questi a risedere in tempo di audienza li due Signori Maestri di strada, il Maestro de Giuftitieri, & altri . In detta sala vi è collocata la ftatua del Pontefice Gregorio XIII. di Paolo III. e di va Senatore di casa Toscani, e di sopra al tetto del palazzo molte bellissime statue con vn'alta, e bella Torre, in cima della quale vi é collocata vna statua, che tiene la santa Croce, nel quale vi sono due groffe Campane, che a martello fi fonano, vna destinata per l'audienze, e l'altra maggiore per li Configli generali, e giustizie.

Nella piazza vi e'l Cauallo di bronzo con statua sopra di Marco Aurelio Imperatore portataui dalla piazza di s. Gior Laterano; la sontana di Marsorio con ornamenti, e statue, vna testa di vn Colosso collocata nel frontespicio. Vi sono li due Caualli di marmo con schiaui, che li rattengono, cauati dalle ruine del Theatro di Pompeo; li duptrostei di Mario; & incontro alla porta de'Signori Cassarelli la Colonna mis-

liaria con palla di brenzo sopra.

A mano manca v'è il bellifilmo palazzo de'Signori Illuftrifilmi Conferuatori con fuo portico, fono 6. stanza avolta grandi deflinate a diueri Confolati di Arti, come Ferrai, Albergatori, Hosti, Mercatanti, Speziali, Calzolari, e rifiedono in tempo di audienza i Confoli di dette Arti nel loro tribunale, & anco Notaro, e così in diuere altre stanze iui contigue diuersi altri Confolati, come Sartori, Merciari, Fornari, Pefeiuendoli, Hortolani, Lanaroli, & altri. Ne posono fotto graui pene sar'adunanze, o congregationi senza affistenza di un sameglio del Popolo Romano de'Fedeli, e ne i portici di dentro sono anco altre stanze, 'doue vie'l'offitio del Nocariato de'Conservatori, il tribunale, & offitio del Gabellier maggiore, & il Tribunale del Capitano delle Appellationi.

Sotto detto portico per la banda di dentro vi fono col· locate due belliffime fiatue de gl'imperadori Cefare, & Augusto, voa Baccante, la Colonna Rostrata di Duillio, l'epitaffio dell'ordine delle Arti, che hanno Confolato, con alcuni

baffi rilieui appreffo molto belli .

Nel cortile poi oltre vna fontana nel mezzo; vi fono anco collocate ton ornamenti, & infcrittioni diuerfe belliffime
fratue, cioè la fratua grande del Magno Coftantino Imperatore, di vna Pallade, di vna Minerua, la tetta di bronzo di Cómodo Imperatore, & vna mano di bronzo; il Cauallo, & til
Leone. Vn pilo grade di baffo rilicuo col' ratto delle Sabine;
con figure due giacenti fopra d'Aleffandro; e Mammea Imp.
Due gran piedi di vn Coloffo d'Apolline; la memoria fepolcrale d'Agrippina, e tauola con ogni forte di giufte mifure; &

vn babuino di felce piccolo.

Nel cortiletto a mezze ficale, quattro pezzi di baffo rilieuo grandi di trionfie facrificio dell' Imperatore M. Aurelio, due fiatue bellifime di Mufe, vn altra dell'imperadore Adriano tutte del naturale. In capo alle ficale del corritore, o andito auanti la fala maggiore la fiatua di Mario Confole, e la suola di bronzo con le leggi antiche, vna Santiffima Imagine di noftra Donna dipinta nel muro di mano di Pietro Perugino, la fianza grande con l'Archiufo di ficritture antiche di diuerfi Notarij, & indi altre fianze di paffo vto l'altro cortiletto, oue fogo varie inficriticoni antiche, e moderne.

. Nella sala grande le fingolarissime pitture di mano del Caualier Giuleppe di Arpino, la ttatua di bronzo di Sisto pa-

pa V. e di papa Leone X.di marmo.

Nella sala de gl'Illustrissimi Conservatori, doue essi danno audiéza, e del Configlio segreto, vi è la statua di Marco Antonio Colonna, di Alessandro Farnese, di Gio: Francesco Aldobrandino, e di D. Carlo Barberini, l'Epitaffio con ritratto in pittura di Mario Delfino, il ritratto con l'Epitaffio di D. Virginio Cesarini, l'Epitaffio per la Presettura dell'Eccellentis. D. Taddeo Barberino, & altri varij Epitaffi: Tefte varie antiche sopra scabelloni di buon numero, bellissime pitture d'eccellentissimi Maestri, tra quali è la battaglia , l'attione di Mutio Sceuola, il ponte di Horatio Coclite, e la Giustitia. con altre.

Sala, doue mangiano gl'Illustrissimi Conservatori adobbata di damaschi rossi trinati d'oro con sedie di velluto rosso con trine d'oro con strato di tauola del medesimo velluto. Fregio attorno a detta stanza in alto di pittura d'eccellente Maestro; Lupa con due bambini lattanti di bronzo; Putto, che fi caua vna spina dal piede di bronzo al maturale; statua di bronzo vestita, detta la Zingara, sopra base triangolare,e'l Busto con testa di Bruto di bronzo bellissima. Pittura di vn Christo morto, con vn s. Francesco di mano del padre

Cofimo Capuccino .

Nella stanza detta la Galleria Epitaffij del Colonna , del Farnese, e memorie de'nomi de'Consoli, e Pretori antichì, ffatue di voa Vecchia in piedi, due statue grandi, che sedono rappresentando Provintie, quattro busti con teste antiche. due altre tefte con bufti antichi belliffime .

. Nella stanza grande adobbata di velluti rossi trinati d'o zo,e sedie del medefimo, statua del naturale di Adone, busti con teste varie antiche bellissime sopra scabelloni di noce.

Nell'anticamera adobbata di broccatelli varij con fregi di pitture varie in alto, vn Console antico del naturale, vn Cicerone antico di tutta figura al naturale, Hercole di bronzo antico del naturale; due busti con teste grandi di Donne al naturale belliffime, fei altri bufti con tefte varie antiche più piccole sopra scabelloni. Vn basso rilieuo sopra il camino MODERNA.

407

di detta stanza antico bello con altre teste, e statue di bronzo antiche bellissime sopra il cornicione di detto camino.

Nella saletta poi auanti la cappella, pitture varie dell'hiflorie di Hannibale Carthaginese; la statua di Bacco di selce al naturale antica, due busti con teste grandi antiche, va-Dio pane a sedere antico, va Mercurio in termine antico, varij busti, e teste antiche grandi, e piccole bellissime.

All'incontro poi fotto Clemente VIII, fu principiato vn' altro palazzo per la corrispondenza dell'architettura, e vi pose la prima pietra l'Emin. Card. Pietro Aldobrandino,

Il valazzo de Conferuatori, e la feala della Fontana in faccia è di Michel'Angelo; la facciata del Senatore di Girolamo Raimondi; l'habitatione, e la Torre di Marrin Lunghi

Aumondii I nabitatione, e la Torre di Martin Lur Vecchio; la Scala prima, il Marforio, i Trofei, & i Gaualli, belliffimi ornamenti, e compartimenti di Giacomo della Potta...





Di S. Maria Araceli. 1.

I Nutile, & insieme vana satica sarebbe il raccontare i Tëpij, che su questo monte Capitolino, doue stà situataquesta chiesa, sabbricarono i Gentili, poiche oltre d'hauerlo RomoRomolo confacrato a Gioue Capitolino, tra are, delubri, cap-

pelle,e Tempij, ve ne furono da fessanta.

Effendo nato Chriko Signor Noftro, e trouandofi Augufto verfo il fine de gli anni finoi, defiderò fapere, chi doppo
fui gouernerebbe l'Imperio, pero fece rifolutione d'andare a
Delfo, e chiederlo all'oracolo d'Apolline, e doppo molti facrifitij offeritili reflando muto, alla fine piacque a Dio, che a
confutione di tatto' Centilefino, diceffe, non fenza granidegno, quefte vitime fue parole, ne i feguenti verfi.

Me puer Hebraus Diuos Deus ipse gubernans, Cedere sede subes, tristemque redire sub Orcum; Aris ereo dehine tacitus abscedito nostris.

Ritornoffene poi Augusto con tal risposta a Roma, e confiderando, che tal risposta s'accordava con quello, che ne ilibri Sibillini haueua letto, qui dirizzo vn'altare con questo soprascritto.

Ara primogeniti Dei.

Con ragione dunque si è tenuta sempre memoria di quefto luogo, ch' è poco discasso dall'altar maggiore, verso la parte dell'Euangelio, onde l'anno 1130. Anacleto (ancorcheantipapa) lo cinse di quattro Colonne, e'l 1603. il Vescouo
Cauallicense Girolamo Centelli lo sece risplendere con bellissimi lauori di marmi in forma d'una cuppola, che soprav'inalzo, ne altro nome si da a questa santa cappella, chestra Gasii.

Si raccoglie l'antichità di questa chiesa dall'Imagine della Madonna, che sta sopra l'altar maggiore, poiche si tiene, ch'

ella siz vna di quelle, che s. Luca dipinse.

Si conferua poi in questa chiefa van pietra, sopra la quale apparendo l'Angelo in Castello vi lascio le piante de suoi piedi impresse, le quali Gio: Francesco Salomonio l'anno 1604, honoro, con cingerle di varij, e belli marmi in vi pilatiro auanti l'altar maggiore, doue erano prima riposte, e d'un fanciullo paiono le vettigia di quell'Angelo.

Effendo questa chiesa vna delle 20. Badie di Roma, la tennero i Monaci di Benedetto, infino al 1253, quando Innocenzo IV, intendendo il gran frutto, che nella chiesa di Dio facenzapo i Reuerendi radri del glorioso parriarca s. Francesco, i chiamo a Roma, e lor diede questa chiesa, ordinando, che i Monaci per altri Monasterij loro si diuidessero. Poi l'anno 1445. essendo i Frati diuenuti Conuentuali, Eugenio IV. la diede a gli osseruanti riformati del B. Fr. Gio: Capistrano.

Quanto alli ristori fatti alla presente chiesa, altri non si leggono, che del Card. Oliuiero Carasta, creatura di Paolo II. l'anno 1464, e non perch'egli hauesse questo titolo, essende le dato da Leone X. ma per la diuotione, che hebbe alle-

chiese di Roma, si dentro, come fuori.

Il foffitto poi, che dorato fi vede, lo fece il Popolo Romano (hauendone voto per lo buon fuccesso della guerra mossa
da Pio V. al Turco, e ne segui la gloriosa vittoria)a'20. d'Ottobre il 1572. Di più l'ascendere a questa chiesa per vna a
bé latga, e lunga scala di cento vent'vno scaglioni di marmo
opera su d'uva Senatore detto Ottone Milanese, pigliando i
marmi da vn Tempio ruinoso, che sopra il Quirinale haueuano i Gentili dedicato a Romolo. Ne altro di questo Sena-

tore fi troua, effendo stato del 1348.

E creandosi gli Offitiali del Campidoglio, quà si viene a cantare solennemente vna Messa, e trà le molte offerte, che si ogni anno il Popolo Romano a varie chiese di Roma, questa più di tutte è sauorita, hauendone trè, la prima nella sesta sua principale della Natività di Nostra Signora. La seconda nel giorno de'ss. Quattro martiri, per voto satto il 1591. acciò Dio concedesse longa vita ad Innocenzo IX. ch'essendo Cardinale diceussi de'ss. Quattro, per hauere in titolo quella chiesa; ma a Sua Divina Maessa non piacque concedessi più di due mess, e con tutto ciò non hanno voluto lasciare l'essecutione del voto. La terza è a'30. di Gennaro, nel qual giorno il 1598, Clemente VIII. ricuperò alla chiesa lo stato di Ferrara.

Hà la chiesa d'Araceli molte colonne, nella terza delle quali, posta ne l'entrata a man finistra vi sono scritte queste

parole. A CVBICVIO AVGVSTORVM.

La cappella preflo l'altar maggiore è pittura del Caualier Gioseppe; la storia di quella de Cesarini è del Benozzi. Vi è l'inscrittione del Farnese; Quella del Card Pietro AldobranMODERNA. 411

dini; L'altra di Gio: Francesco Aldobrandini; Quella di M. Antonio Colonna; E l'altra di D.Carlo Barberini, il quali in prò del Popolo impiegarono le attioni,e la vita. In Aracell poi sono depositi di nobilissime Fameglie Romane antiche. V'è anco quella del Marchese di Saluzzo, la cui testa è scoltura di Gio:Battista Dosso, di cui anco è la testa del Caro in s. Lorenzo in Damaso, e la sepoltura del Massa in s. Pietro Montorio.

Appresso alla medesima chiefa,vi sono due statue di Con-

stantino Imperadore.

Nel Campidoglio falluafi prima dall'altra parte, doue stà l'arco di Settimio, per vua (cala di 100. gradi. Sogliono molti per diuotione con le ginocchia falire questa fcala, & altre, e con tutto, che paia vu'opera di molta penitenza, nondimeno a nostra consustione, leggiamo, che due Imperadori Cesare, e Claudio doppo i trionsi di varie vittorie, con leginocchia falirono quell'altra, per venire a renderne le gratie nel Tempio di Gioue Capitolino.

## Di S. Biagio. 1.

M Olto affetto dimostrarono i Romani a s. Biagio Vescobe d'impertare la fanità per quelli, che a lui duocamente ricorrono, e particolarmente infermi di mal di Gola. Stando egli in vna spelonoca ritirato a sar penietenza, veniua ogni sorte di fiere a vistrarlo, ne si partiua alcuna senza la sua benedittione, con metterle egli la mano su'i capo, quasi che Dio volesse in lui dar'vn saggio dell'innocenza del primo nostro padre, a cui tutti gli animali erano soggetti.

E' vicina alle scale d'Araceli: è parochia, vi sono reliquie di Santi, & è molto antica, come fi vede da certe seposture di casa Boccabella Romana dell'anno 1004, di questa casa hora è Monsignor Alessandro Boccabella, Auditore di Rota.

Nella piazza a piè del Campidoglio v'è bella fontana, e

belli ralazzi .

#### Di S. Giouanni Mercatello.

D'Al mercato, che già si faceua, ritiene insin'hora questa chiesa il sopranome suo, hauendone Roma sette altre dedicate a questo gran precursore di Christo, Ma perche troppo stretto era questo luogo da farui mercato, parue bene a Sifto IV. l'anno 1477, che si trasportasse nella gran

piazza Nauona, doue ogni mercordi fi fà.

Quanto alla chiesa, di lei altro non si hà, se non che l'anno 1542. fu concessa da Paolo III. ad vna Congregatione di honorati Gentil'huomini, per mantenere Catecumeni, o siano prima flati Giudei, o Turchi, o Gentili, co'quali s'intendono anco i Neofiti, acciò fi catechizzino quelli, e questi nella riceuuta fede fi confermino, come de'maschi fi fa presso la Madonna de' Monti, e delle femmine all'Annuntiata di s. Bafilio.

Diquelta opera tanto importante fù l'inuentore s, Ignatio di Loiola, hauendo egli per qualche anno mantenuto alcuni Hebrei nella sua casa del Giesu, che l'acqua del santo Battefimo haucuano riceuuto,e trà tanto procuro di fondare la detta Compagnia, acció per sempre n'hauesse la cura,e da. Sommi Pontefici n'ottenne i seguenti privilegi. E prima dal fudetto Paolo III. che non fi leuasse a gli Hebbrei battezzati quello, ch'auanti acquistarono con vsura, non sapendosi a chi si douesse restituire, ne da'lor padri fossero prinati dell'heredità, ancorche senza licenza d'essi fatti si fossero Chrifliani . Di più l'anno 1556. Paolo IV. ordino, che tutte le Sinagoghe dello Stato Ecclefiaftico, ancorche leuate da gli Hebrei, o fossero per disfarle, douessero ogni anno il giorno di tutti i Santi pagare dieci ducati a quest'opera pia. Di cui tanta cura ne hanno i deputati, che non abbandonano mai questi lor foggetti, infino che accominodati non gli hanno in qualche arte, conforme all'inclinatione di ciascuno.

A questi Neofiti l'Eminentiss. Card. Sant'Onofrio fratello di N. S. Vrbano VIII. hà fatto fare nuoua fabbrica alla Madonna de'Monti i quali v'hanno commoda habitatione.

Si mantieue tuttauia in questa chiefa la cura dell'anime,

413 che infino dal principio haueua, e con l'occasione dell'anno fanto del 1600, fù molto bene ristorata dalla detta Compagnia. Hor questa chiesa è stata data a'Monaci di s. Basilio di Grotta ferrata; e nella loro habitatione spesso sopra soggetti facri vi fi fanno dotte, e nobili Accademie .

# Di S. Maria in Campitelli. 4.

7 Icino a s. Maria in Campitelli, Marte haueua vn Tempio, auanti al quale fi ergeua vna colonna, che dalla-Dea Bellona Bellica fi dimandaua ; in questo Tempio fi congregaua'l Senato per li configli di guerra, e pigliatone rifolutione, faliua sù la colonna Bellica il Sacerdote con vna. lancia in mano, e là verso, doue la lanciana, si doueua inuiar l'effercito .

Qui presso su la porta Carmentale, vna di quelle, che nel suo principio hebbe la città di Roma, e si disse anco porta Scelerata; Carmentale da Carmenta madre di Euandro, alla quale dalle donne Romane fù dirizzato qui vicino va Tempio, in effecutione di va voto a lei fatto, se dal Senato veniua reuocato vn decreto, che lor prohibina l'vso delle Carrozze. Scelerata ancora fù detta quella porta, perche da quella. vscirono quelli trecento, e sei Fabij in disesa della patria, che tutti restarono vecisi vicino a Baccano.

Fù in oltre honorato questo contorno da vn'altro Tempio di Apolline, alli cui oracoli facena ricorfo quella cieca gentilità. In questo Tempio i Senatori riceueuano gli Ambasciado-

ri, che da varie parti veniuano a Roma.

11 Card. Pietro Damiauo, che mori l'anno 1080, chiama questa chiefa Basilica, annoueradola frà quelle chiefe, che appresso de'Romani erano in gran diuotione, onde si può credere, che chiamandola Bafilica, in quei tempi fuffe affai maggiore. La sua festa principale e della Natività della Vergine fantissima. Et era voa di quelle, che dalla vigilia dell'Assuntione fino alla notte seguente fi visitauano in diuersi Rioni. con andar cantando Litanie, & altre orationi.

Questa chiesa l'anno 1619, su per ornamento publico deftratta, e poshi paffi lontano in luogo di quella fabbricara ROMA

414 vn'altra più bella dalli Cherici della Madre di Dio, detti volgarmente preti di Lucca. Questi padri hanno origine da va Cittadino Lucchese sacerdore, chiamato Giouanni Leonardo, che a tempi noftri fù tenuto in concetto di gran fantità . Fù quetto Instituto cofermato da Papa Clemente VIII. sotto nome di Congregatione, non ammettendouisi voti solenni, ma semplice giurameto di perseueranza.L'anno poi 1621. da Gregorio XV. fu dichiarata, & approuata per Religione,e concedutole, come all'altre, di fare professione,

Presso han belli palazzi i Signori Serlupi, Patritij, Paluzzi,e

Capozucchi.



Di S. Maria. Annuntiata in Torre de'Specchi. 5.

Ono stato non poco sospeso, se frà le altre chiese di Roma douesti mettere questa, che non è chiesa publica; ma rinchiusa dentro al Monasterio di Torre de'Specchi per seruitio privato di quelle Madri . Ma gran torto farei alla. riverenza di Roma, se lasciassi a dietro questa chiesa, che mi di giusta occasione di additare al curioso lettore questo Monasterio, che è vn'erario colmo di tante pretiose gemme, quante fono quelle fante vergini, che in effe fi ritrouano .

Fondatrice di questo Monastero fus Francesca Romana,e

415

fe bene fù maritata, si può nondimeno affermare di lei quello che del patriarca Abraamo diffe il p.s. Agostino.

Quello, che io per breuità tralascio della gran fantità di questa donna, lo palesano a tutto I Mondo le sue benedette figliuole, che come purgatissimi specchi rappresentano nella loro virtuoda vita l'imagine viua della loro gran Madre. Francesca.

#### Di S. Maria del Sole. 6.

E' questa chiesa vnita alla Compagnia del Crocessis, deui s'e hauuta la detta informatione; e se bene la sesta principale è della Natiuità della Madonna, vi si celebra nondimeno con solennità particolare l'Episania, perche sù in tal gior-

no confecrata .

Hoggi la Madonna, e la memoria di Girolama è stata trasferita nell'Oratorio della detta Compagnia del Crocessis, & è questa.

D. O. M.

Hieronymæ de Lefinis è nobili Profapia Matronæ, quæ pudicitia, charitate, & caltitate omnes sui temporis excelluit, huius Oratorij extructricis, quæ cum ad CXV. suæ Actatis annum Virgo permanssistet, haud immatura morte suncta est. Pia Societas Crucifixi.

Di

#### Di S. Nicolò de Funari. 7.

Rand'affetto di deuotione ha mostrato la cirtà di Roma verio s. Nicolo, hauendo sette chiese sabbricato ad honor suo, e questa non è dell'vitime : Jeggendosi, che l'altare suconsecrato l'anno 1190. N'era gia padrone l'Arciprete di s. Marco'; è detta ancora de Funari, dall'arte loro, che già qui saceuano; & shora è semplice parocchia.

#### Di S. Andrea in Vincbi. 8.

Doue hoggi stà fituata questa chiesa, era vn Tempio di Giunone Matura, (che presso Latini significa l'Aurora) onde il volgo chiama questa chiesa di s. Andrea in Manruccia.

Si dice anco in Vinchi, perche era quiui presso anticamente vna piazza da vender herbaggi, che da questa chiesa si stendeua sino a quella della Consolatione, & é molto verismile, che oltre a gli herbaggi si tenessero anco a vendere Vinchi, e Salci, e cole satte di essi vinchi, come canestre, & c.

Fù nominata ancora de Funari, per ragione derta più fo-

pra alla chiesa di s. Nicolo, & e parocchia.

# Di S. Maria in Monte Caprino. 9.

Fabbicata questa chiesa in quella parte del Campidoglio, che hora si dice volgarmente Monte Caprino. Si
diceu ancora anticamente questo luogo (che è quello del
Campidoglio, che guarda verso" lisume) Rupe Tarpeia, & anco Sasso Tarpeio, donde erano precipitati i colpeuoli di
qualche graue delitto, e perticolarmente i pergiuri. Da questra Rupe si precipitato vn Cittadino Romano detto Manlio,
che per hauer qui s'abbricato vn palazzo, entro in sospetto
appresso Romani di volersi sar Rè, e destrutto" palazzo da
spresso Romani di volersi sar Rè, e destrutto" palazzo da
spresso della Moneta, e lo dimandarono dalla voce Latina Monere, e di
più secro legge, che nessuna persona di qualsuoglia grado
hauesse.

MODERNA. 417

hauesse per l'auuenire ardire di habitare nel Campidoglio ; hora il sitto è così deserto, che è diuenuto pascolo di capre ; ond'è detto Monte Caprino; solo la nobile sameglia de'Casfarelli hà hauuto gratia di habitarui, e vi possiede vn bellissimo palazzo nel più alto della Rupe.

Quelta chiefa stà più nel basso della Rupe, & i Canonici di Nicolo in Carcere, alla cui chiesa è unita questa, tengono che sia delle prime, che in Roma si sabbricassero, e sù dedicata alla Madonna santissima, e la sua sesta principale è del-

l'Annuntiata.

L'anno 1607. su concessa da'Canonici all'arte de'Saponari, ii quali l'anno 1604, surono ridutti a communità, facendo statuti particolari dell'arte, e l'anno seguente su da Paolo V. approuata. & in Campidoglio da Conseruatori. Mantengono in questa chiesa va cappellano perpetuo, ne hanno altr'obligo, che di trouarsi tutti ogni anno nel giorno della sesta alla Messa.

## Di S. Maria della Confolatione. 10.

Vi già fù vn vicolo, che i Gentili Romani dimandarono

Giugario.

Questa chiesa è gouernata da vna Compagnia di gentil huomini secolari, & è di molta diuotione. Vi è vna delle sette Madóne, che visitari si foglinon, & vi è vn Hospedale per gl'infermi, nel quale con molta carità si setue. Nella seconda Domenica di Giugno vi è Indulgenza plenaria. E vi sono molte reliquie de Santi.

Eperche nel giorno loro a'sei d'Agosto cade la Trassiguratione del Signore, qui si celebra il giorno seguente; mala sesta principale della chlesa è la Natività di nostra Si-

gnora.

Frà le chiefe poi di Compagnie in Roma bene vifitiate., questa è vna, mettendo 20. Sacerdoti, che ogni di vi celebrano messa, nella sudetta sesta maritano zitelle con la dotte di 30. in 40. scudi per vna, e cento nel giorno di s. Francesco a sei, che voglizno monacarsi, e più volte l'anno danno da ma-

D d giare

giare a dodici poueri, seruiti in tauola da'Guardiani della

steffa Compagnia.

Fù l'anno 1585. dalla fudetta Compagnia conceduta vna eappella alli garzoni de gli holti, & a loro ípefe la fabbricarono, dedicando la all' Affuntione della Madonna, nella cui folennità liberano vn prigione. La tengono prouffa di tutto'l neceffario per celebrarui la Meffa, & a quelt'effetto mantengono vn cappellano: e per effere nell'infermità loro curati nello fipedale fudetto, hauendoui fatto gogi a anno molte offette, ne fecero alla fine vna per fempre di feicento feudi.

Vn'altra ne fu conceduta l'anno 1618. a'Pefcatori del mare, e di tutto il diftretto di Roma. Celebrano la festa del Santo loro Auuocato s. Andrea, al quale è dedicata questa cap-

pella, & in quel giorno liberano va prigione.

La cappella de Matthei e pittura di Taddeo Zuccaro, quella de Pattori del Caual. Baglione; e la facciata è di Martino Lunghi vecchio. Seguono poi due spedali vno di donne, e l'altro d'huemini.

## Di S. Maria delle Gratie. 11.

Vi doue è fabbricata quella chiefa, fu già vn antichissime Tempio della Dea Vesta, fabbricato da Romojo, e perche questa Dea fu enura da Greci per vergine dalle fole-fiamme generata, li Romani, che faceuano professione d'abbracciare tutte le superstricioni del Mondo, l'inonoranano come i Greci, co i tenere sempre sopra del suo altare il suoco, mantenuto da vergini, le quali fole poteuano alla Dea Vesta facriscare. A questo Tempio veniuano le Matrone Romane scale nella festa della detta Dea. Hoggi la Santissima Vergine schiacciando'l capo al serpente infernale, ha voluto, che sopra quel luogo, doue esto era adorato tutto mentita verginità, fusse saborato cutto mentita delle Gratie, con vno spedale appresso, che su vnito có quel lo della Consolatione. La chiesa venendo meno per l'antichità si tristata l'anno 1610. dall'Abbate Pier Gio. Francesco Florentio verugino, alzando il piano al pari dello spedale.

Di più ci è in questa chiesa va' Imagine della Madonna

santissima, che si tiene sia mano di s. Luca, che però e visitata

con particolar diuotione.

Questa chiesa, per esservinita a quella della Consolatione, come membro, o cappella di quella, non ha sesta particolare.

All'incontro è'l Cemiterio di detto Hospedale.

# Di S.Gioseppe. 12.

Auendo Roma honorato la Beatifiima Vergine cone marauiglia certo, che dello Spofo di leis. Giofeffo, folo due fi ritrouino in quest'vitimi tempi. Vna è la presente de Falegnami, & vn'altra di monache nel Roino di Colona; anzi per prima non ci fu altro, che vn'altare nella Ritonda, ch'è

della Compagnia de'Virtuosi.

L'anno dunque 1596, la compagnia de Falegnami, che 57, anni prima fi era congregata, cominciò con bell'architettura a fabbricar quefta chiefa, dedicandola a s. Giofeppe ; e fopra quella di s. Pietro in carcere la fondarono, effendo loro stata concessa libera, e smembrata dalla vicina di s. Luca, e s. Martina. Hebbe di più questa Confraternità gratia da Gregorio XIII. di liberare vn prigione per la vita il giorno di s. Giofeppe, & alle volte maritano zitelle pouere, e figlie di Faleguami. Vestono sacchi turchini con l'imagine di s. Giofeppe al lato. Hora v'hanno risatta la facciata, e la scala,

## Di S. Pietro in Carcere. 13.

P Are cosa da non credere, che senza carceri fi mantenesse Roma infino al quarto Re suo, Anco Martio, e ch'egli fosse il primo, come si dice, a sabbricarne qui vna. E che quetta fosse quasi nel mezzo della Città, e presso la piazza detta Romana, si vedrà alle seguenti chiese.

Due fono le parti diquesta carcere, secondo alcuni, l'vna è dipora fatta dal sudetto Rè, l'altra di sotto, che Seruio Tullio sesone de Romani vi aggiunse, nel fabbricaria volle sinitare Dionisso Tiranno, che in Siracusa fece a forza di scarpelli

Dd 2 caua-

cauare ne gli scogli aspre prigioni, e quiui fi legge foffero per noue mefi carcerati i ss. Apottoli Pietro,e Paolo.

Mamertino ancora differo questa carcere da vno, che fii

prefetto di Roma.

Due gloriose memorie lasciarono di se in questa prigione i detti ss. Apostoli, nella parte di sopra fù l'vna, & in quella di fotto l'altra, ma fenza dolore non si possono scriuere, poiche ambedue non più le scuopre il diunto pellegrino. La prima fù, quando stando insieme legati, & hauendo s. Paolo a man dritta s. Pietro, nel cacciarli giù per la scala con poco rispetto,s. Pietro al calare del primo scalino diede co'l capo nel muro, e come se fosse stato di molle cera, v'impronto la sua forma, e vi era dipinta, & effendo al piano di terra, in modo che andandoci molti a far'oratione, & inginocchiati potendola baciare, cominció a non figurarsi più bene, onde auuenne, che l'anno Santo del 1600, per dare più libera vicita al popolo,i Falegnami fecero li vicino vna porta, & ignorantemente tagliarono per lo mezzo quella sconosciuta Imagine . L'altra stà di fotto; & è vna miracolosa fontana, che i Santi Apostoli fecero scaturire, & anco vi si rineriua vna colonna, alla quale furono con catene legati. Se più vi sia questa, e quella non fi si, perche i ritorni, & vicite delle fontane tirate in Campidoglio, & altre fabbriche hanno di modo riempito questa parte,che più non vi si può calare.

Finalmente vifitando quelto luogo Constantino Imperadore, auuiso il Santo Pontefice Siluestro, che gli pareua bene, fi consacraffe, come fu fatto, e d'allora si può credere, ch'incominciassero i fedeli a visitarlo, come infin'hora si fa per tutta l'Ottaua del martirio de ss. Pietro, e Paolo, e fuori vi è

l'inscrittione .

In honorem Dei, & Ecclesiæ ornamentum ; Intacto ss. Petri,& Pauli carcere scalas, & tornicem S. losephi Carpentariorum Archiconfraternitas restaurauit,

Anno Iubilei MDCXXV.

Qui all'incontro staua la vecchia statua di Marsorio, e la Segretaria del Popolo Romano,

### Di S. Martina, e S. Luca. 14.

De fono l'antichità di Roma, che qui s'offeriscono; palese è l'una vedendosi in gran parte l'arco di Settimio; nascosta è l'altra, non comparendo più segno alcuno del Tempio di Marte.

Per fapere, come gli antichi Romani fabbricaffero a'vittoriofi archi trionfallie piaciuto a Dio, che quetto fia per lo più reflato,trà tante ruine in piedi, & era de'belli, e riguardeuoli, come fi troua feritto da quelli, che di tali antichità fecero

professione.

Avanamo hora al Tempio di Marte, che per voto qui fece Augusto trouandos infermo nella guerra contra Filippensia, Marre vendicatore lo dedico, donde si vede, che a sare i voti a Dio, ce l'insegna, contro de gli Heretici lo stesso lime della natura. In questo Tempio comandò Augusto, che il Senato si congregasse, quando hauesse a trattare di guerra, e concedere trionsi a'benemeiti, e quà si portassero ad osferire gli ottenuti trofei. Ma qual più bel troseo hebbe questo Tempio, che della spoglia di s. Martina, che più gloriosa di Marte, si nel consisteo, che hebbe col' Tiranno, dal quale cou diuersi, & atrocissimi martirij prouata, resto sempre inuitta, e gloriosa, sino che della spoglia di s. Martina, che più gloriosa di Marte, si nel consisteo, che hebbe col' Tiranno, dal quale cou diuersi, & atrocissimi martirij prouata, resto sempre inuitta, e gloriosa, solo trionsando al Cielo, e tanto più illustre su in Roma il suo martirio, quanto, che per la nobiltà del sangue, e sue, molte ricchezze, da tutti era ben conosciuta.

Già sopra la porta di questa chiesa leggeuasi i seguenti ver-

fi,che fanno a proposito di quello, che si è detto .

Martyrij gestans virgo Martina coronam ,

Eiesto hine Martis numine, templa tenet.

E' da credere, cha tal confecratione fi facesse da s. Silue stroje dal Cimiterio di s. Calisto, doue egli sepelli s. Martina, quà portasse il suo corpo. Occorse l'suo martirio nel tempo di s. Cecilia, fotto Alessandro Imperadore, che regnò 20. anni doppo il sudetto Scuero.

De iristori poi satti a questa chiesa ne i tempi antichi, niuno si trouasse non quello, che sù l'anno 1256, nel quale papa Alenandro IV.la confecro, affiftendogli due Cardinali Velco-

ui Tusculano, e prenestino .

Occorse poi l'anno 1588, che volendo Sisto V. abbellire questa città di varie fabbriche fù necessario leuaze,vna chiesa di s.Luca vicina a s.Maria Maggiore, ch'era de i pittori, in vece di cui lor diede questa, che pero le hanno aggiunto il titolo dell'Euangelista loro Auuocato.

Hebbe questa Compagnia de i pitteriil suo principio nella sudetta chiesa l'anno 1478, e venendo a questa, chiera parochia, Sifto V. la leuo, e comparti in altre due chiefe, vna di s. Nicolò in Carcere, l'altra di s. Lorenzo, detto dal volgo

s.Lorenzuolo .

Hora da'fondamenti, mercè dalla magnificenza Barberina fi rinuoua,& è belliffima architettura del Cortona.

La tauola di s. Luca è di Raffaelle d'Vibino.

Per andare verso il Foro Romano alle radici di Campidoglio, fi vede l'Arco di Settimio Seuero, dirizzato a lui dal Popolo Romano, per molte vittorie acquistate, conforme all'vlanza antica: la quale come dice Plinio, cominciò a tempo di Tito Imp. il cui Arco fu il primo, che fuffe fatto in Roma : doue prima a quelli, che trionfauano, si soleua solamente dirizzare flatue, e Trofei .

# Di S. Adriano. 15.

Q Vi doue è la chiesa dis. Adriano su vn'altare, come si di-ce, dedicato a Saturno, molto antico, & auanti che Romolo nascesse, il quale il Rè Tullo Hostilio cinse con la fabbrica d'un bel Tempio per la diuotione, che haueua a quest' Idolo, che i Romani pensauano tenesse cura di telori, & a lui attribuiuano l'effere stata l'Italia fin'a quel tempo netta di ladri .

Discacciati poi li Re, Valerio publicola; secondo alcuni, vi fece l'Erario, doue si riponeuano tutt'i tesori della Republica, che da varie prouincie, e Regni foggiogati, qua fi portauano.

Ordinarono di più, che qui fi conservate l'archivio di tutte E Scritture publiche, se bene ad Augusto venne poi in mente

d'ab.

d'abbrugiarle tutte, per mettere fine ad ogni lite, accio fotto

di lui tutt'il Mondo viueffe in pace.

Erano qui feritti i nomi de gli Ambasciadori, che da varienamoni veniuano a Roma, accioche a spese del publico sossero mantenuri. E qui si conseruauano l'insegne militari del Popolo Romano.

Di più al fianco di questo Tempio era la zecca da battere monete, la cui atte voleuano, che in Italia la ritrouasse il Dio loro Saturno, & a gli anni passati cauandosi a mano diritta nell'entrate, si trouò gran quantità di minuta moneta in rame, & hauendo satto in questo Tempio l'erazio, acció non si perdesse la memoria di Saturno, glie ne dirizzarono vn'altro, ma non sà done.

Auanti a questa chiesa già vi su vna colonna, detta di miglio d'oro, ch'ergere vi sece Augusto. Miglio si dice, perche tando nel mezo di Roma, di qui si pigliaua la misura delle miglia, ch'erano a tutte le città d'Italia; & il numero dellesette miglia notate si leggeuain quella colonna, e per effere indorata la disero il miglio d'oro, & in cima haueua vnapalla, quasti dimostrando il Mondo, che in Roma tiene il capo. Di questa colonna è parte quel pezzo, che si vede con la iua inscrittione alla salita di Campidoglio da quella parte, che guida al palazzo de Cassarelli.

Queffa chiefa è annouerata frà le antiche Diaconie auanti di coo. quefta con vn'altra vicina de ss. Sergio, e Bacco, lauquale mancando per la vecchiezza, ad honore d'effii ereffe in quefta vn'altare, onde non fi può intendere, come Anafafio voglia, che papa Adriano I. la faceffe Diaconia, effendo egli fiato del 772. Puo ben'effere, come pure Anafafio racconta, che la riftoraffe, e d'entrate, e doni l'arricchiffe.

Fu la prima volta ritatta da Papa Honorio l'anno 630.

dal medefimo confacrata.

Di nuouo per la vecchiezza minacciando ruina questa chiesa, Anastasio III. Romano satto Pontesice l'anno 911. la risece, benche due anni soli viuesse; e con le sue proprie mant consacro l'altare maggiore.

Questa chiesa su da Sisto V. leuata a Canonici, e data all Padri di s. Maria della Mercede. Riconosce questo sacro Oc424 ROMA

dine per suoi sondatori trè personaggi, il primo su Giacomo Rè d'Aragona, chiamato debellatore, per le vittorie ottenue te contra i Saraceni, e dalle mani loro siberando i Christiani schiaui, del che molto compiacendosi Iddio, mentre che staua vu giorno in oratione, su da vuna gran luce illustrato, nel cui mezzo apparue la B. Vergine, animandolo a volere fort'il suo nome sondare vu'ordine sacro, che s'impiegasse nel rissetto de'schiaui Christiani; e però dis. Maria della Mercedo si chiamato, e vi ela Compagnia de Carrari. Le porte di bronzo, che vi sono, l'anno 780. Adriano I. le portò da Perugia. Hebbero questi Padri origine l'anno 1334, in Barcellona di Spagna.

Finalmente nello stess'auno, che a questa chiesa veunero i detti Padri, essendone titolare il Card. Agostino Chiano Milanese, evolendo rinouare l'altare maggiore con la consessione, pe, vi ritrouò altri corpi de Santi. Due surono soldati Papia,

e Mauro, due eu un chi di s. Domitilla Nerco, & Achilleo, i quali co'l corpo della fanta Vergine loro padrona di qua leuati, fi riportarono alla chiefa loro, e gli altri due a Santa Maria della Vallicella. Qui vicino era la Bafilica vecchia di Paolo Emilio.





Di S. Lorenzo in Miranda. 16.

DE gli antichi Tempij fatti da'Romani sù questa piazza; non ci è più segno d'alcuno se non di questo, per hauer lo satto l'anno di N.S. 178. in honore di Faustina moglie dell'Imperadore M. Aurelio Antonino, & effendo morta prima di lui, ottenne dal Senato, che tra'loro Dei foffe ripofta.

Quanto poi al tempo è da credere, che fuffe fabbricata questa chiesa nel medefimo tempo, che fù fabbricata la passata. Amendue surono Collegiate. Fra molt'altre chiese a questo Santo Archidiacono dedicate, a questa con ragione fi da il sopranome in Miranda, che in Latino vuol dire cose marauigliofe; per le moite cofe marauigliofe, che da tutte le parti circondano quello Tempio, delle quali molte n'habbiamo viste nelle passate chiefe, e molte ne vedremo nelle seguenti .

L'anno poi 1430. fotto papa Martino V. tronandosi a mal termine questo facro luogo per li lunghi scismi, che trauagliarono la chiefa, fù dato al Collegio de gli Spetiali con tutte le ragioni, che prima ci haucuano i Canonici, & i Canonicati furono suppressi. Vi fabbricarono al principio cappella trà le dette colonne, con vn poco di spedale per li poueri della loro arte; ma venendo a Roma Carlo V. perche meglio fi scopriffe la bellezza di questo Tempio, che massimamente appare nel suo portico, parue bene al Popolo Romano, che si leuaffe quell'impedimento.

Ritorno ancora in bene de gli steffi Spetiali, perche si diedero ad accommodare l'antico Tempio, in tato che il 1607. lo riduffero ad vna belliffima forma, con farci ancora a canto vn commodo Spedale. Celebrano con molta folennità la festa del Santo, nel qual giorno fogliono maritare zitelle pouere della lor'arte .

E qui auanti passaua la via sacra antica de'Romani, che

conduceua al Campidoglio.

# De' SS. Cosmo, e Damiano. 17.

SS Cosmo, e Damiano, e posto in Campo Vaccino così
detto per le bestie, che qui si vendono, e su anticamente il Tempio di Romolo; e Felice Terzo detto Quarto lo dedico a Santi Colmo, e Damiano, & effendo rouinato, il B. Gregorio lo riftauro : & e Titolo di Cardinale : e vi è Statione il Ciouedi doppo la terza Domenica di Quarefima: & ogni di vi fono anni mille d'Indulgenza, hà tribuna di musalco,e l'effigie, ch'era di Felice III.hor'e di s. Gregorio. Le porte di bronzo furon qui da Adriano I. poste, le quali eran'a perugia. Vi stanno li Frati di s. Francesco del Terzo Ordine. Vi e vna Madonna di gran diuotione detta di s. Gregorio, della quale fi dice, che vn giorno passando il detto Pontefice, e non salutandola al solito,gli dicesse, perche non la salutaua, secondo soleua? e che il glorioso Pontefice le chiedesse perdono, e tàl'Imagine esfo la trasportasse qui, concedendo a chi celebraffe all'Altar qui vicino, di liberare vn'anima dal Purgatorio. Hebbero origine detti Frati da s. Francesco l'appo 1321.

Sono qui per vltimo i corpi de'ss. Cosimo, e Damiano, a' quali fù dedicata la chiesa. Qui ancora riposano i corpi di tre altri loro consobrini Antimo, Leontio, & Euprepio . Nacquero i ss. Colmo, e Damiano in Egea d'Arabia, doue nell'arte della Medicina riusciti molto eccellenti, impiegauano l'opera loro in curare gli ammalati fenza mercedo alcuna.

Hoggi la metà di questa chiesa è restata coperta, e la metà di effa riordinara, e con molta spesa quasi del tutto rifatta con bel soffitto dal generosissimo, e pijssimo Vrbano VIII. con

questa inscrittione .

Vrbanus VIII. Pont, Max. Templum geminis Vrbis Conditoribus superstitiose disatum a Felice III. ss. Cosmæ, & Damiano fratiibus piè consecratum, vetuftate labefactatum, de. iectis lateralibus parietibus, totius superioris Basilica a feexædificatæ excitatis fornice medio inter inferiorem, & hanc extructo, nouo impofito laqueari, area denique complanata, in splendidiorem formam redegit Anno fal, MDCXXXIII.

Le storie intorno sono pitture di Marco Tullio,e la seconda cappella a man diritta è fabbricata, & ottimamente dipinta

dal Caualier Gio: Baglione .

Fra questa chiesa, e quella, che segue di s. Maria Núoua ci fono delli veftigij di quella superba tabbrica detto il Tempio della pace.



Il Foro Romano, staua trà la via sacra, e s. Theodoro situato alle radici del Campidoglio, e non come il volgo pensanel luogo di Campo Vaccino. Questo si trà gli altri il più antico, il più ricco, il più ornato, e bello non solo per esser fabbricato con grandissima architettura, come si vedeua-

#### MODERNA.

429

per li ricchi edifitii, ch'in effo erano stati fatti da diuersi Imperadori ; vi era il Tempio della Dea Vesta edificato da Numa Pompilio, doue habitauano le Vergini Vestali : E questo Tempio era custodito da dette Vergini, & in essa vi fi conseruaua la Statua di Minerua, e quasi tutte le cose sacre de'Romani. Numa Pompilio destino per guardia del Tempio della Dea Vesta quattro Vergini. Tarquinio Prisco, ve n'aggiunse due altre, imperoche quattro non poteuanc supplire a dar'ordine alli sacrifitij per la Città di Roma, effendo neceffario, che vi fossero presenti, e così vennero ad esfer seihauendo ogni Regione vna Vergine Vestale, non essendo in quel tempo Roma se non sei Regioni . Erano tenute in tanta veneratione queste Vergini per la pudicitia, che erano obligate feruare, che da tutti generalmente veniuano reputate per cose Sacre,e Diuine ; ma le alcuna di loro fosse caduta in peccato, subito fi sepelliuano viue con apparati funebri per tutta la Città. Vi era anco il lago Curtio, così detto dal nome di Curtio postulione giouenetto nobile, il quale si getto armato, & a cauallo dentro all'apertura del detto lago, che era in mezzo alla piazza richiesto dal Sacerdote per falute del Popolo, e doppo gettatouifi subito fi riferro l'apertura del lago, e la peste cesso, & altri dicono da Curtio al tempo della guerra de' Sabini con Romolo. Vi si vedeua ancora il Tempio di Giano, con cappelle di rame, con porte di brozo, con statue bellissime, e molti altri edifitij . Questo Foro, ouero piazza fù edificato dal Popolo Romano con una ringhiera bellissima, sopra la quale si parlaua al Popolo in publico, che iui fi ragunaua a render conto delle fue caufe, e qui era la Curia. Qui anco si vedeua di rilieuo la bellissi ma ima gine di Silla a cauallo tutta d'oro di grandiffimo pregio con questa inscrittione alli piedi A CORNELIO SILLA FORTYNATO IMPERATORE . Vi era anco la Statua di Hercole vestito con habito Eleo Città nel Peloponesso; a piedi haucua que-Re lettere : IL CAPITANIO LYCIO LYCYLLO L'HA DEDICATA DELLE SPOGLIE DE' NEMICI : e qui anco era il Cauallo di Domitiano Imperadore. Infiniti altri ornamenti vi erano, li quali per breuità fi tralasciano adietro, effendo il tutto disfatto dal tempo, in maniera, che quella

Roma

Roma superba, i cui miracolosi edifitij poggiano verso il Cielo, hoggi giace humile sotterra.

A Arco di Settimio Seuero . B Tempio di Gioue Statore.

C Sant'Adriano .

D S. Lorenzo in Miranda. E SS. Cosmo, e Damiano.

F Tempio della Pace.

G Arco di Tito . H Horti Farnefi .

1 S. Maria a poenis Inferni libera nos .

K Casa di Cicerone. L Lago di Curtio.

M S. Francesca Romana.

Quelle otto colonne alle radici di Capidoglio con l'architraue sopra, erano del portico austi il Tempio della Concordia, satto per voto a Camillo, accio la plebe Romana si riconciliasse con li nobili : Nel suddetto Tempio della Concordia si congregaua il Senato, per trattare le cause apparenti alla Republica, come anco in quello d'Apolline, douès, Maria in Campitelli.

Quell'altre tre colonne vicine sono del Tempio di Gioue

Tonante fabbricato da Augusto.

E l'altre tre colonne a pie del monte Palatino, sono d'vn\_ Tempio dedicato a Gloue, per voto latto da Romólo, acció li suoi soldati nella guerra contro de i Sabini, che occupauano il Campidoglio, termi, saldi si mantenessero, che pero di Gioue Statore si disse.

Qui presso è la fonte, che dicono Tazza di Marforio.

# Fine della Quinta Giornata.

# Giornata Sesta.



## RIONE DE' MONTI.



ER effer'i Monti luoghi di miglior'aere,e ficuri dall'inondatione del Teurre erano anticamente molto più habitati. Hora per il contrario effeado quafi tutti rimafti fenza habitatori ripieni di vigne, e fabbriche di Monatteri e li moderni Rioni fon tutti rifirati al bafo, ece-

cetto questo de Monti .

Fà per infegna tre Monti in campo bianco , che denotano il Celio l'Esquille & il Quirinale .

In questo Rione sono degni di maraniglia il Palazzo di s. Gio: Laterano, e de Signori Bentinogli ; gli horti de Signori Peretti, Aldobrandini, Marthei, e dell'Emin. Card. Pio ; e le tré Fontane alle Teeme.

#### Di S. Maria Nuoua. 1.

T Rà s.Cofimo, e s.Maria Nuoua cadde Simon Mago, e pero detro luogo nominauafi Simonio; e perche l'empio qui s'infranfe fopra vna felce, diceuafi s.Cofimo in filice. La pietra poi, doue pose le ginocchia s.Pietro, per orace contra il Mago, e dalla forma di quelle su impressa, in s. Maria Nuoua si conserua.

Questa chiesa, che hora s. Maria Nuoua si dice, Anastasio nella vita di Giouanni VIII.la chiama s.Maria antica, & e ve-

rifimile sia di quelle, che dedico s. Siluestro papa.

Cangiofiele poi il fopranome d'antica in nuoua, è quando fù rifatta dal fudetto Papa Gio. VIII. e vi habito per trè anni, che viffe nel pontificato, o doppo 140 anni fi diede a que fla chiefa nome di nuoua, hauendola da'fondamenti rifatta s. Leone il IV. Doppo lui Papa Nicolò l'anno 862. fini d'ab-

bellirla con pitture.

Infino ad Alessandro II. possiamo credere, che susse de Cherici secolari; poi dettor papa l'anno 1061. la diede ad vna Congregatione di Canonici Regolari, detta di s. Fridiano, del qual'ordine era stato egli prima, che susse pri uniegio, che nessuao a ticolo di esta potesse ascendere se non di quei suoi cononici. Ma leuati finalmente questi, i diede a'Monaci di monte Oliucto, che più che mai le hanno accresciuto il sopranome di nuoua, con gran spesa, e bellezza; ristorandola dentro, e suoi, con occasione della canonizazione di s. Francesca.

Qui si honora vn'Imagine de lla Beatissima Vergine, che di Troade nell'Asa su da Angelo Frangipane portata a Roma, e posta in questa chiesa, & hauendo la chiesa bisogno di ristoro, si porto l'imagine in deposito a quella di s. Adriano. Di qua si raccoglie, che doppo s. Leone sudetto è stata questa chiesa risatta vn'altra volta, perche la casa antica non haueua

ancora cangiato il nome in quello di Frangipani.

Rinouata dunque, che fu la chiefa, e volendo i Frangipani ritornarci la detta Imagine, altri lor fi oppofe, acciò reftafe in s. Adriano, e mentre fi viena all'armi, furono le parti auuifate ad vn putto, che s'acquietaffero, perch'egli haueua vifto la benedetta imagine della Madonna partifi dis. Adriano, e ritornare a questa fua chiefa. A ndarono dunque, e nel fuo luogo fopra l'altar maggiore la videro honoreuolmente

riposta.

Fù questa chiesa da papa Gregorio il V. arricchita de'corpi santi di Nemesso, Eucila sua figliuola, Olimpio, & Esuperia sua moglie, e Teodullo figliuolo, o Esemponio. Alla fine sotto Gregorio XIII. l'anno 1580. essendo protettore di questi Monaci il Cardinale Antonio Carasta, qui trouandosi sutri detticorpi, furono con più honore accommodati sotto l'altar maggiore alli 8. di Decembre. Auanti l'istesso altare già passano 150. anni, che vi su sepoltori il corpo di s. Francesca; & hora le si rinoua la sepoltura. Sotto Gregorio XIII. dal Popolo Romano il 1584. sù sabbricato in questa chiesa vagrande, e bel monumento di fino marmo a papa Greg. XI. che da Auignone riporto la sede a Roma. Opera di Pietro Paolo Oliuseri, & ha questa inscrittione.

Chr. Sal.

Gregorio XI. Lemouicenfi humanitate, do crina, pietateq; admirabili, qui cum Italia: feditionibus laboranti mederetur, Sedem Pontificiam Auenioni diù translatam, diuino affatus numine, hominumque maximo plaufu poft annos feptuaginta Romam feliciter reduxit Pontificatus fui Anno 7.

S. P. Q. R. tantæ religionis, & beneficij non immemor, Gregorio XIII. Pont. Opt. Max. comprobante anno ab Orbe

redempto DIC. IC. LXXXIII. pol.

Io: Petro Draco, Cyriaco Mattheio, Io: Baptista Albero Goss, Thoma Bubalo de Gancellariis Priore.

A questa chiesa è stato aggiunto anche il titolo di s. Francesca Romana, & hoggi di dentro è stata rabbellita, & hà nobil sossitto.

La facciata della chiesa è architettura di Carlo Lambardi.

L'Arco di Tito Imperadore qui congiunto all'habitatione di detti radri fu fatto dal Popolo Romano ad honore di lui,

e nel

434 ROMA

mel ritorno, che egli fece di Gierusalemme, doppo che l'hebbe debellata. Vi si vede scolipita l'Arca Feederis di Mosè, con dodici saccio Golaria uanti di essa; il Candeliero d'oro, con sette rami, e con sette lumi sopra d'essi, che comedicono alcuni, significano appresso gli Hebret il sette pianeti del Crelo. Quetto Arco e alle radici del Palazino.

Auanti l'Amfiteatro di Tito fù la metà fudante, che erayna fonte per riftoro di quelli, che erano andati a veder gli

ipettacoli.

Li Theatri erano di forma di mezzo cerchio, ma gli Anfiteatri di cerchio intero, come nota la fteffa parola. Ne Theatri fi recitauano le Comedie, e rapprefentationi fimili di Scena: ma ne gli Anfiteatri fi faccuano giuochi di Gladiatori, e caccie di fiere. Le quali caccie faccuano, o quelli, che erano pagati per questo effetto, o quelli, che erano condannati alla morte: & erano coftretti a combattere con le dette fiere. E all volta anco vi martirizzauano i Christiani.



Questo Ansiteatro di Tito su cominciato a fabbricarsi da Vespasiano Imperatore, padre di esso Tito in a Tito il figliuolo lo dedico. Se bene il rocta Martiale attribusice questafabbrica a Domitiano sratello di esso Tito, più per adulatione, che per verità. MODERNA. 435

L'Anfiteatro di Tito era capace di ottantafette mila spertatori, senza impedirfi l'vn l'altro. Vi lauoratono 30. milapersone; e'l giorno, che si dedicato detto Ansiteatro, surono ammazzate cinque mila siere di diuerie sorti, nella qual sesta, che per cento giorni duro, surno spesi dicci milioni doto. Fu lauoro, e satica de gli Hebrei schiaui. Visono questi ordini d'architettura Dorieo, lonico, Corinthio, e Composto. Dentro è di figura ouale, e suori è ritonda. Hoggi è chiamato volgarmente il Colisco, da vn grao Colosso, che era appresso a questo edificio, e su vna statua di Netone, cento, e venti piedi alta, dalla quale statua l'Imperatore Commodo sece spicare il capo, de in vece di quello, feceui porre il suo.

Li Romani chiesero licenza a Teodorico Re de Gothi, di poterfi seruire delle pietre di questo edifitio, già mezzo roui-

nato, per rifare le mura di Roma.

# Di S. Maria della Pietà nel Colifeo. 2

Vesta, che più tosto cona, che chiesa, si può dire per la sua piccolezza, sià rincorporata nell'anticaglie del'Colisco; è della Compagnia del Consalone, hà in luogo di tetto vn bel piano, che serui vn tempo di palco a rappresentare ogni anno nel Venerdi santo la rassimo di Nostro Signore, che poi pergiusta cagione è stata tralasciata, & hora e stata con decenza rifatta, en e ha cura vn Romito.

# Di S. Tomaso alla Nauicella. 3.

Vesta chiesa è vicina a s. Maria alla Nauicella, & è anco detta del Riscatto, perche la teneuano li padri detti della Santissima Trinira del Riscatto, de'quali, su sono detta B. Giouanni della Marta Prouenzale l'anno 1197. così detti del Riscatto, perche il loro ossico è di riscattare gli Schiaui Christiani da mani d'Insedeli; portano im petto vna Croce rossa, e turchina sù la patienza. In questa chiesa è il corpo del detto Fondatore. Fi vna delle 20, Abbatie principali di Roma, gli Abbati de'quali assistano al Sommo Pontesi-ce, quando celebraua pontissealmente.

Ee 2 Effen-

436 ROMA

Eficado poi questo sacro luogo stato abbandonato da decti padri l'anno 1348. nel quale da peste si molto trauagliara la nostra Italia, e ritiratis sin Francia, & in Spaga, ne l'oui regni molto fiorisce l'ordine loro, su dato in commenda con i beni del Monasterio, e spedale; e l'vitimo de Cardinali, che gli hebe, su Poncello Orsino, e morendo il 1393. Bonisacio IX. li vni al Capitolo di s. Pietro in Vaticano in ricompensa de grani danni, che per cagioni di guerre baueua in quei tempi patico. Sotto Pio V. poi di Francia venendo a Roma il Generale dell'Ordine, impetro questo santo luogo, ma il procuratore Genelare, vedendo, chi era molto scomodo al maneggio delle que cause, hebbe la chiesa di s. Sitefano a piazza di pietra da Gregorio XIII. & alla sine questa ancora lasciando n'hanno di nuouo stata vua a s. Francesca. Et hora è del detto Capitolo di s. Pietro.

Gh aquedotti all'incontro sono dell'acqua Claudia.

## Di S. Maria in Dominica. 4.

Maria in Dominica, detta anco la Nauicella, è detta la Nauicella, per efferui innanzi la porta della chiefa vna Nauicella di marmo, & è penfiero, che qui foffe pofta da qualch'vno, che in mare hauesse hauto qualche pericolo grande, & facesse tal voto. Perche poi detta sia in Domenica fono diserse, & varie opinioni, ma pare, che habbia più del verisimile, che venga detta, perche la fondatrice prima di questa chiefa così si chiamasse. Fà poi rifarta da Pacchale I. & Leone X. Dapoi es stata entra da Ferdinando di se-

eone X. Dapoie fitata ernata da Ferdiaando di lice memoria Gran Duca di Tofcana, effendo di quefta Titolare. Vi è la Statione la feconda Domenica di Quarefima, &c vi fono delle reliquie de' Santi. Quiui anticamente ftauano gli alloggiamenti de gli Albani.



Giardino de' Mattei.

El Monte Celio stà situato il bellissimo Giardino de gl'Illustrissimi Signori Mattei. E cominciando dal palazzo auanti vi è vna vaghissima sontana, che spargendo da varie parti acque chiarissime rallegra grandemente quel luogo. Dentro poi vi sono quadri, e statue nobili per tutte le

438 . ROMA

stanze. Quiui si vede il ritratto di Gicerone al naturale, tauole incastrate di gioie, rotelle antiche, & altre infinite cose
di valore. Vi è poi il Gasino di Sisto, che dentro vi sono statuerare; particolarmente vn Andromeda nuda legata ad
vn sasso, vn Marsia scorticato, vn groppo di puttini, chedormono sopra vn tauolino di pietra paragone, cose pretiose, erare; & vn centinaro di statue in circa comprese quelle
del palazzo, e Giardino, tutte di valore. Vi sono poi di molti
bassi rilieui, pili historiati, vna bellissima Guglia, il laberinto, ypeschiere, compartimenti di semplici, boschetti con dentro
villani, e molte sorti d'animali seluaggi. Vi sono poi sontane
in quantità, e tatte belle, e gran quantità d'acque per fistole
picciolissime, che ad vn tratto senza conoscersi, con zampili
d'acqua ingannano li circostanti.

## Di S. Stefano Rotondo. 5.

Stefano Rotondo, è nel Móte Celio, e qui era il Tempio be dedicato al Dio delle felue, detto Fauno, e Simplico I. L'anno 467. lo dedicó a s. Stefano protomartire; effendo molto rouinato, fù riflaurato da Nicoló V.vi è Statione il Venerdi innanzi le Palme, & il di di s. Stefano . Vi fono molte reliquie, delli corpi de'ss. Primo, e Feliciano, & altre : è mèmbro del Collegio Germanico, & è Titolo di Cardinale. Il quadro a man manca di lì dall'altra maggiore è di Raffaello; e quello della Madonna, e s. Giofeppe di Perino del Vagaje le figure intorno alla chiefa di Nicolo dalle pomarance.

## Di S. Andrea allo Spedale di S. Giouanni. 6.

Vesta chiesa di s. Andrea non hà il suo nome dello spedale, ma ue tiene altri due, che sono più conosciuti; l'van di s. Gio. l'altro del Saluatore, la cui nobile Compagnia n'hà la cura, e dietro questa chiesa tiene molte, e helle stanze per gli visticialis della cui origine, & altre buone opere allacappella del Saluatore, che stà nella cima delle Scale sante, fi dirà.

Hoggi cen lo Spedale è stata assai nobilmente risatta.

## Di S. Gio: Battista in Fonte. 7.

Vesto, doue è il Battesimo di Constantino Imperadore, era vn luogo auanti alla camera di Constantino, doue volle ester battezzato, vergognandosi per la lebra, come dice il Card. Baronio, ester visto battezzar'in publico, & ereste que-

sto bell'edifitio in memoria di tanta gratia.

Nel mezzo del Fonte sopra vna colonna di porfido era vn vaso d'oro di cinquanta libre, & in vna lucerna congiuntaui s'abbruciauano dugento libre di bassamo, congli stoppini d'Amianto. Sopra l'istesso Fonte staua vn'Agnello d'oro, che versaua acqua: & a man destra dell'Agnello era vn Salauatore d'argento. Di più alla man finistra dell'Agnello staua vna statua di s. Gio. Battista, pur d'argento, con questo titolo in mano: Ecce Agnus Dei: Ecce qui tollit peccuta Mandi.

Erano anco sopra l'iltesso Fonte sette Cerui d'argênto, che buttauano acque : oltre molti altri ornamenti di molto

prezzo .

Il battistero em fatto tutto in forma triangola: In mezzo hebbe'l fonte cauato in terra presso a cinque palmi, tutto foderato di tauole di pietra, saluo il piano, ch'era di calce. Vi si scendeua per tre gradi, e da vna parte vi era vn piccolo pilo di pietra Lydia, che chiamano paragone, per vso del battesimo con l'imagine di s. Siluestro Papa: l'yltimo muro del battistero era tutto di dentro coperto di tauole di porfido,e di marmo bianco, quadrate, e lunghe commoffe a filo, e vaghiffimamente intagliate con varie opre d'interfiatura, il tetto del quale, che tocca l'vitimo ordine delle colonnelle alquanto però più baffo della cupola, Leone X. rifece, come l'armi fue faceuan fede. Nel battiftero Lateranense soleua il Pontefice Romano anticamente battezzare quanti bambini gli erano portati il fabbato di Pascha, e della Pentecoste, come appare ne i cerimoniali antichi, ma nel giorno di Pascha, e nel lunedi seguente, ne i quai giorni il Papa trè volte cantaua. vespro, celebrana il primo in s. Giouanni Laterano, il secondo in questo Battistero ; il terzo nell'oratorio di fanta Croce: & Anastasio Bibliothecario scriue, che l'Imperatore Carlo Magno stette presente vn Sabbato santo, mentre Adriano Papa battezzaua ful detto luogo.

Trà l'altre restorationi fatteui da diuersi Pontefici, Gregorio XIII. vi fece il soffitto . Clemente VIII. vi traporto l'organo, ch'era nella chiesa vicina di s. Gio. Et hora N.S. Vrbano VIII. l'hà vitimamente affatto ristorato, & abbellito.

La cappella di s. Gio. Battifta era la camera di Conftantino, la quale fù eretta in oratorio da s. Hilario Papa 100. anni, e più doppo il battefimo di Constantino. Vi su consacrato poi l'altare in honore di s. Gio: Battista, con molte Reliquie il 1311. vietandofi, ch'in tempo alcuno mai vi entraffero donne . Nella cappella di s. Gio:Battiffa fotto l'altare sono queste reliquie più segnalate. Di s. Iacomo Apostolo fratello del Signore . Di s. Maria Maddalena, e di s. Marta . Di s. Matteo Apostolo. Dis. Taddeo Apostolo. De'ss. Innocenti, conmolte altre. Il s. Gio; è del Donatello, e le pitture di Gio. Alberti.

## Di S. Gio. Euangelista. 8.

CI perdeua con l'antichità, la memoria di questo santo Oratorio, se Clemente VIII. da'fondamenti non lo riftorata, e doppo, che di mischi marmi, ftucchi, e pitture mirabilmente l'adorno, volle nel giorno della sua creatione, che fù a' 30. di Gennaro consacrarlo il 1598. e gli fece parte delle reliquie, che sono nella catedrale di s. Giouanni. I quadri fono del Caual. Gioseppe, e le pitture a fresco del Tempesta, e del Ciampelli,

# Delle SS. Rufine, e Seconda. 9.

I nobilissimo lignaggio nacquero in Roma queste due Sante Sorelle vergini, e martiri, a queste nell'anno 1153. qui furono confacrati due altari da Papa Anastafio IV. Poi Clemente VIII, effendo piccioli, e mal fatti gli altari, fotto de'quali stauano, li rinouo, e sece ripolire tutto questo sacro luogo .

### Di S. Venantio. 10.

Papa Gionanni IV. Schiauone, figliuolo di Venantio Scolaftico da fondamenti fabbrico questa chiesa ad honore dis. Venantio, con occasione del corpo di questo Santo, portato da Schiauonia per suo ordine a Roma, insteme col' corpo dis. Domnione, & otto foldati martiri. Furono s. Venantio, e s. Domnione Vescoui di quelle parti di Schiauonia, ma di che chiesa non fisà; si s. Domnione martirizato in Solona di Schiauonia, con otto foldati, e sono Pauliniano, Telio, Asterio, Anastasio, Mauro, Settimio, Antiocheno, e Caiano. Riposano i corpi di tutti questi Santi sotto l'altare, ch'iui sta dirizzato, e nella Tribuna sono in Musico rappresentati con l'imagine di detto Papa Giouanni, e Papa Teodoro, perche non hauendola potata finire Papa. Giouanni preuenuto dalla morte, si da Papa Theodoro finita.

Quell'altro altare della Madonna sopra di cui si riuerisce vna sua imagine, che l'anno Santo 1575, sece molti miracoli, pare che leuasse il nome di s. Venantio a questa chie-

fa, cominciandola il volgo a dimandare la Madonna dis. Giouanni: come quello, che dell'antichità fi (corda

facilmente.





Di S. Giouanni in Laterano . II.

A prima chiesa, e capo di tutte le chiese è s. Giouanni Laterano, detta anco il Saluatore Lateranense. E che sia il vero, che da questa dependino tutte le altre chiese, oltre a molte Constitutioni Pontiscie, lo dimostrano alcunt versi antichissimi, intagliati. Sopra l'architraue del portico

di

### MODERNA.

443

di fuor della chiefa, vi fono ancora questi seguenti vern quasi intieri.

Dogmate Papali datur, & simul Imperiali Quod sim cancitarum mater caput Ecclesiarum ; Hinc Salustoris calestia regna datoris ; Nomine sanzerunt, cum cuncita perasta suerunt, Sic vos ex toto conversi supplice voto, Nostra quod bec ades tibi Christe sit inclyta sedes ;

E' cosi detta in Laterano, perche qui era vn palazzo della fameglia nobilissima de' Laterani, fabbricato sopra questo monte Celio; Constantino Magno Imperatore battezzato, che fù da s. Siluestro fabbricolla nel suo palazzo, e la doto di grandissime rendite. Essendo guasta, e rouinata da gli Heretici, Nicolao IV. la rifece, e Martino V. la comincio a far dipinger da Pietro Pilano', e lastricare il pauimento ; & Eugenio IV. la fini, & a i tempi nostri Pio IV. l'ha ornata d'vn bellissimo solaro, e ridotta in piano la piazza di essa chiesa. Fù consecrata in honore del Sal uatore, di S. Gio. Battista", e S. Gio. Euang. da detto S. Siluestro papa a li 9. di Nonembre, Vi e statione la prima Domenica di Quarefima, la Domenica delle palme, il Giouedi, e Sabbato fanto, il Sabbato in... Albis, la vigilia della rentecoste, nel giorno di S. Gio: inanzi la porta Latina vi è la plenaria remissione de'peccati, e la liberatione di vn'anima dal Purgatorio. E dal giorno di S. Bernardino , ch'è a li 20. di Maggio , infino al 'primo d'Agosto,ogni giorno vi è la remissione de peccati. E li giorni della Natiuità di s. Gio: Battista, della Transfiguratione del Signore, della decollatione di esso s. Gio. Battista, e della Dedicatione del Saluatore, vi è la plenaria remiss. de'peccati. E nel giorno di s. Giouanni Euang, vi fono ventiotto mila anni d'Indulgenza, & altrettante quarantene, e la plenaria remissione de peccati , & ogni di vi fono anni 648. & altettante quarantene d'indulgenza, e la remissione della terza parte de'peccati Il Saluatore, che stà in mezzo della Tribuna, è quello, che apparue al Popolo Romano miracolofamente, quando S. Siluestro fece la sopradetta Consecratione ad honore del Saluatore, il quale diffe, apparendo : Pax vobis, quafi volendo dimostrare, che hauendo Costantino, & il Popol riconosciuto il vero datore della pace, perciò appariua, e lor daua la pace; di qui auuiene, che non solo il Sacerdote, che celebra innanzi al detto Saluatore, mà ne li Cantori dicono al terzo Agnus Dei, Dona nobis pacem, ma sempre: Miserere nobis, quafi che fia superfluo dimandare la pace, hauendola hauuta vna volta, e questa imagine non s'abbrucio, essendo la detta Chiesa stata abbruciata due volte. L' anno Santo 1500. Aleffandro VI. tra i molti riftori fatti per le chiese di Roma, non volse tralasciar questa, come mostrano le sue insegne in quelle due gran colonne, che sotto vn. grand'arco serrano la naue di mezzo. Quest'ancora sù la prima Chiefa che nel mondo si confacrate con le solite cerimonie vsate da'Vescoui, e Pontefici, dicizzandouisi altari di pietra, the prima erano di legno, in forma di caffa, per metterli presto, e leuarli nel tempo delle persecutioni, che per l'adietro haueuano trauagliata la Chiefa, & infino ad hoggi nell'altar maggiore di questo sacro tempio stà quello, fopra di cui celebro S. Pietro, fatto, come s'è detto, in guisa d'vna caffa di legno : sopra di esso hora non è lecito celebrar ad altri, che à Romani Pontefici, ma sotto vi è vna cappella per gli altri Sacerdoti, se bene anticamete vi celebrauano per comissione del Papai sette Vescoui Cardinali, in modo, che ciascuno ci haueua nella settimana il suo proprio giorno: percio sono chiamati Cardinali della Chiesa Lateranese dal Cardinale Pietro Damiano. Clemente VIII. l'anno Santo 1600, rinouò tutta la naue della Croce con marmi fini, coprendo il pauimento, & incostrando le mura a tal'altezza. però, che sopra vi pote far dipingere la vita del primo fondatore di questa chiesa Constantino Imperatore: le pitture so del Caualier Baglione, Pomarancio, Paris, Nebbia, Nauarra, e di Bernardino Cefari, Vi fece bellissimo organo dorato sopra pretiofe colonne, & vn bellissimo fossitto pur dorato conpitture del Ciampelli sopra gli archi maestrije nella parte, che risponde alla porta vi dirizzo l'altare del ss. Sacramento, architettura dell'Olivieri con un tabernacolo di pietre pretiose opera del Targoni, e sopra vi pose vna cena d'argento opera di Curtio Vanni, di grandissima valuta. La pittura di sopta è del Caualier Gioseppe Cesari d'Arpino. Vi

Vi fermò l'architrane di bronzo indorato fopra quattro colonne scannellate pur di bronzo, che stauano fotto l'arco d'Alessandro VI. e le sece parimente indorare, que la testadel Dio Padre è del Caualier Pomarancio, e sotto d'ogn'intorno coperse le mura di marmi lauorati con alcune statue ne'suoi nicchi, opere del Franciofino, Valsoldo, Mariani, e d'altri. Dicono, che da vn Tempio in Asia Tito Imperadore porto quelle quattro colonne a Roma, e che nel sudetto luogo le mettesse Constantino, riempiendole di terra santa, e che da Gerusalemme glie le mando s. Elena sua madre. Di più Clemente VIII. a quett'altare per fianco fece vna cappella peril choro de'Canonici, oue il quadro è del Caualier Gioseppe, e vi è bellissimo monumento della moglie dell'Eccellentissimo Contestabil Colonna, e memoriade gli Arcipreti Emin. Card.di Casa Colonna; E poco discosto vna magnifica facristia vagamente ornata di pitture da gli Alberti, & altri, e belli armarii di noce; & all'vitimo auanti la porta maggiore spianando molte ruuine, aperse vna gran piazza.

Dal manco lato di questa chiesa veggonsi ancora le vestigia d'vn'antichissimo chiostro del Monasterio de' Canonici Regolari di s. Agostino, e perciò detti Lateranensi; e forsi macando i cherici secolari, a i diuini vssitij, vi surono essi posti da s. Gelassio Papa l'anno 492. essendo, auanti ch'egli fosse creato Sommo Pontesice, venuto con loro a Roma, suggendo la persecutione de' Vandali; e qui dimorarono insino al 1300. che Bonisatio VIII, la diede con tutte l'entrate a' Canonici secolari; e d'all'hora in quà l'Arciprete è stato sempre yn.

Cardinale.

Molto obligato si riconosce questo Capitolo al Christianissimo Rè di Francia Henrico IV. perche hauendo perduto vn'entrata di diecimila scudi in quel Regno, per le riuolutioni passate, egli sece, che se gli rendesse con l'aggiunta d'altri mille; & in segno di perpetua gratitudine gli dirizzarono vna bella statua di bronzo con inscrittione l'anno 1608, che stà racchiusa in capo del portico di Sisto V.

Di nobilissimi priuilegij sopra ogni altra chiesa del Mondo trouasi questa illustrata. E' vna delle quattro dell'anno Santo; & vna delle sette, ricchissima d'Indulgenze. Più volte l'anno

visi

vi fi celebra la statione. Tra le patriarchali questa è la prima, per esfer del supremo Patriarcha, ch'e il Vicario di Christo, che però viene a pgliarne solennemente ll possesso ch'e Sommo Pontefice; e se bene tra lei, e quella dis. Pietro su vaticano si sia dispurato dal primo luogo, nondimeno Gregorio XI.e Pio V. lo diedero a questa: & ha mirabili, e numerose reliquie, come anco la misura dell'altezza di Christo, la colonna, che si diusse nulla sua morte, e la pietra, doue su giocata la sua veste, e la colonna, doue canto il Gallo, su posta in s. Gio; in Fonte.

Qui nel Sabbato santo veniuano a riconciliarsi con lachiesa quelli, che per qualche graue delitto, erano condannati a fare publica penitenza, & il Vescouo co'l Clero andauano ad incontrati alla porta, e benignamente raccoglieuano in chiesa, dando loro speranza, che da Dio lor saria perdonata la colpa. Di quà è nata la dinotione di vistare ogni Sabbato questa chiesa, done sono anco li Penitentieri dell'Or-

dine Francescano riformato.

Papa Sergio nelle Sagrestia di s. Pietro Apostolo in Vaticano ritronò per diuina riuelatione, vua cassa d'argento, statulunghissimo tempo in vuo oscurissimo cantone, e dentro vi
tronò vua Croce adornata di diuerse pietre pretiose e daquesta leuatine quattro pezzi, ne'quali eran chiuse gioti di
notabil grossezza, videvna parte del legno della Croce del
Signore ripostati dentro, la quale da quel tempo in poi ogni
anno nel giorno dell'essattatione della Croce, e nella chiesa
del santo Saluatore detta Cossantiniana da tutto il popolo è
venerata, e baciata.

Questo pezzo del santissimo Legno, essendo smarrito nel sacco di Roma sotto Clemente VII. per hauer'alcuni soldati depredata la cassa d'argento, su miracolosamente, e nonenza l'aiuto diuino dal Pontesice ricuperato, il quale ordino, che sosse conservato nel palazzo Vaticano, rinchiuso in vna

Croce d'oro, e di criftallo.

Nell'Oratorio di questa chiesa giacquero gran tempo le teste de gli Apostoli Pietro, e Paolo, le quali Innocentio Terzo di casa Conti ripose sotto l'altar del santo Saluacro in armarii di bronzo. Al Pontessee Siluestro, diviso che beb-

be i lor corpi trà la chiefa di s. Paolo, e quella di s. Pietro, parue ben d'honorar d'effe teffe quefta illufriffima chiefa, & acció fuffero più ficure, furno poste la prima volta nella cappella del Palazzo Papale, chera contiguo a quefta chiefa, alla cima delle Scale fante. E doppo Vrbano V. le trasportò nel tabernacolo sopra l'altare maggiore.

L'anno 1218. Papa Honorio II. porto queste facre Teste a piedi nudi in processione di quà a s. Maria Maggiore, per l'vnione de Prencipi Christiani all'acquisto di Terra Santa. Vn'
altra volta il 1339. il suo successore Gregorio IX, in processione anch'egli a piedi nudi con esse ando a s. Pietro in Vaticano, doue salito in pulpito fece vn termone al popolo conle lagrime a gliocchi, in tanto che si mossero suo quelli, che prima erano per l'Imperadore Federico.

L'anno del Signore 1308. facendo refidenza in Francia.
Papa Clemente V. nel mese di Ciugno, mentre l'Clero canetaua il Vespero appiccossi il suoco nelle traui del coperto, e tanto s'accese per lo vento Sirocco, il qual soffiaua, che consumò tutto il tetto della chiesa, le stanze contigue de i Canonicial portico, per cui si và dalla chiesa al palazzo, e tutto il palazzo ittesso, salla s'ansta s'a

Soleua il Pontefice Romano (come habbiamo letto)nella chiefa di s. Giouanni Laterano tutti igiorni delle fiue flationi di pora l'altar maggiore celebrare: ma tutti gli altri giorni feriali, e d'alcuue minori folennità niuno foleua celebrarui, faluo vno dei fette Vefcoui Card. della S.Chiefa Romana, li quali crano di quelta chiefa Hebdomadarii, ciò vuol dire, che ciafcun d'effi la fua fettimana ogni giorno in quefta chiefa faceua l'vfficio in vece del Pontefice Romano; Ma-quando egli celebraua fopra l'altar maggiore, tutti quelli, che-

nella

448

nella corte Romana haueuano dignità, vificio, o magistrato alcuno, fi trouauano presenti, trà quali primi erano isette Vescoui Card, cioe Oftiense, Portuense, di s. Rufina, Prenestino. Tufculano, Sabino, & Albano, e questi si chiamauano Collaterali del Papa,e Vescoui del primo seggio, de quali quel, che prima era consecrato, era detto Prior de i Vescoui Card, che hoggidi si chiama, Decano del Collegio. Doppo questi v'erano i cinque prelati delle chiese patriarchali, cioè il prior de i Canonici Lateranenfi, gli Arcipreti delle chiefe di s. Pietro, e dis. Maria Maggiore, gli Abbati de i monasteri dis. Paolo, e di s. Lorenzo fuor delle mura : erano parimente affistenti i vent'otto rreti Cardinali della S. Chiesa Romana, li quali gouernauano con autorità Episcopale altrettante chiese di Roma, titoli nominate, il primo de'quali era detto Arciprete; oltre a ciò v'erano l'Archidiacono della S. Chiesa Romana con dicisette Diaconi Cardinali, de'quali 12. eran chiamati Diaconi Cardinali Regionarij, perche foleuano legger gli Euangeli nelle Stationi delle chiese di Roma, quando il papa v andaua ; gli altri cinque con l'Archidiacono, erano nominati Diaconi Card. Palatini, ouero ministri dell'altar Lateranense, perche vificiando il papa in palazzo, e nelle chiese Lateranenie, & Vaticana, a vicenda cantauano gli Euangeli: Questi stessi dicisette Diaconi erano padroni d'altrettante chiese dentio di Roma dette Diaconie; V'eran di più il Diacono, e Subdiacono Greci chiamati dal monastero di Grottaferrata, li quali, quando il papa celebraua, leggeuano l'Epistola, e l'Euangelio in lingua Greca: Doppo questi seguitano gli Abbati di Roma, li quali erano venti in tutto: Appresso vi stauano presenti vent'yno Suddiaconi della S. Romanachiefa de'quali il primo era nominato Priore; di questi, sette erano detti Bafilicarij, ouero Palatini, fette Regionarij, altrettanti della scuola de Cantori: i Palatini leggenano l'Epistole nel palazzo, e nelle chiese Lateranense, & Vaticana a vicenda dinanzi al papa, quando egli cantaua Meffa, & alla fuamensa leggeuano lettioni della sacra Scrittura : i Regionarii faceuano il medesimo vfficio per l'altre chiese di Roma nelle loro festiuità, e Stationi; Ma la scuola de'Cantori haueua per capo, e maettro il Primicero; Questi sette Suddiaconi co i

fnoi

fuoi Primicero, & altri ministri, quando il Papa celebra, in. qualuque luogo egli foffe, foleuano cantar la meffa, e le hore canoniche, doppo questi v'interueniuano gli Accoliti,e Cappellani del Papa, Lettori , Efforcisti, & Ostiarij, ciascuno de' quali studiaua d'essequire quel tanto, che gli era commesso: tali erano quelli, che v'interueniuano del clero del Papa: De' Laici anticamente vi fi titrouaua il Prefetto di Roma vestito di roba di feta con 2. calze, l'una roffa, l'altra d'oro, confette vificiali Palatini, ouero Giudici, li quali fi dimandauano altrimenti Ordinarij, & infiene col Clero, e Popolo Romano fi trouauano presenti alla elettione del Pontefice : i nomi di questi sono, Primicero, e Secondicero ; questi due in tutte le processioni, e congregationi publiche da man destra, e finistra il Papa accopagnauano, caminando i Vescoui Cardinali nel luogo più vicino a loro, e nelle festiuità maggiori al matutino leggeuano la ottaua lettione doppo tutti i Vescoui: il costoro luogo tengono hora i due primi Cardinali Diaconi, li quali si chiamauano assistenti, & erano all'hora come primi configlieri del Papa,e della Sede Apostolica: Il terzo era l'Arcario, questi era sopra i tributi: Il quarto Sacellario, il quale pagaua i foldati, & in Roma nel sabbato de gli Scrutinij (questo era il sabbato auanti la Domenica delle Palme) daua a i Romani la limofina, & a'Cherici i donatiui, detti anticamente presbyteria : Il quinto era Protoscriniario, il quale haueuafotto di se dodici Scriniarij: Il sesto Primicero de i disensori, che era sopra gli Auuocati: Il settimo era detto Adminiculatore, cioè Auuocato de i poueri, il quale per tutti loro intercedeua.

Questi auuenga, che sossiero giudici, non sententiauano mai a morte, & essendo Cherici, non soleuano però ad alcuno ordine esser promossi.

Oltre a questi v'erano preseti Senatori, Giudici, Auuocati, Scriniarij, Prefetti di naui co i suoi Priori, & in somma tutti i

nobili,e Baroni Romani.

Gli Abbati di Roma, de'quali fi è di sopra ragionato, erano l'Abbate di s. Cesareo in Palazzo. Di s. Gregorio nel Cliuo di Scauro, doue è il braccio di s. Andrea Apostolo. Di s. Maria in Auentino, doue è del corpo di s. Sabino Vescouo. Di

ff s.Alef-

a Alcilio, doue è il fuo corpo, e di s. Bonifacio mart. Delle sa; Prifca, & Aquila, doue è parte de loro corpi. Di s. Saba di cella nuoua, doue è il corpo di s. Tiburtio mart. Di s. Pancratio martire in Trafteuere. Di s. Siluceftro inter duos hortos; il qual monaftero edifico Papa Dionifio, il cui corpo iui parimente ripofa. Di s. Maria in Campidoglio, doue è l'altar del Figliuol di Dio. Di s. Biagio prefio al Palazzo di Traiano Imperadore, Di s. Agatha vergine, che è nel capo di Suburra. Di s. Lorenzo in Paniiperna, doue iù posto fopra la craticola. Di s. Thomafo, prefio l'acquedotto di Claudio. Di s. Biagio tra'l Teuere, je'l ponte di s. Pietro. Della s. Trinità de'Scozzefi. Di s. Valentio, prefio Ponte molle. Di s. Maria in Caftro Aureo. Di s. Maria in Mallara, doue s. Sebaffitano fu (acttato. Di s. Maria in Monaftero, vicino a s. Pietro in Vincola. Di s. Cosmoe Damiano in...

Vico Aureo in Trafteuere.

Era solito il Pontefice Romano celebrare sopra l'altar maggiore di s. Giouanni Laterano, presenti tutti quelli, che disopra sono stati numerati, tutti i giorni delle Stationi di detta chiefa, cioè la prima Domenica di Quadragefima, quella delle palme, nella quale le distribuiua; il giouedi Santo, che confacrana gli Olij fanti;il Sabbato fanto, che battezzana; il primo, e secondo giorno di Pascha, al vespro solamente; Il fabbato in Albis, che benediceua gli Agnus Dei di cera; il Sabbato della Pentecoste; nelle feste di s. Gio: Battista : dell'effaltatione della fanta Croce ; della dedicatione della medesima chiesa; e nel giorno della creatione del Papa istesso ogni anno; e queste erano le stationi di s. Gio: Laterano de' tempi più moderni , percioche le antichissime oltra le sopradette erano, il giouedi doppo Pascha, la Domenica in albis, & alquanti altri giorni, come si conosce dalle homilie di s.Gregorio ne i medefimi giorni in s. Gio: Laterano recitate,

Gli antichi Pontefici Romani, Leone, Hilario, Gelafio, Simmaco, Gregorio, & altri foleuano anticamente fare i Concilij de i Vescoui d'Italia in s. Pietro per cagione dello Stato Ecclefiaffico: Dapoi non potendosi stare nella chiesa Vaticana senza incommodità, e pericolo, per la lontananza, e folitudine del Vaticano, e per esser la chiesa in luogo più freddo, e cattiuo aere, congregarono i medessimi Concilij in s. Gio; MODERNA.

451

Laterano, come habbiamo accennato: il primo, ch'io tappia, fù Papa Simmaco, il quale due volte raguno il Concilio in s. Gio: Laterano, per leuar lo scisma nel suo tempo suscitato, non potendolo altroue senza pericolo celebrare : S. Martino papa,e martire contra gli Heretici Monotheliti; Stefano 111. contra gli Scismatici, e per la elettione del nuouo pontefice Romano: Adriano per li privilegij di Carlo Magno, Re di Francia. Papa Nicola fopra la caufa di Giouanni Arciuescouo di Rauenna: Sergio III. e Giouanni X. per la riforma della chiela: Leone VIII, per lo priuilegio di Ottone Imperadore. Leone IX. alquante volte; Nicola II. due; Alessandro II. fei: Gregorio VII. dieci; Vittore III. vna; Pascale II. quattro fiate, per mantenere la potestà, e giurisdittione della chiefa fanta in s. Gio: Laterano grandiffimi Concilij celebrarono: Ma Califto II. Innocentio II. Aleffandro III. Giulio 11. & vitimamente Leone X, nella medefima chiefa congregarono Concilij generali di tuttii Vesconi Latini.

Questa Basilica ha belli depositi in marmo di Ranuccio Card. Farnese; in vna conca antica de Sig. Muti de Papazzurrisin porfido di s. Elena; in bronzo di Martino V, e dellasauella, opera di lacomo Siciliano. Qui sono sepolti il Valla, e'l Garimberti, buomini dottissimi. Il quadro di s. Madalena, e di Martino V.e del Gaetano; la Nuntiata del Venussi; del segno di Michel'Angelo; e'l Crocetisso nella cappella de Mas-

fimi e del Sermoneta .

Sotto il portico principale v'e la porta fanta, che ogni an-

no fanto s'apre dal Card. Arciprete .

Haueuano i vontefici il valazzo prefio la facciata dellachiefa a mano manca nell'entrare, donde calauano in vontificale nella fagrefitia, che pure vi fi vede dedicata a s.Tomafo, & vícendo in proceffione fott'il portico, entrauano per la
porta maggiore, inuiandofi al fudetto altare có li Cardinalis,
detti 20. Abbati d'altrettatoti ricchi monafterij di Roma, parte di s.Bafilio, parte di s.Benedetto, di cui hora tutte l'entrate
loro fono date in comenda. Dietro quefi veniua chiunque
nella corte Romana haueua prelatura, Dignita, e Magiftrato.
Poi nel celebrarfi dal Sommo pontefice la Meffa, due Monaci di Grotta ferrata haueuano per vífitio di carare in Greco,

vno l'Euangelio, l'altro l'Epiftola; hora l'Euangelio fi santa da vno,ch'e fopra la libraria Papale, l'Epiftola da vn'altro del Collegio de Greci, l'Euangelio in Latinotocca al primo Cardinale Diacono, l'Epiftola ad vn Suddiacono Apoftolico.

Della fudetta fagriftia fono molti anni, che non fi ferue più questa chiefa, hauendola papa Gio: XII. dedicata a s. Tomafo Apostolo, nel cui giorno possono entrare le donne per la visi-

ta d'alcune degne memorie.

Questo Pontefice fu di cafa Conti, creato l'anno 955. &

orno di belle pitture questa chiesa .

Non è poi marauiglia, se dell'antico palazzo de Pontesici in Laterano solo si vedono alcune poche rouine, poiche sono glà 300. anni, che lasciarono quest'habitatione, con l'occasione della residenza tenuta in Auignone per più di 70. anni, nel qual tempo, per la poca cura il palazzo si ridusse a tanto mala conditione, che quando Gregorio XI. riportò la sedia a Roma, non lo giudicò atto per la sua habitatione, massime per le molte seditioni, ch'all'hora bolliuano, & elesse habitae ei in Vaticano, luogo più sicuro si per se stesso, si anco per la Mole Adriana da Bonisacio IX. ridotta in forma di sortezza.

Con tutto ciò, perche bifognaua alcune volte tra l'anno, che i Romani Pontefici venifiero a questa loro chicsa Episcopale, nè viessendo luogo alcuno da ritirarusis, Sisto V. dall'altra parte della chicsa vi sabbrico l'anno 1586. vn gran palazzo, ch'è bellissima architettura del Caualier Fontana, e per due sianchi gli aperse piazze, nel cui mezzo vi dirizzò vn'obelisco, ch'era nel cerchio Massimo con lettere Egittiane; e su posto dal Fontana in fito, che risguarda la chiesa dis. Maria Maggiore a dirittura della strada, che su aperta già da Gregorio XIII. A piè dall'Obelisco, & alla sua base scaturisce vna no 1607, con la Statua di s. Gio: Euangelista.

All'incontro del portico Orientale della chiefa è l'habitatione de padri Penitentieri. Poi dietro ad effi enui il Tricliuio di Carlo Magno rifforato dalla diueta magnificenzadi Francesco Card, Barberino, con inscrittoni. Van delle-

quali è.

LEO PAPA TERTIVS

Fecit in Patriarchio Lateranenfi triclinium maius super omnia triclinia nominis sui magnitudine decoratum, ponessi ne o fundamenta sirmissima, se in circuitu laminis marmoreis ormauit, atque marmoribus in exemplis strauit, se diuersis columnis tam porphireticis, quamque albis, se sculptis cum vasis, se lisiis simul positis decorauit cameram cum apfida de musiuo, se alias duas apsidas dujuersa historias piagens marmorum incrustatione pariter in circuitu decogranit. ex

### ANASTASIO BIBLIOTHECARIO.

E l'altra.

FRANCISCYS S. Agathæ Diac. Card. Batberinus triclinija Leone III. Rom. Pont. confiructi, a Leone IV. fuceflore fexagefino post anno reparati, nontra tandem ætate pendiruti pattem hanc illustriorem, in qua vtraq; Imperij Romaini translatio, reddiraque vrbi pax publica continetur, parietibus hinc inde fusfusiti, cameræ musuum reftauraux, labanfque olim dexterum apsidis emblema, antiquariorum diligentia coloribus exceptum, penitus delnde collapsum ad prilcum exemplum summa side ex musuo restituit.

E di ciò Monfig. Nicolò Alemanni ne hà composto dota tissimo libro .

E qui presso sono le Scale Sante, architettura del Caualica Domenico Fontana.





Del Saluatore alle Scale fante. 12.

E Siendo, che questo sacrosanto luogo susse la cappella del Palazzo Papale, Teodoro il primo, che su del 642. l'aggrandi, accioche vi si potessero da Pontessei sare le cerimonie del Venerdi santo. Da altri due Pontessei si troua riestorato, cio da Honorie III, e Nicolo III, di casa Orsina.

Sifto

Sisto V. poi hauendo leuato molte anticaglie, che minaci ciauano ruina, acció questa reliquia del palazzo Lateranense antico fi manteneffe con le Scale fante, quà da vn'altro luogo le fece trasferire, e da fondamenti con bella fabbrica le cinfe con questa cappella. Erano queste scale nel palazzo di Pilato in Gerosolima, & effendo a lui mandato N. Sig. da Herode, vi paíso andando, e tornando; e fi crede, che s. Helena, con molte altre cofe di terra Santa, le mandaffe a Roma a suo figlio Costantino; & altre scale per comodità hà da'lati.

La Scala fanta contiene 28. gradi, sopra quali due volte ascesa e discese Giesu Christo, operando il misterio della nostra redentione, spa gendo lagrime, e sangue sopra di quelli. si come anco fin'al presente se ne vede segno manifesto, doue è quella graticella : e le due porte di marmo, che fono in cima di detta fcala,e l'altra,la qual'e alla porta detta Santa (anctorum , etano nell'ifteflo palazzo , e per quelle paíso all'hora il Signor Nostro. Qualunque falirà diuotamente inginocchioni fopra effa confeguirà per ogni scalino trè anni, & altrettante quarantene d'indulgenza, e la remissione della terza parte de peccafi .

Nella cappella di s. Lorenzo no entrano mai donne, ne vì fi dice Meffa, oue dall'vno, e l'altro fianco dirizzò due altari », vno à s. Lorenzo, perche a lui era prima dedicata la cappella, e l'altro a s. Silueftro, rinouando la fua memoria, ch'era in vn'altro altare vicino, e perche era s. Silueftro benemerito di tutti questi santi luoghi,il giorno della sua festa qua viene il Capitolo di s. Gio: a celebrarla. Doto finalmente il detto Pontefice Papa Sifto V. questo facro luogo dell'entrata per man timento di quattro cappellani, con altrettanti cherici sotto la cura d'vn Preuosto, & è inspatronato de'Sig. Peretti.

La porta qui vicina della Città, che dis. Gio: fi nomina, è

belliffima architettura di Giacomo della Porta .

Nel lato frà le mura, e s. Croce in Gerufalemme, v'e vnacappella fatta da Sisto IV. doue dicono effere stata vo'imagine miracolosa della B. Vergine, che su poi trasportata altroue,e questa cappella hora sta intitolata a s. Margarita, & e vifitata con molta deuotione . E nella piazza poi v'è vo altare fotterraneo dedicato al Crocefifio.



# Di S. Croce in Gerufalemme. 13.

Ovesta chiesa su fabbricata da Costantino Imperadore, nel palazzo Sessoriano, presso al Tempio di Venere, ed il Cupidine, ch'egli demoli, in vendetta de' Gentili, li quali postero la statua di Venere sù'l monte Caluario in dispregio della Croce. Questa fabbrica su fatta in quel tempo, che i dette Costan.

Coftantino Magno fabbrico s. Gio: Laterano, e s. Pietro in...
Varicano, con altre chiefe.

Qui lo ftefio Costantino Imperatore ripose il legno della s. Croce, già ritrouata da s. Helena sua madre in Grerusalemme. Alla qual santissima Croce egli dedico questo Tempio, per grattudine delle vittorie acquistate per virtù d'essa Croce, massime contra il Tiranno Massensio.

Percio fù fempre honorara questa facrofanta Basilica, e da' Romani Pontesici, e da' Cardinali, che l'hebbero in titolo. Trà Pontesici habbiamo nel primo luogo s. Gregorio III. che

stando per cadere, la rifece.

Pare, che infino a Benedetto VII. hauessero questa chiesa Cherici secolati, quando l'anno 975. assuno al Pontificato, ridotta che l'hebbe sotto maggior forma, con sabbricarci appresso vn monasterio, lo diede a'monaci, come dlee Onostrio, ma di quale ordine non lo scriue: e sorsi per monaci intese i Canonici Lateranensi, a'quali circa l'anno 1049. succedendo i Monaci di Monte Cassino, scriue, che Alessandro II. il quale siù del 1061. leuati questi, la diede a'Canonici Regolari della Congregatione di s. Fridiano in Lucca.

E trà gli altri degni priuilegi, ch'egli conceffe a questa sua Congregatione, vno (ù, che il titolo di questa chiesa, il quale è di Prete Cardinale, non si concedesse ad altri, che a qualch'vno di essa. Congregatione

L'anno 1144 di quà fali al Pontificato Lucio 11. Bologusfe, il quale co'l monsterio da'fondamenti rifece questa chiefa.

I Titolari ancora non mancarono d'ornarla, e riftorarla. Il ciborio (opra l'altar maggiore lo fece il Card. Vbaldo, che fù Vefcouo della Sabina. Poili Card. Pietro Gondefaluo Mendozza creato Cardinale da Sifto IV. il 1473. rifece co'l foffito dorato tutta la chiefa, & il 1493. Alefandro VI. dandola in titolo a Bernardino Caruapiale, v'aggiunte glì altari dall'vna.e l'altra parte, dedicandoli a vari) Cardinali Santi, come dimoftrano l'Imagini loro, che vi fece dipingere con i nomi proprij di ciafcuno. & il 1544. Auendola da Paolo III.il figlio del Duca d'Alburquerche Bartolomeo della Cucua fece il pauimento con il fealmi, per falire nel choro; & hà tribuna eccello antemente dipina,

Oltre l'antico titolo di Prere Cardinale datoli da s. Gregorio, è che sepre fi fia andato dando a Spagnuoli. Vi fi celebra flatione più volte l'anno, & e vna delle fetre chiefe. Sioto V. in faccia vi aprì vna bella strada, che a diritta linea guida a s. Maria Maggiore, che la dimando strada Felice dal nomesuo, c'hebbe auanti il Pottificato.

Stettero al gouerno di questa facra Basilica i detti Canonici Regolati dis. Fridiano, infino all'anno ottano d'Vrbano V. che ui di N. Sig. il 1370. in cui ella fu data pur da lui a i Certosini;ma per non effere luogo bastante per la fabbricad'un loto monasterio, Pio IV. lor diede le Therme Diocletiane, e quà sece venire i Monaci della Congregatione Cisterciene.

In questa chiesa è la deuota cappella di s. Helena, nel cui pauimento ella pose gran copia di Terra santa, ornata di belli mussichi, con tre quadri del de Rubeis; auanti la qual cappella euui vna base con questa insertitione.

Domina nostra Fl. Iul. Helena pissima Augusta Genitrici D.N. Constantini Maximi Victoris elementissimi semper Augusti, Awa Constantini, & Constanti beatissimorum, Casarum. Iul. Maximilianus V. G. Comes pietatis eius semper dedicatissimus;

Hì pretiole, e fingolari reliquie .

Quindi poi s'esce per la porta Maggiore; bue anticamante erano gli Aquedotti dell'Acqua Claudia, che da Subiaco per 45, miglia se ne veniua a Roma. Et hora Sisto V. vi hà introdotta la sua Felice.

# Di S. Helena . 14.

P Vori di questa porta v'è l'antica chiesa, ò Basilica da.
Costantino nella via Labicana, douc è Torre Pignattara, edificata a s. Helena, hora scoperta, e nel 1632, rinouata sotto Vrbano VIII. Et è vicina al Cimiterio de ss. Pietro, e Marcellino, auanti a quelli corpi già il balsamo ardeua;
è stà sotto il Capitolo, e Canonici di s. Gio: Laterano.



Di S. Lorenzo fuori delle mura. 15.

QVesta chiesa su sondara sopra l'Arenario, e Cimiterio di s.Ciriaca, nel campo Verano, one questa Santa nascondena i Christiani nel tempo della persecutione di Decio, e Valeriano: e però ella meritò la corona del martirio: e da... Sergio Papa II. su sepcibila mella chiesa di s. Martina de' Môti.

S. Hip-

S. Hippolito martire conucrtito alla fede da s. Lorenzo, prese il corpo di questo glorioso martire, e lo ripose in questo

cimiterio di s. Ciriaca .

Costantino Magno a preghi di s. Siluestro Papa fabbricò questa chiesa: La quale essendo col tepo rouinata, Pelagio II. la rifece, & ampliò con quella parte, che è più rileuata dal resto del corpo della chiesa & è dietro l'altar maggiore. Poi Gregorio II. la ristorò di nuouo: & Honorio II. di casa Sauelli ancor'esso la rifece: & in essa diede la corona a Pietro Altissodrense Imperatore di Costantinopoli.

S. Gregorio Magno racconta, che Pelagio II. suo predecessore, volendo ristorare la detta chiesa, li muratori, non sapendo doue susse il corpo dis. Lorenzo, cauarono appunto in quel luogo stesso, doue era il santo sepolchro del glorioso mar-

tire,e scopersero il facro corpo.

Il corpo di s. Stefano Protomartire fù portato da Costantinopoli a Roma al tempo di Pelagio I. e fù riposto in questa chielà al lato di s. Lorenzo martire, il quale miracolosamente

fi scosto, e diede luogo a s. Stefano.

In questa chiesa s. Gregorio Magno sece molte Homilie al popolo, cioè la 19, della Settuagessima, la 24, del Mercordi di Pasqua, la 31. nel Sabbato delle quattro Tempora di Settembre, e la 40, nella prima Domenica doppo la fantissima... Trinità.

Dal Monastorio contiguo a questa chiesa di s. Lorenzo vici

Gregorio VII, santissimo Pontefice,e Pasquale II.

Non hà questa chiesa titolo alcuno di Cardinale, per esserti le cinque Patriarchali; onde parue al Panuino, che doueua essere di quelle, che si visitano l'anno santo; altra e l'origine delle cinque chiese Patriarchali, altra delle sette, e noue, altra delle quartro per l'anno santo.

Questa chiefa, oltre d'esfere trà le Patriarchali, si annouerà

trà le sette, e vi è la statione più volte l'anno.

Fù in tanta diuotione questo santo luogo appresso la moglie d'un'Imperadore in Constantinopoli, che s'obligó coavoto di farne vna in detta Città al modello di questa, per ottenere la vista del marito cieco.

In questo Monasterio pure su Abbate s, Gio: della Freoccia

Rema-

Romano, a cui su dedicata vna chiesa, hora de'Maroniti, co'l triolo di s. Gio: Euangelista, come al suo luogo si è detto.

Andando poi in Commenda questa Badia, forsi che trà Cardinali l'hebbe il primo Oliviero Caraffa, creato da Paolo 11. il quale nel 1464, fece il soffitto indorato, & il suolo della chiesa: il gouerno però resto appresso i Canonici Regolari di s. Saluatore fotto la regola di s. Agostino, che hanno l'origine da vn'Agostiniano, detto Fr. Stefano, del quale compiacendosene assai Gregorio XII. gli parue a proposito seruirsene per la riforma delli Canonici Regolari Lateranensi, perciò l'anno 1408, diede il rocchetto si a lui, come ad altri suoi, compagni, e sopra vi posero la patienza, che già portauano. Ma non piacendo a i Frati Eremitani questa divisione, furono questi nuoui Canonici prouisti da Martino V. in Bologna, della Badia di s. Saluatore, che già era stata de'Canonici Regolari Lateranenfi, donde fi vedesperche fiano questi Canonici detti dis. Saluatore. L'anno poi 1619, molto benemeriti fi sono dimostrati nel ristoro di questa chiesa, massime in ridurre a bella proportione tutti gli altari, che stauano dall'vno.e l'altro fianco.

Hà questa chiesa sette altari prinilegiati, come le chiese de'

ss. Apostoli Pietro,e Paolo.

Per effere questa chiefa, some al principlo si disse, sondata fopra d'vn' antico cimiterio, abbondò di molti corpi de Santi, che poi in altre chiefe da Pentessici si trasportarono in gran parte, come di s. Prassede, s. Giustino prete, s. Hippolito, coa 19. della sua fameglia, portarla a ss. Quattro. Qui però c'ère stato della sua testa, & il vaso, chi adoppo nel battezzare inprigione alcuni, con la stessa fameglia di s. Hippolito. C'era ancorai lo cripo di s. Romano, che si da s. Lorenzo battezzato, hora non c'è altro, che'l capo, e s. Caterlpa de Funari tien paete del suo corpo. Di qua pure surono trasportati i corpi delle ss. Trifonia Imperadrice, e fua figlia Cirilla alla chiesa di s. Siluestro in campo Marzo. Quanto a i ss. Pontessici oltre il sudetto Sisto Terzo ci sono ancora i Papi Hilario, e Zosimo.

Be hoggi i suoi altari sono stati con belle pietre, e vaghepitture ritatti, & ornato il sossito, e la confessione dall'amie 462

nentils. Card. Boncompagno; e vi sono alcuni belli depositi di marmo .

Ritornando poi verso Roma, entrafi per la porta detta di s. Lorenzo, la quale anch'effa anticamente era aquedotto

dell' Acqua Martia .

Queil'acqua entraua in Roma per la porta Esquilina, e de suoi condotti si veggono anche vestigij su la detta porta di s. Lorenzo. E fü chiamata Martia, perche Q. Martio Pretore la tiro a Roma dalli monti de'Peligni, e di Tagliacozzo: e paffaua per lo paese de'Marfi, & il lago Fucino,

# Di S. Bibiana. 16.

Vesta chiesa su fabbricata l'anno del Signore 470. in-circa da Papa Simplicio: e si chiamaua questo luogo l'Orfo Pileato, per vna ftatua, che v'era d'vn'Orfo, con vn cappello in telta.

Qui e vn cimiterio detto, de'due lauri, ouero con altro nome,di Anastasio Papa; & in esfo furono sepelliti più di \$266. martiri . E da questo cimiterio Papa Honorio III. cauò molti corpi Santi, eli ripose honoreuolmente in varie chiese di

Roma nel 1224.

Questa chiesa dis Bibiana vltimamente è stata nobilmente rittaurata , & ornata dal Santissimo Pontifice Vrbano Ot-

tauo, con questa inscrittione. .

Aedem hanc ab Olympina matrona fanctiffima in honorem ss. Bibiang, & Demetria, & Dafrofe primum excitatam, as. Simplicio Papa deinde restitutam, ab Honorio III. confecratam , Vrbanus VIII, P.O.M. inftaurauit, & ornauit An, lub, MDCXXV, Pont, II.

Le pitture sono del Ciampelli, del Cortonese, e d'altri. La b Ililima fatua della Santa, e l'architettura della facciata della Chiela è opera del Caualier Bernino .

# Di S. Eufebio. 17.

IN termine di pochi anni, hebbe Roma trè Gordiani Imperadori, che dalla nobiliffima fameglia de Gracchi difeendeuano, e qui hebbero, oltre le rherme, vn superbissimo palazzo, che dentro racchiudeua vn cortile in quadro, con cinquanta colonne per ogni lato, con bellissima Libreria.

Certo è, che questa chiesa è antichissima, & è vna de gli antichi Titoli de Cardinali: e su annouerata da s Gregorio Papa frà le Stationi di Roma, il Venerdi doppo la quatta

Domenica di Quaresima,

Questa chiesa su fondata sopra le ruine del detto Palazzo, e Therme di Gordiano Imperatore, presso Trote i si Mario Stado poi per cadere per la vecchiezza, su instorata da Papazacacaria circa l'anno del Signore 745. E nell'anno 1230. su dedicata, e consecrata alli santi martur Eusebio, & Vincenzo da Gregorio IX. di casa Conti, cicè a s. Eusebio, che su martirizato alli 14. d'Agosto sotto Costanzo Imp. Ariano: & a s. Vincenzo, del quale si sa memoria alsi 24. di Luglio, martirizato in Roma.

La Venerabile Congregatione de'Monaci Celestini officia questa chiesa, omata da loro riccamente; & habitano

nel contiguo Monasterio.

Le reliquie principali di questa chiesa sono: Li corpi di s. Eusebio, di s. Vincenzo, di s. Orosso, e di s. Pac lino martiri, Di più vi sono le reliquie di s. Stefano Papa, di s. Pancratio, di s. Bartolomeo Apostolo, di s. Matteo Apostolo, di s Andrea Apostolo, e di s. Helena. Del freno del cauallo di Costantino Imperadore.

Et hoggi vi e vn choro di noce tutto intagliato, di grandif-

fima valuta.

# Di S. Giuliano alli Trofei di Mario. 18.

T Rofeo in Greco fignifica la fuga de'nemici superati in...
guerra, del che volendos sar memoria a gloria del vincitore, satto un fascio delle spoglie nimiche, l'attaccauano

ad vn'aibero, poi accciò tal memoria co'l tempo non fi cancellaffe, cominciarono ad intagliare in marmo le ripor-

tate spoglie.

Talifono quelli, che hebbe vicino alla prefente chiefa Mario edificati dal Popolo Romano, in memoria della vittoria da lui ottenuta contra ll Cimbri, popoli gia della Franciaantica, doue trà le fue imprefe fi vede anco intagliato Giugurta da lui fuperato, e prigione condotto a Roma.

Di qui non sono molti anni, che, secondo alcuni, furone

trasportati in Campidoglio .

A qual s. Giuliano fia dedicata questa chiesa, non fi sà di certo, essendone annouerati 35. dal Martirologio Romano. & il giorno, che si celebra la festa in questa chiesa, non incontrando con la festa di alcuno delli sudetti trentacinque, bisogna, che sia d'un'altro non compreso in questo numero.

Questo è'l primo luogo, che habbiano hauuto in Roma

Padri Carmelitani.

# Di S. Matteo in Merulana. 19.

P' Questa chicía frá li Titoli de'Cardinali,e si dice in Meã rulana in vece di Mariana, per esfere vicina alli trosei di Mario. Di più la strada, ch'è dietro questa chiesa, hebbe il nome delle Tauernelle, perche molte tauernelle ci doueuano essere, quando più habitati erano questi monti. Le rouine, che di quà poco discosto si vedono, vogliono, che siano

delle Therme, che vi fece Filippo Imperadore.

S. Cleto Papa, che doppo s. Pietro fuil fecondo, e che riduffe i titoli de Cardinali, al numero di 25. vi pofe quelto,
dou'hebbe la fua cala, & apprefio vi fece vno ípedale per li
pellegrini, che veniuano a vifitare le chiefe de 'ss. Apoftoli in
Roma, e da lui hauendo l'origine i padri detti Crociferi, ladiede a questa sua Congregatione, e l'hanno con buon'entrata posseduta insino al 1374. che su eretta in commenda,
& hauendola vn Cardinale, ch'era stato dell'Ordine di s. Agofino, ottenne da Sisto IV. che la chiefa fosse vinita al suo monasterio, & insin'hora vi stanno detti Padri, e con la festa di
6. Matteo celebrano quella di s. Matthia, amendue Apostoli.

Esten-

MODERNA. 465

Essendosi questa chiesa consacrata da papa Pasquale II. l'anno fi co. a'28.d'Aprile, si può credere, che fosse da lui ancora rifatta, ma doueua effere d'altra forma. Poi l'anno 1480. a'27. di Maggio fù arricchita d'vn'Imagine della Madonna molto miracolosa,portata dall'Oriente: & vltimamente è stata vagamente ristorata.

# De'SS. Pietro, e Marcellino, 20.

P Erseguitando fieramente Diocletiano i fedeli di s. Chie-fa, ci sù vn'Essorcista detto Pietro, & vn prete detto Marcellino, liquali fotto di lui furon morti per la Fede di Christo, a'cui nomi su poi questo luogo consacrato; questa chiesa è per la via trà s. Gio: in Laterano, e s. Maria Maggiore, e disparere circa chi fosse il fondatore d'essa. Qui fù il Tempio della Quiete, fu rifatta da Gregorio III. e dapoi medeiimamente da Alessandro IV. ristorata, e consecrata; è Titolo di Cardinale, e vi è la Statione il Sabbato dapoi la seconda Domenica di Quaresima. Vi sono delle reliquie de'ss. Pietro, e Marcellino, e molt'altre, si come è notato in vna pietra di marmo . Sotto Greg. XIV. fu ristorata da Mariano Card. Pierbenedetto .

Questa chiesa è posta al lato dell'antica via Labicana.

### Di S. Maria Imperatrice. 21.

Vanto all'origine, e prima fondatione di questa chiesa., I solo habbiamo per traditione essersi fatta ad honor di vn'Imagine della Madonna quiui conseruata, la quale parlo a s. Gregorio, come d'altre a ss. Colmo, e Damiano in campo . Vaccino, & a s. Gregorio nel monte Celio; ma se su in que-

Ro luogo, e che cosa gli dicesse, nulla si troua. Non si può negare, che per la grande abbondanza, che hà Roma in fimili tesori, non siano stati alquanto negligenti i nostri maggiori, in darne buon conto a' posteri loro. Contentiamoci dunque di questa poca luce; stà sotto la cura della compagnia del Saluatore alle Scale sante con questa in-

ferittione .

Societas Sanctifs. Saluatoris Aediculam hanc s. Maria Imperatrici dicatam Magni Gregorij papæ veneratione, & populi religione celebrem vetuftate labentem inftaurauit . MDCVI. Vincentio Capoccio, Francisco de Molaria, Paulo Millino Custodibus ; Francisco de Rusticis Camerario.

E quiui è vn Christo con quattro chiodi crocefisto, come anco in molte altre chiese di Roma si vede .

# Di S. Siluestro nel portico de'SS. Quattro.

E pitture di questa piccola chiesa satte all'antica, nelle qualifi dimostrano gli atti di s. Siluestro,e Constantio, pare, che fiano di quelle, che fi fecero ne'tempi loro .

E quantunque filegga in vn matmo, che l'anno 1246, fofse con le stanze vicine fatta dal Card. Stefano Titolare' di s.Maria in Trasteuere, pare nondimeno si debba intendere di qualche miglioramento, poiche molt'anni auanti, come vedremo alla feguente chiefa Pafquale II. vi fabbrico vn palazzo. Nello stesso marmo si legge, che a prieghi dello fteffo Card. fu confacrata dal Card. Rinaldo di cafa Conti, che poi fu Alessandro IV. e nell'altare pose molte reliquie de'Santi.

# De'SS. Quattro. 23.

Q Vesta chiesa fi chiama de'Santi Quattro, perche Leone Papa IV. che nell'anno 847, in circa la ristorò, vi trasferi li corpi di quattro Santi Martiri foldati, che per nonsaperfi il loro nome, furono chiamati Quattro coronati. Ma doppo fu riuelato, che fi chiamauano Seuero, Seueriano, Carpoforo, & Victorino, La qual traslatione fu fatta dal Cimiterio, che era fuori della porta di s. Lorenzo, tre miglia lontano da Roma. E questo stesso poutefice trasseri a quefta chiefa cinque altri Santi Martiri Scultori , martirizati per non hauer voluto fare le statue de'falfi Dei .

Le Reliquie dunque di questa chiesa più principali sono quequeste. Li corpi de'quattro santi Martiri coronati: e di cinque altri pur santi Martiri, già detti, li quali si chiamauano Claudio, Nicostrato, Sinforiano, Castorio, e Simplicio: e tutti stanno sotto l'altar maggiore. Et vltimamente surono ritrouati, e riposti con molto honore nello stesso luogo al tempo d'Vrbano VIII. insieme con molte altre reliquie di Santi. La detta chiesa, con l'occassone di detta inuentione, è stata ornata grandemente dal Card. Mellino, Vicario di N.S. papa Vrbano: questa chiesa stà nella strada, che per diritto sentiero guida a s. Gio: Laterano, e nel palazzo v'è vn monasterio per le zitelle orsane, che sono gouernate da Monache dell'ordine di s. Benedetto.

Vn Palazzo già vi fu fabbricato dal Pontefice Pasquale II.

e la chiesa rifatta .

E qui furono gli antichi alloggiameti de'soldati di Miseno.

# Di S. Clemente. 24.

M Olti vogliono, che questa chiesa susse casa di s. Clemente papa, e martire; il quale su di questo Rione, detto Gelimontano, dal Monte Gelio qui vicino. Et in questo luogo su alloggiato da s. Clemente l'Apostolo s. Barnaba, quando venne a Roma: il che par, che si possa raccorre davna certa inscrittione sopra l'Arco nell'entrata della chiesa.

Questa chiesa su da s. Gregorio papa posta nel numero delle Stationi della Quaresima: & egli stesso vi sece una predica nel Venerdi delle Quattro Tempora di Settembre; & è l'homilia 33. & vi sece un'altra homilia nella Domenica vigesima doppo la santissima Trinità: & è la trigesima ottaua fra quelle di s. Gregorio; nel portico di questa chiesa giaccua il santo paralitico, chiamato Seruolo, mendico, ma ricchissimo di virtù, e massime di liberalità verso i poueri suoi compagni.

In questa chiesa si riposa il corpo di s. Clemente rapa, e martire; il quale su portato a Roma da s. Cirillo Vescouo di Schiauonia, e vi su posto da Nicolo I. il quale auche ristoro la detta chiesa. Vi è anche il corpo dell'Illustriss. martire s. Ignatio, riportato a Roma da Antiochia, e di più il corpo

Gg 2

di s. Cirillo Vescouo, detto di sopra, e stà in vna cappella a lui, dedicata.

Questa chiesa al principio su tenuta da'Cherici, come tutte l'altre titolari della primitiua chiesa. Poi al tempo di. s. Gregorio pare, che sosse disconaci Benedittini, perche raccontando il selice passaggio, che sece di qui al cielo s. Seruuolo, dice, che vi si trouo vno de suoi monaci. Hora vi stanno i Frati di s. Ambrogio, detti ad Nemus. Hebbe questro di milano, che si tiene sosse quel bosco, doue si ando a nascondere s. Ambrogio, suggendo il Vescouato di quellacittà.

E perche vi fù miracolofamente ritrouato, venne in penfiero a tre nobili Milanefi di ritriaruli a far vita Romitica, cioè Alefandro Criuello, Alberto Bifozzo, & Antonio rietra fanta, & hauendoci fatto vn'Oratorio alla Madonna, il fanto vadre Ambrogio gustaua di visitare spesso que ferui di Dio, e godere di quella folitudire, per mettere in iscritto l'alte contemplationi, che delle cose djuine lor veniuano dal Cielo. Hora c'è vn gran monasterio, che si chiama di s. Ambrogio ad Nemar, che fosti visi sece l'anno 1447, fotto d'Eul'V.che lor diede l'habito de'Monaci, e regola di s. Agossino.

Quiui Pascale II. su eletto pontesice. Ha bella tribuna di mulaico; e la cappella a man manca dell'altar maggiore ha

pitture del Musaccio.

Presso questa chiesa sono belli giardini di semplici, e d'agrumi.

# Di S. Andrea in Portogallo. 25.

I qua per falire a s. Pietro in Vincoli cominciaua vnvicolo, che scelerato dimandarono gli antichi Romani,
perche Tullia desiderosa di regnare, persuase al marito di occidere il Rè Seruio suo proprio radre, e vedendolo tardo, e
timoroso, mentre che il Re staua nella riazza Romana, andò
a solleuarii contra il popolo, in modo, che suggendosene il
Rè verso il suo palazzo, su nel detto vicolo colto dalle spie di
Tullia, & vecsio, e di subito calando nella piazza grido Rè il

fuo marito; poi falita in vn carro, per andare al possesso delle stanze reali, douende passare per quel vicolo, doue giaceua il cadauero del morto padre, imarritofi il conduttiero voleua per vn'altra parte spingere i caualli, quando ella più fiera-

d'vna tigre gli commando, che vi paffaffe fopra.

Fù nominata questa contrada ad busta Gallica da'Francefi. Questi, hauendo preso Roma, qui s'accamparono per l'assedio del Campidoglio, & andado l'assedio pur troppo a lungo per la brauura de'Romani, che lo difendeuano, furono li Francesi assediati da vna nimica peste, che sece di loro infinita strage, & acciò tanta quantità di cadaueri non tornasfero a far più molesta guerra a Roma, infettando con la puzza l'aria, fecero di esti molte cataste, e lor diedero suoco, e perche bruciato in Latino fi dice vito, e li Francefi Galli, di qui fu questo luogo detto bustagallica . Il volgo poi corrompendo questa parola, cominció a nominarlo Portogallo, e così ritiene hoggidi il nome questa chiesa di s. Andrea in-Portogallo.

Della prima fondatione altro non habbiamo, se non che di parochia fatto benefitio semplice lo daua il Titolare di s. Pietro in Vincoli; ma l'anno 1607, fu la chiesa concessa a' Ragattieri, e Rappezzatori; che insieme s'accordarono di fare vna Confraternità fotto il titolo, & inuocatione di s. Bernardino da Siena, effendo loro a questo fine toccata in forte

di molte, che imbuffolarono.

All'incontro di questa chiesa sono gli horti dell'Eminen. Card. Pio vaghi si per la varietà de'semplici, e de gli agrumi, come anco famola l'habitatione per li fosfitti d'oro, e per la

bellezza delle pitture.

Il disegno del Giardino è stato finito dal Vansantio, ma già su incominciato da lacomo del Duca Siciliano, il quale anco fece il giardino de'Matthei nel monte Celio; & il giara dino de gli Strozzi a monte Maro.

### Di S. Pantalen . 26.

O Vesta chiesa su data l'anno 1607. a'Monaci di Grotta-Ferrata, che viuono sotto la regola di s. Bassio, & hanno Gg

470 ROMA

origine dal B. Nilo, che circa il 976. nacque in Tofcana di Calabria,ch'all'hora Magna Grecia fi diceua, & era foggetta agl'Imperadori dell'Oriente; e quiui anticamentente era il Tempio della Dea Tellure.

### Di S. Maria de gli Angeli in via Alessandrina. 27.

Re chiefe di Roma trouiamo, che fono addimandate macello de'Martiri, cioè questa, s. Vito, e s. Salgatore prefio del S. Vffitlo. In quella dis. Vito fi conserua ancora la pietra, sopra di cui surono molti ammazzati. In s. Saluatore ve n'era vn'altra, che fu trasportata a s. Pietro in Vaticano. Onde è necessario dire, che qui fosse vn'altra pietra per lo ftes'effetto, che da'Gentili fù detta fcelerata, perche sopra quella erano martirizzati quelli, che negauano il culto de al'Idoli da effi per grande impietà stimato. Così ad vnz di quelle antiche porte di Roma detta Carmentale, vedemmo, che scelarata l'addimandarono, perche di la vicirono li Fabij, che furono vecifi a Baccano; & ad vna strada qui vicina detta Cipria, che in lingua Sabina all'hora fignificaus. buon'augurio, le cangiarono il nome, chiamandola scelerata per l'empietà di Tullia verso il suo padre, come nella passata chiefa raccontoffi; e presso di s. Susanna c'era il campo scelerato, doue sepeliuano le vergini Vestali trouate in fallo, bora questa chiesa è stata concessa alli Thessitori .

Si chiama questa contrada li Pantani, cosi detta per la bassezza del sito, doue concorrendo molt'acque, e sermandoussi, resto per qualche tempo dishabitata, ma sotto Pio V. si cominoció con nuove sabbriche, e belle strade a nobilitare.

cominció con nuoue fabbriche, e belle frade a nobilitare. Fù questa firada detta Alessandrina dal Card. Alessandrino

pepote di Pio V. che l'adorno di molte case.

Le ruine a lato di detta chiesa sono della Basilica del soro

di Nerua dedicata a pallade.

Elavicina Torre è dell'antica fameglia Romana de' Signori Conti.

#### Di S. Vrbano, 28.

L'Anno del Signore 1264. vna Gentildonna Romanadi caía Bianchi detta Giacoma, hauendo qui alcune cafe, ottenne da Vrbano IV. di farci vna chiefa con vn monasterio, percio la dedicarono a s. Vrbano I. del quale si è detto qualche cosa a s. Cecilia, doue riposa il suo corpo.

Sotto che regola fi fondaffe questo Monasterio non fi hà; disfatto poi il Monasterio, la chiefa su vnita a quella di s. Lorenzo suori delle mura. In quest'vitimi tempi il Card. Baronio con Fuluia Sforza, per dar compita perfettione all'opera delle Zitelle sperse, che si mantengono in s. Eusemia in numero di 400, e più, impettarono da Clemente VIII. questo luogo, per sarci vn monasterio sotto la regola di s. Chiara, & osferuanza delle Capuccine, doue sussero ci escute quellezitelle di s. Eusemia, a latrimente dette le Sperse, che sussero chiamate alla Religione, per instruttioni delle quali surono leuate alcune Madri dalle Cappuccine, con le quali, & altri vndici delle sudette Zitelle sperse fu dato principio a questo santo monasterio. Per le Zitelle poi, che non sono chiamate alla Religione, ma si vogliono maritare, sono dalli deputati di questa fant'opera assegnati scudi cento di dote.

# Di S. Lorenzo, detto Lorenzuolo. 29.

L volgo hà dato questo nome di s. Lorenzuolo a questa chiela, perche tra tutte l'altre dedicate in Roma s. Lorenzo, questa è la più piccola, e la più moderna, ha vn'altro sopranome più antico preso dal vicino luogo di Macel de' Corui. Nel che è da sapere, che in questa contrada, detta di Cictà di Roma, vn Francese di grandissima statura, hauendo ssidato vn Caualiero Romano, datto M. Valerio, venne a duello con esso, de con cell'azzusfarsi venne vn Coruo, e sopra l'elmo del Romano sermatos, al menar dell'armi s'auuenza ua l'Francese, leuandoli la vista de'colpi con l'ali, e serendo gli la faccia con gli artigli, di modo, che non potendos più di-

Gg 4 fen-

ROMA

fendere, Valerio l'vecife, e con la vittoria riportò il nome di Coruino; e famofo per fempre refto questo luogo, doue occorfe il fatto, e gli fu dirizzata vna statua con vn Coruo nella cima dell'elmo, e su posta nella vicina piazza d'Augusto. E questa chiesa ha cura d'anime.

# Dello Spirito Santo. 30.

A vna Gentildonna Romana di cafa Capranica, detta Petronilla, hebbe quelfa chiefa il fuo principio l'anno 1432. Il Monasterio a quella congiunto è fotto la regola de' Canonici Regolari di s. Azostino, la chiefa su ristorata sotto

questa nuoua forma il 1582.

Due cose notabili habbiamo di questo sacro luogo. Vna è che il Card. Rassaello Riario detto di s. Giorgio, petche l'anino 1468, l'hebbe in titolo da Sisso IV. trouandos poi se to Leone X. in grandissimi trauagli, si raccommando all'orationi di queste lerue di Dio, & essendinone liberato il 1513, tra i doni, che fece a questa chiesa, su vn'imagine del Saluatore, che rappresenta la sua testa dipinta in tauola con pietà singolare. Dicono, ch'auanti il sacco di Roma pianse più volte, e li radri della race, ch'all'hora haueuano cura di questo monasterio, ci venistero ad asciugar le lagrime con bambace: perciò gran zelo n'hanno queste Madri, e sempre la tengono dentro il monasterio.

### Di S. Eufemia. 31.

T Ant'illustre martire è nella chiesa di Dio s. Eusemia, e tanto l'ha sempre simata Roma, che oltre d'haute velle sur e riquie in più chiese, volse haute van chiesa con vn monasterio a lei dedicata, che stava a pie stel monte dis. Maria Maggiore, la quale mancado per la vecchiezza. Sisto V. vi tiro per lo mezzo vna strada, pigliandola dalla sudetta chie. si di s. Maria insuo a quella di Loreto. E perche la memoria dis. Eusemia non mancasse in Roma, Clemente VIII, la rinouo in questa chiesa già dedicata a s. Bernardino, e la concesse alle Zinsile sperse.

## Di S. Maria in Campo Carleo. 32.

Parochia questa chiesa; si pensa, che sia così detta in Campo, perche ogni luogo aperto, ouero piazza, si selua addimandar căpo; e poi detta Carleo, forsi, o perche qui fosse qualche palazzo di qualche vno de Carlei, ouero detto Carlo; e vero, che si suol addomandare Spoglia Christi; e di questo ne puo essere stato causa; o perche sopra la porta vi era vna Imagine dipinta del Saluatore N. Giesti Christo da Hebrei spogliata, la quale per precetto di Sisto V. su leuata; acció sosse posse o posse su considere o quelli, che rappresettauano la Passione di N. S. nel Colisco, o perche qui sosse cata molti assassimanti, o perche in questa chiesa vna volta sosse si gastinamenti, o perche in questa chiesa vna volta sosse sosse su magine del Saluatore nostro.

Qui all'incontro da va lato stà il Sig. Caualier Francesco Gualdo, che nel suo nobil Museo ha bellissime cose rare de-

gn e da vedersi, con gran spesa raccolte.

# Dell' Annuntiata di S. Bafilio . 33.

Vi doue è fabbricata questa chiesa era il palazzo di Nerua Imperadore, il quale haueua auanti vna piazza tutta lastricata di ottone, sin'hora resta in piedi vn pezzo di mura altissimo, satto di marmi, che per essere senza alcuna.

fenestra, sa credere, che dal tetto pigliasse il lume.

Estendo stata questa chiesa vna delle 20. Badie priullegiate, ando questa Badia in commenda co'l titolo di Priorato, e
l'hebbe la facra Religione de Caualieri di Malta, come di
S. Chiesa benemeriti, e perch'esti non poteuano a somiglianza de'Monaci offitiare questa chiesa Pio V. trasserendo loro la Badia, e'l Priorato, nell'anno 1366. diede la chiesa per la
fabbrica d'un Monasterio di Monache Neosite, e perche l'anno 1362. Giulia Colonna haueua donata a'Neositi una casa
vicina alla loro habitatione, vi cominciarono il monasterio
delle Neosite sotto il titolo dell'Annuntiara; ma vedendo,
che per la strettezza del sito non bastaua, l'unirono a questo,

FICS-

ritenendo co'l primo lor titolo quest'altro più antico di

Di S. Quirico. 34.

Non fu tanto émpio l'Imperatore Diocletiano, che qualche fegno d'humanità non dimostrasse verso di s. Ciriaco, e compagni, dal quale essendo stata liberata vna figlià Artemia da spiriti offesa, gli dono vna casa presso delle suetherme, doue per qualche tempo il seruo di Dio habitò, e doppo su consacrata in chiesa co'l sonte del sacro Battesimo.

Il titolo di questá chiesa sotto Sisto IV. su trasportato a

questo della chiesa di s. Quirico.

Ma qual fosse il primo fondarore di questa chiesa, non si troua, solo potiamo credere si sabbricasse ad honore di questo santo sanciullo, quando a Roma surono portate delle sue

reliquie, e di sua madre s. Giulitta.

Fù distirpe regale nato in Iconio di Licaonia. Fu primaadornata dal Card. Alessandro de Medici. Poi l'anno 1608. dal Rettore Bernardo Leparini da Norcia, aiutadolo ancora i deuoti del Santo, a cui è dedicata. Trasporto la Tribuna là, done prima s'enttana in chiesa per vno scuro passaggio, e dall'altro capo fece la cacciata con bella vista, e proportione. L' collegiata, e c'è vna copagnia del Santissimo Saccamento confirmata da Gregorio XIII. l'anno del Giubileó'i 575. Vethono sacchi bianchi, e nel petto portano dipinto vn calice con l'hostia sopra.

Vltimamente dal Santiffimo Vrbano VIII. è stata la chie-

la riftorata , e v'è quella inscrittione.

Ecclesiam DD. martyribus Quirico, & Iulittæ dicatam a Sisto IV. pene collabentem instauratam, denuo ruinamminantem in elegantiorem hanc formam restituit.

Vibanus VIII. Pont. Max. ann. sal. 1630. Pontif. VII.

## Di S. Saluatore di Suburra. 35.

Orrotto vocabolo è questo sopranome di Suburra, invece di Suburbia, che in Latino sono i lueghi habitati

fuori delle mura della Città, ma poi allargandofi la città, reftò rinchiufa, referua ndo però il nome di prima di Suburra... Cominciaua fecondo alcuni dalla chiefa di s. Adriano, e finiua a quella di s. Agata, pigliando anch'ella quefto fopranome,

Della prima fondatione di questa chiesa altro non habbiamo, se non voa nota, che l'anno 1342, le su donata voa casa, onde si raccoglie, ch'è assa antica, poi essendouis voita vn'altra vicina parochia di s. Andrea, resto in obligo di celebrar il giorno di questo s. Apostolo ancora.

# Di S. Maria de' Monti. 36.

Non folo de'Monti si dice questa chiesa, per essere nel Rione di questo nome, con molte altre, ch'andiamo visitando, ma insteme perche stà nel piano trà due monti Viminale, & Esquilino, doue stà la chiesa di s. Pietro in... Vincoli.

Vinendo il ferafico s, Francesco, qui era vn Monasterio di monache fotto la regola di s. Chiara; ma perche da' sudetti monti eratto assai dominate, nè senza gran spesa d'alte mura si potetta impedire quella vista, poco doppo la morte di s. Francesco, che su del 1226, lasciato questo luogo, andarono

a s. Lorenzo in ranisperna .

Si che restando profanato vn luogo tale, auuéne che poco rispetto si haueste ad vn'imagine della Beatis. Vergine, che v'hebbero quelle Monache dipinta in vn muro, riempiendo quella stanza discino, & ella volendo, che si honorasse, come conueniua, comincio l'anno 1579, a 26. d'Aprile a tisplende-re con tanti miracoli, eg zatie, che di limosse raccolte, non solo si sece vna si bella chiesa, con sagristia, & altre commode stanze, ma sempre crescendo la diuotione de spooli insino da paesi lontani, s'è mantenuto pur di limosse vpooli monumero di Sacerdoti, & altri ministri, che la seruono, & visitiano con gran decoro, e politezza. E' vnita alla compagnia de Catecumeni, e delle stesse limosse, che qui auanzano sono soccossi i Catecumeni, a quali da Gregorio XIII. sul a prefente chiesa per un tal sine vnita, & esento di questa chiesa della sabbrica, e seulto di questa chiesa della

Madre

Madre di Dio, ella continuamente le ha cortisposto con farghissime limofine, e molti beni stabili. Il Popolo Romano ogni anno nel sudetto giorno d'Aprile l'honora con l'offerta d'yn calice, e quattro torcie. La Natiuità è pittura del Mutiano, l'architettura della chiesa è di Giacomo della porta;e dell'habitatione, come diremo, è di Gasparo de'Vecchis.

L'Eminentiffimo Card. Sant'Honofrio protettore di questo fanto luogo ha comprato vn fito, e vi ha fatto vna bella fabbrica co la diligentissima assistenza di Mons, Ill. Diomede Varesi prelato di detto luogo, e vi ha ridotto il Collegio de' Neofitische erapresso la Minerua, come già habbiamo detto; vi ha vnito anco la sopradetta chiesa di s. Saluatore di Su-

burra,e v'e questa inscrittione .

Vrbani VIII. P. M. beneficentia opem ferente F. Antonius Barberinus rit. S. Onuphrij presb. Card. ejuldem pontificis germanus M. Poenitentiarius bibliothecarius S. R. E. & Cathecumenorum protector, vt alumni Collegij Neofitorum in Templo B. Maria ad montes a Greg. XIII. ipfius Collegij fundatore vniueriæ Cathecumenorum familiæ attributo faeris ministeriis operam nauarent, eos simul incolentes huc transtulit, nouasque ades tum illis, tum cathecumenis mulieribus, virifque feorfim, & clericorum rei diuinæ famulantinm thabitationi a fundamentis extruxit, an. fal. MDCXXXV.

# De'SS. Scrgio, e Bacco.

Rà la molte chiese già collegiate, e diaconie de'Cardipali, che fono preffo la piazza Romana, come s. Adriauo,s. Lotenzo, & iss. Colmo, e Damiano, vn'altra simile vi su dedicata a i ss. Sergio, e Bacco, la quale mancado fu dirizzato vn'altare ad honor loro in s. Adriano. Hora v'è di più quefta chiefa vnita a quella di s. Maria Maggiore, & ha cura d'anime.

# Di S. Salnatore alle trè Imagini. 38.

Rano già in questa picciola chiesa, come differo alcuni, trè imagini tanto fimili trà fe, che per vederle molti ci veniMODERNA.

veniuano. Et é da credere, che a rappresentare il muterio

della Santiffima Trinità foffero dipinte.

Pare, che maggiore fosse questa chiesa, e che se ne gettasse parte, per fare la falita alla seguente dis. Pietro in Vincoli: nè altro della prefente ritrouizmo, fe non ch'è vnita alla paffata de'ss. Sergio, e Baccho.

# Di S. Pietro in Vincoli.

Rai fette monti, che dentro le mura di Roma si rinchiusero, questo che è dell'Esquilie, auanza gli altri in lunghezza,e con picciole valli tramezzato viene a confinare con tutti gli altri monti, dall'Auentino in poi. Dall'Occidente tiene il palatino, il Capitolino, il Quirinale, e'l Viminale, e

dal Mezzo di ha il Celio.

Quanto a i riftori fatti a questa chiesa, trouiamo, che il primo fu di s. Pelagio, creato pontefice l'anno 555, e fotto l'altar maggiore pose i corpi de i sette fratelli, e martiri Maçcabei,i quali erano prima in qualche altra chiesa di Roma, perche s. Leone 1: dice, ch'erano vifitati con molto concorfo di popolo, auanti alla fondatione di questa chiesa. Celebrauafi la solennità di questi Santi insino al tempo de'ss. Dottori Gregorio Nazianzeno, Chrisoftomo, Ambrogio, & Agostino li quali tutti hanno in varij sermoni predicato il marauigliofo lor martirio. Et i Christiani d'Antiochia , dice s. Agostino , lor fecero vna chiesa, e forfi che ci portarono i loro corpi da Gerosolima . Papa Giulio II. e ch'effendo Card. fu protettore de' Canonici Regolari di s. Saluatore, li fece venire a questa chiesa a dando loro per lo monasterio le stanze del Titolare; & anco doppo, che su affunto l'anno 1503. al pontisicato, non mancò di ristorare la chiesa, e voleua esserci sepolto in vn sepolchro fatto per mano di quell'eccellente scultore,e maestro di maraviglie Michel'Angelo Buonarota .



Con vna famofifima statua di Moise da tutti ammicata, ma il corpo del Pontesse non fi leuo mai da s. Pietro in Vaticano. Le statue anco della vita attiua, e contemplatiua sono dell'istesso; ma le altre due son di Rasselle da Montelupo. Oltre della statione, che il primo lunedi della Quaresima vi pose papa Gregorio il grande, vi concorre anche molto popolo dal r. d'Agosto per otto giorni : s'era questa diuotione

479

incominciata da principlo per quel miracolo delle catene vnite in vna . Vi si sa parimente la festa di s. Sebastiano .

In questa chiesa è sepolto Antonio Pollaiolo, il quale in s. Pietro Vaticano sece i sepoltri di Bronzo di Sisto i V. e d'In-

nocentio VIII.

La facciata del palazzo è pittura di Polidoro. E dietro la chiesa erano il palazzo, e le Therme superbissime di Tito Imperatore.

### Di S. Francesco di Paola. 40.

On Giouanni Pizzullo Sacerdote nativo della Terra-e della Regina in Calabria citra, Cittadino Romano nell'anno 1623, dono il palazzo, che ti de'Duchi Cefarini nelli Monti alla piazza di s. Pietro in Vincola infieme con il giardini, & altri luoghi contigui , conforme egli fteffo l'haueua-comprato da detti Signori , alli Padri dis. Francesco di Paola della detta Prouincia di Calabria citra, ii quali hanno subito constituito il detto Palazzo in Collegio, dimorandoni al prefente molti studenti di Theologia , & officiando per hora vna picciola chiefa fra detto palazzo, & il loro giardino coa animo, quanto prima di fabbricare vna chiesa fotto titolo di s. Francesco di Paola, conforme la mente del testatore, e forse meglio, per ridurci la parocchia di ss. Sergio, e Bacco, della quale sono li detti Padit padroni , & tanno autorità dalla, a fel, mem. di Greg, XV. di trasferirui detta parochia.

# Di S. Maria della Purificatione. 41.

Pera fantifima fu questa di Mario Ferro Orfino nobile Romano, che il 1589, qui da fondamenti vi fece chiefa, e monasterio, e lo doto di sufficiente entrata per vn determinato numero di Monache, le quali fotto la regola di s. Chiara viuesfero libere d'ogni cura, e sollecitudine di prouedere a loro bisogni, acciò persettamente ossenuassero il voto della pouertà.

Piacque al sudetto sondatore di consecrare questo suogo alla Purificatione dell'Immacolata Vergine, per effere egli 480 ROMA

nato in quel giorno. Oltre che già vi fu vna delle 20. Badie privilegiate fotto il titolo di s. Maria detta in Monafterio, ma come andiamo vedendo, tutte quelle Badie fono andate incommenda, non fenza legitima cagione; e di questa non restandoci altro, che il sito dato a Certosini; esi poi hauendo ne vn miglior melle Therme Diocetiane, venderono questo al sudetto Mario; & essendos compita la fabbrica l'anno Santo del 1600. V'entrarono alcunese da s. Marta ci vennero due Monache, per hauer cura dell'altre, insino c'hauessero fatta la proiessione.

### Di S. Lucia in Silice. 42

Ltre questo sopranome in Silice, si troua, che n'haueua vu'altro d'Orsea; & è così nominata trà l'antiche diaconie de Cardinali; mai littolo anticamente fu di s.Maria. Questi sopranomi vengono amendue da memorie antichissime, quello di Silice da vu l'astrico fatto sù questa via congrandi selei, che vsauano gli antichi Romani.

Che poi habbia questa chiesa, oltre al titolo di 's. Maria quello di s. Lucia, non faccia marauiglia, poiche è stata ysanza de'sedeli, e passati, e moderni di porre più d'yn Titolo ad

vna steffa chiefa.

Quanto alla fondatione di questa, trouandosi trà quelleprime Diaconie de Cardinali al tempo di s. Sinmaco Papa,e di del 500. mostra effere di quelle, ch'al tempo di Constantino fece s. Siluestro, e vi duro il titolo infino a Sisto V. che vedendola più tosto ridotta alla forma d'van stanza, che di chiela, glie lo tosse, come da altre, per la stessa cono, e trasferedolo altroue. Perciò queste Monache sotto la regola di s. Agostino la ristorarono da sondamenti, e finita che su, si consacrò s' anno 160-anella Domenica trà l'Ottaua dell'Affunta.

Ma per l'antichit à fua, come fi e detto, altri miglioramenta trouiamo, fattici molto prima da gli fleffi Pontefici Romani, perche Honorio I. del 626. la rifece, in modo, che bifogno confactatla, com'egli pur fece, & Honorio III. del 1216. oraino ad vn Cardinale Stefano, che la riftoraffe, & effendoci

fati dodici Monaci,fi riduffero a due foli Cherici .

Da quefte Monache fi ha, ch'ananti di loro l'haueuano i radri Certofini, quando la lafcrarono l'anno 1370, per andare a s. Croce in Gerufalemme; così piacendo ad Vrbano V. la cui Bolta mette Onofrio, ne vi fi legge perche tal mutatone fi faceffe; ben di qua raccogliamo, che nel dett'anno fi cangiò nel monafterio delle prefenti monache.

### Di S. Martino. 43.

An Damaso scriue, che questa chiesa su edificata da Contantino Magno Imperatore, a richiesta dis, Siluestro papa, appresso alle Therme Traiane: parte delle quali Therme secondo altri sono quelle, che si chiamano Sette Sale; seben'altri queste stiniano esser veramente parte di quelle di Tito.

Appresso questa chicía s Siluestro celebro vn Concilio Romano di 275. Vescoui, confortato a ció fare da Costantino Magno, e da s. Elena sua Madre.

Quetta tteffa chiefa fu di nuono edificata da'fondamenti da Simmaco papa, circa l'anno del Signore 500. E fu dedicata prima a s. Martino Vescono, e poi a s. Martino papa, e mar-

tire. E vi fi fa la fella d'ambedue.

Con tali, e tanti tefori, hauend'egli arricchita questa suzchiesa, volle ancora abbellirla. & adornala con molti, preziosi doni, che nella vita di lui vi minutamente raccontando Anastasio, & accio sosse ben tenuta, e custodita, ci sece va monasterio, e lo diede a Monaci; & è da credere, che sosse di s. Benedetto.

S. Paíquale la diede a Monaci Greci, e perche papa Sergio non viffe più di tre anni, la chiefa refto con la fola Tribuna dipinta; onde il fucceffore di lui s. Leone il IV. le diedecompimento. Quando i detti Monaci, ouero altri lafciaffero questa chiefa, non è certo, se non su, quando l'anno 1244. il sudetto Card. Capoccio diede a' Cherici secolari, che la teneuano, alcune entrate, & all'ultimo il 1559, su data con la cura dell'anime a'padri Carmelitani.

Altri miglioramenti da varij Titolari di questa chiesa vi si trouano fatti, come dal Card. Diomede Carassa nipote di Paolo IV. che vi su sepolto, e le fece ritornare la statione, che inseme con S. Silucstro in campo Marzo haucus il giouedi doppo la quarta Domenica di Quaressima, e s. Carlo Borromeo vi sece il fossitto, & il Card. Gabriele Paleotto rifece la porta maggiore, & il choro; ma l'altare con marmi adorno Paolo Santacroce Romano; e vi ha pitture il Caual. Baglione,

Finalmente, l'auno 1598. esfendosi vuita la compagniadel Carmine, la quale era in s. Chrisogono, con quella del ss. Sacraméto della stessa chiesa, vu'altra qui si fece l'anno santo del 1600. vestendo sacchi di color leonato con vua mozzetta bianca, e cinta di corame nero, pigliando il titolo di s. Maria del Carmine, & vu gran numero di persone le diedero iloro nomi, e per hauere più commodità per congregarsi, secero vu'Oratorio in sorma di chiesa nel più habitato di questo Rione, a piè di Monte cauallo verso il palazzo de' Signosi Bonessi.

### Di S. Prassede. 44.

L Beate Pastore fratello di s. Pio 1. l'anno del Sig. 167. I criuendo la vita di s.Prastede, di a questa chiesa il nome di titolo, che sin'ad hoggi ritiene, con la cura dell'anime; Si tiene, che prima fosse casa della Santa, per efferui nel mezzo vn pozzo, doue gettaua il sangue de'martiri, che in tre luoghi di Roma raccoglicua. Vno simille n'habbiamo in s. Mariade gli Angeli in strada Alessandrina, vn'aitro nella seguente chiesa di s. Vito, & il terzo in s. Saluatore del Terrione presso di s. Pietro nel Vaticano. Di più nell'entrare in questa a man finistra della porta maggiore, si vede dirizzato nel muro vn. lungo marmo, sopra di cui s. Prassede, per macerare il suo corpo, dormiua.

Miglioramenti hanno fatto a questa chiesa ne i tempi nofiri due titolari di lei, l'vao è s. Carlo Borromeo, il quale mentre staua in Roma, in altre stanze non volcua habitare, che in queste auanti la chiesa, e per diuotione vi si conserua vnarauola, e fedia, di cui egli s'era seruito; ci è anco vna sua mozzetta, e mitra, e nella chiesa vna cappella dedicata al suo

nome .

Rifece il portico auanti la chiefa con la fua facciata,e porta, raffetto, e ripoli d'ogn'intorno le naul, accommodò i gradi per faitre all'altar maggiore, el or inchiufe tra cancelli di marmo, ornati con balaufiri di metallo, riftoro i feggi attorno il choro, con le tauole anticho di marmo, che lo cingeuano. Fece il tabernacolo, doue fià il fantifimo Sacramento nel mezzo di quattro colonne di porfido. Dall'vna,e l'altra parte dell'arco auanti della Tribuna, pofe le fiatue delle due fante Sorelle Praffede, e Pudentiana, i cui corpi fianno fotto l'altare, come fi vede; e poi, egli v'aggiunfe due belli poggi cinti di balaufiri, & in armani fatti nel muro ferro molte reliquie de'Santi, acciò di la su ne'debiti giorni commodamente fi mosfraffero al popolo, e le riutrifie, come fi deue.

L'altro Card. è Aleffandro de'Medici, che fu poi Papa Leone XI. che in grandi e belli quadri, fece dipingere nel muro della naue di mezzo varij miferij della pafiione di N. S. nella cappella di s. Zenone sta vo pezzo della colonna, alla quale

fu Nostro Signore flagellato .

Scriuendo Onofrio di questa chiesa dice, che già erano 400.anni, che la possedeuano i Monaci di Vall'ombrosa. S. Gior Gualberto Fiorentino su sondatore di quest Ordine, e nel secolo di prosessione soldato, e perche secondo le sattiue leggi del mondo è dishonorato, chi de suoi nemici non si vendica, egli incontrandos va venardi santo con va suo nemico di armato, che per la strettezza del luogo non potena suggire, se gli rese nelle mani, e per amor di quello, che per noi diede la vita, gli chiedeua la sua. Del che Giouanos tanto si commosse, che abbracciandolo perdonogli di cuore ogni riceuuta offesa.

Vi sono due mila, e trecento corpi ss. de'quali nulla si dice, ma perche non se ne perdesse la degna lor memoria, s. Carlo hauendo questo titolo sece intagliare il detto numero in due

marmi, che sono alle soglie d'amendue le porte .

Nella cappella de gli Olgiati le bellissime pitture della velta sono del Causlier Gioseppe, & il quadro di Federico Zuceari; Il Christo slagellato alla cappella della colonna di Giulio Romano, e la chiesa intorno dipinta dal Ciampelli, Paris, & altri.

# De'S.Vito, e Modesto. 45.

Arco presso questa chiesa, quantunque si dirizzasse a Galieno Imperatore, nondimeno per la vicinanza di esta chiesa ha preso nome di s. Vito.

Da Sisto IV. l'anno 1477, e nel 1566, stando per cadere su trasferita la cura d'anime, che haucua, a s. Prassede, restan-

doci l'antico titolo de'Cardinali Diaconi.

Vn'altra antica memoria di Roma qui si conserua, ma canelata da Christiani in più honorato titolo. In due luoghi hebbero i Gentili piazze da vendere tutte le cose necessarie al viuere humano. Nel monte Celio vna.e qui l'altra, e la chiamauano co'l nome di Macello. Di Liuiano diedero a questo il nome, da un ladrone cosi detto, che vi saceua macello d' buomini, in odio pol del nome Christiano la deputarono per farne vn macello de'ss. martiri; cosi tra i sudetti titoli de' Cardinali si troua nominata questa chiesa, e vi si conserua vna pietra, sopra della quale a molti per Christo su tolta la vita. Quà ricorrono quelli, che da' cani arrabbiati sono morficati,in Sicilia v'è vna terra, ch'è pur detta s. Vito, in honor di quel Santo, doue ricorrono quelli, che dallo stesso male sono tormentati. Quelle chiaui, che stanno attaccate alla cima del sudetto arco surono della Città di Tusculo; e qui furono appese in memoria della vittoria haunta da'Romani, contro di quella città fotto Honorio V. l'anno 1191.

L'anno 1580. Sisto V. la concesse alla compagnia di s. Bernardo per sarci vn Monasterio di monache; nelle Bolle per quest'effetto spedite si legge, ch'era del tutto abbandonata, nè pure i giorni di sesta si apriua, nè c'era, chi vi dicesse messa, & ad instanza della detta compagnia su consacrata l'anno stesso, che l'hebbe, ma la consacratione su a'20. di Marzo: per la strettezza poi del sito si partirono le monache, andando a s. Susanna. E quà venne il procuratore dell'Ordine.

Cistertiense.

Qui congiunte son le vestigie del detto Arco trionfale assaissemplice, dirizzato a Galieno Imperatore con questa inscrience.

Galie-

Galieno Clementissimo principi, cuius inuicta virtus sola pietate superata est, & Saloninz ianctis. Augustz M. Aurelius Victor dedicatissimus Numini, maiestatio; eorum.

Le chiaui quiui appele dicono altri effer del vinto Tulcoto, altri del vinto Tiuoli.

### Di S. Antonio Abbate. 46.

Simplicio circa l'anno del Signore 467. dedicò quefta chiefa, & appaiono ancora i fegni trà la prefente, e lo fpedale. La fondatione, e fabbrica di quefta chiefa, e dello fpedale contiguo fu lafeiata in teffamento dal Card. Pietro Capocci, & effeguita poi da due Cardinali, cioè Otone Vefeouo Tufculano, e Giouanni Caetano l'anno 1259. Il corpo però di effo Card.Capocci non stà in questa chiefa, ma insalanta Maggiore. La chiefa è tutta vagamente dipinta.

L'anno 1096, hebbe principio la Religione de Padri detti di s. Antonio, che hoggidi possiedono questa chiesa. Li fondatori furono Gustone,e Girondo, padre, e figliuolo, nobiliffimi natiui di quel luogo, doue si fondo la chiesa di s. Antonio . Questi esfendo stati ad intercessione di s. Antonio liberati da grauissime, & incurabili infermità, in gratitudine del bene riceunto diedero tutte le loro facoltà a quella chiefa, e pol confacrarono le proprie persone al seruitio, & hospitalità de, poueri pellegrini che per diuotione andauano a vifitarla. In questo santo effercitio furono seguitati da molti, e non presero nuouo habito, ma sopra le vesti de secolari c'haueuano, aggiunsero il segno del santo, ch'è vn T grande. Qui finalmente si congrega l'vniuersità de' Mulattieri, che del 1437. cominciando in Roma fu poi riformata da Clem. VIII. l'anno 1596. e per mantenimento del buono loro gouerno hanno eletto presso di questa chiesa vn luogo, hauendo per auuocato particolare s. Antonio, & ogni anno lo riconoscono con la debita offerta, & il 1. di Maggio dotano alcune zitelle figlie di quelli, che sono dell'arte loro. Qui presso era la Torre di Mecenate, ela casa di Virgilio. Auanti questa chiesa è vna colona in segno della ribenedittione di Henr. 4. Re di Francia.

Hh 3 Di



Di S. Maria Maggiore. 47.

A Ndiamo tuttauia raggirandoci per questo bel monte Esquilino, e ricercando le sue chicse, trà le quali egli ha nella più alta parte, questa della Vergine, che risplende, come il Sole trà le stelle.

Doppo 300. anni in circa fi compiacque la Beatifima Vergi-

Vergine della cima di questo monte, eleggendolo per sito d' vna sua chiesa, che volle fosse sabbricata alle spese di due ricchi maritati,e diuoti suoi. Il caso su, come siegue: hauendola essi caldamente pregata, si degnasse manifestarli in che le piaceffe, ch'impiegaffer le ricchezze loro, in sogno li compiacque, coprendo alli 5 d'Agosto il sito di neue, & acciò non fosse tenuto vano il sogno, vn'altro simile n'hebbe s. Liberio Sommo Pontefice, il quale la mattina seguete ci venne co'l Clero di Roma a principiarla, e dal suo nome, Basilica. di Liberio si disse, & anco s. Maria al Presepio, quando portato ci fu quello, doue ella ripose il suo nato Bambino, & all'vltimo, perche di tanti luoghi di Roma questo si grande elesse per se la Vergine, n'ha insin'hora il nome di s. maria maggiore.

Quindi è, che trà tante chiese già dedicate al suo nome in Roma, questa dal popolo fia tenuta in grand honore, e diuotione, e gli stessi Pontefici non lasciaron mai, che per la vecchiezza patisse danno alcuno. Anzi s. Siluestro 111. di natione Romano, creato Pontefice l'anno 432. non solo da' fondamenti la rifece, ma l'aggrandi sotto la forma, che la vediamo al presente, dirizzandola come vn trofeo contro l'heresta di Nestorio a quella, ch'egli non riconosceua madre di N.Sig. in quanto Dio. Di qua n'acquistò vn'altro sopranome questo sacro Tempio, lasciando quel primo di Liberio, e chiamando-

fi Bafilica di s. Sifto .

Fù affai riftorata da Nicolò IV, e dal Card, Giacomo Colonna, all'hora Arciprete circa l'anno 1288, e molto fauorito per le sue virtu da questo Pontefice; & amédue si veggono ritratti al naturale nella Tribuna sotto l'Affuntione della Madonna. Habito Papa Nicolo IV. nel vicino palazzo del Patriarcato, essendo questa chiesa vna delle cinque Patriarcali; & in questo palazzo i Canonici ancora ci haueuano le stanze loro; ci fece anco molti miglioramenti Nicolo V, circa l'anno 1450. In questo Patriarcato, effendoui morto il detto Nicolo IV. eleffe la sepoltura nella presente chiesa, in valuogo tanto humile, che se ne perdeua la memoria, se nel rifarsi il choro, Sisto V. leuato non l'hauesse, e postolo in luce in va canto dell'altar maggiore, doue gli fece vn grande, e bel sepolcro di marmo con la fatua del Pontefice nella cima. Hh

La chiefa intorno da diuersi è vagamente dipinta. Il pautamento, che intersiato vediamo con marmi di varij colori, si opera sotro rapa Eugenio III. che sece il portico. Il Cibrotio è dipinto da Paris Romano; Ela Tribuna su lauorata di musico da Giacomo Turitio, come anco su fatta dall'istesso quella di s. Gio: Laterano.

E' vna delle noue, delle sette, e delle quattro chiese; Et ha belle, e numerose reliquie, e la Conca di porsido dicono esser'il sepoloro di quel Patritio, sondatore di detta chiesa.

Ha grandissime indulgenze, e v'e statione molte volte

E questa Patriarchale anco ha la Porta Santa.

Due Pontefici vltimamente l'hanno fopra modo illustrata. Sisto V. e Paolo V. Creato, che su Sisto V. e Papa diede principio ad vua magnifica cappella, diegno del Caualier Fontana, oue sono bellissime statue del Valsoldo, e d'altri, & anco belle pitture, e vi sece all'entrare due cappelle, vna di s. Lucia, e l'altra di s. Girolamo. E vi pose alcuni de sacri corpi de ss. Innocenti leuati dalla chiesa di s. Paolo suori dellemura. Della traslatione loro da quelle parti, doue baucuano patto, habbiamo, che per diuotione andandoci s Cermano Vescouo di Parigi l'anno 442, ne riporto molti, &

in quell'anno regnando in Francia Chidelberto molto pio, e diuoto delle fante reliquie, fi può credere, che di questi fanti lanocenti ne facesse parte a' Romani Pentesici, E vi è vn Tabernacolo di metallo, bellissima opera di Lodouico del Duca Siciliano.





Nella cappella pol di Paolo di superbissimi marmi lauorata,e di bronzi abbellita l'altar di mezzo è opera del Targoni; la cuppola pittura del Gigoli, Pinstoria, e Profeti in faccia del Caualier Gioseppe; le vicine del Rheni,e poi del Baglioni, s d'altri; e le scolture del Franciosino, Mariani, Mochi,e d'altri: la ricca fagrissi a dipinta dal Passignani. E la cappella dedicata a famosa Imagine di Maria, ches. Luca dipinse.

All'en-

All'entrare di questa sono, come a quella di Sisto V. due altre più piccole; di s. Carlo alla destra, e di s. Francesca allasinistra, amendue canonizati da lui. Di quello ci è vna costa; di questa vesti. E perche il sito di questa gran fabbrica pigliò quello della facristia antica, auanti si cominciasse questa eappella pose i sondamenti d'vn'altra bella pur dipinta dal Passignani, con tante stanze, che rassembra vn'altro gran palazzo, onde ci sono per li Canonici alcuni appartamenti.

Quiui èla statua di bronzo, di Papa Paolo V. opera di Paolos, Quirico. Et il bel sepolero dell'Ambasciador di Congo morto in Roma satto fare dal felicisis. Vrbano VIII. L'architettura delle Sagrestie, come anco della cappella di Paolo V. è di Flaminio Pontio. V'banno anco belle cappelle li Sig. Cesse. Sforzi, il qual disegno dicono esser di sinchel'Angelo. Vi sono belli depositi, e v'e sepolto il samossissima, e'l

dottislimo Card. Toledo.

Nel trattato, che delle fette chiefe propose Onofrio, scriue di questa, che in 'tutte le feste principali della Madonna ci veniua il Papa a celebrare solennemente, hora si è ridotta la cosa a quella sola dell'Assunta, che sempre tenne il primo luogo, si pere siere dipinta nella Tribuna, si per quel miracolo de' cerei, si per vna solennissima processione, che in tal giorno ordino s. Leone il quarto.

Vero è, che vn'altra processione si sece di quest'Imagine l'ano 1613. a' 27. di Gennaro per trasportarla dall'antico altare all'altro della nuoua cappella fattagli da Paolo V. e solennissima su questa traslatione. Di questa Bassica ha scritto

a pieno l'Abbate Paolo de Angelis.

Nell'vícir della chiesa alla man manca la resuscitatione di Lazzaro è del Mutiano, e suori sotto il Portico, che è architettura di Martin Lungi vecchio, vi fi legge questa inscrittioni sopra va Pilo antico de Christiani.

Cardinali Antonio Barberino Archipresbytero. Arcam marmoream, quam Christianorum pietas exculpit, laborante sub Tyrannis Ecclesia, ve estet loci sanctitate venerabilior, Franciscus Gualdus Arimin. Eques s. Stephani è suis ædibus hue transtulit, & ornauit. 1632.

Nel-



Nell'anno 1613. Paolo V. in pochi mefi, e ae'più corti di cutto l'anno, & esposti a' mali tempi, come sono da Nouembre infino a mezzo Aprile, sece leuare vna delle maggiori Colonne, che hauesse Roma dalle ruine del Tempio della Pace, che sola in piede vi rimase, e doppo, che su con ogni diligenza tutta ripolita, l'inalzarono sepra d'vn proportionato piedetallo auanti la potra maggiore di questa chiesa, e perche

la confacrana alla Regina del Cielo, ella risplende nella cima in vna statua di bronzo indorato, e sia con la saccia a quelli, che escono dalla porta maggiore, accio da quest'alta par tedel monte Esquilino miralle, e benedicesse Roma; Et al piè della sudetta colonna scaturisce vna bella sontana d'acqua

E perche si può quasi dire, che due siano le facciate di questa chiefay sicendosi ancora per due gran porte, che fiano a si sianchi della Tribuna ad va altra maggior piazza, in amendue s'e fatto conoscere Sisto V. perche in quella dinanzi, oltre la strada, che vi aperse Gregorio XIII. egli altre due vea aggius que va va a s. Croce in Gerusalemme, e dal suo nome, che haucua auanti al Papato, Felice l'addimando; l'altra conduce alla porta di s. Lorenzo; e trà queste due vie, altre due ancora vi sono, vna per audare a s. Bibiana, l'altra alla porta, che da questa chiesa n'ha preso il nome di Maggiore. Poi dietro la chiesa allargandosi la detta piazza v'a perse nella vima vna lunga via, la quale passando per mezzo il monte Quirinale finisce nel Pineso, doue stà la chiesa della fantissima. Trinità.

Nel mezzo di questa piazza dirizzo l'anno 1587, vn'obelisco per opera del Fontana, ch'era vn di quelli, che al suo

Maufoleo vicino a s. Rocco pole Augusto.

## Di S. Pudenciana. 48.

R Egnando în Roma Seruio Tullio, accioche la nobiltà gli roffe più foggetta, la confino tra quelti due monti Viminale, e Quirinale, donde n'hebbe la valle il nome di via... Patritia, e tra gli altri nobili, hebbe qui Pudente Senatore vn gran palazzo, & all'vfanze de' perfonaggi grandi ci erano congionte le Therme da lauarfi, che da'figliuoli fuoi pigliado di nome di Nouato, e di Timoteo fi differo per hauerle o fazte, o migliorate, & abbel·lite. Di Pudeute ancora erano due figlies. Pudentiana, e s. Praffede, e la moglie (fecondo Beda) fi chiamaua Sabinella, e la madre di lui Prifcilla, di cui fuori di porta Salara era vn cimiterio affai grande.

Bene auwenturața fameglia,a cui Dio concesse d'albergare

493

nel suo palazzo il primo Vicario di Christo s. Pietro, quando.

l'anno del Signore 44. venne a Roma.

Qui dunque pacificamente habitò s. Pietro dal secondo anno di Claudio Imperatore insino al nono, che sono sette anni, onde non solo conuerti a Christo la detta fameglia, ma altri ancora, e vi pose i sondamenti della chiesa, liberamente essercitando la podestà, che data gli haueua lo stesso Christo, perche di quà spedì varij personaggi in diuerse parti del Mondo a predicar l'Euagelio. Da s. Pio I. su edificato it luogo.

Quanto alli ristori fatti a questa chiesa trè si trouano. Vno da Papa Adriano, il primo. Il secondo è d'vn Benedetto, che l'hebbe in titolo da Papa Gregorio VII.che sa del 1075.

L'virimo è de nostri tempi, Henrico Caietano, il qualeconsiderando, che staua in pericolo di cadere questa sua chiesa tanto antica, e degna, quant'ogni altra di Roma, per le cose
già raccontate, da sondamenti la rifece; & in particolare si
compiacque d'arricchire, & abbellire la cappella di s. Fastore con lauori gentilissimi tanto in marmi di gran prezzo, e di
variati colori, quanto in pitture satte a pennello di musaico,
& hauendoci eletta la sepoltura non così tosto sini la sabbrica, che da Dio n'hebbe la mercede, tirandolo a se l'anno 1599. L'altare ou'è la bella statua di s. Pietro, è prinilegiato.

Il gouerno di questa chiesa l'hebbero Cherici secolari infino al 1130. che innocenzo II. la diede a' Canonici regolari di s. Maria del Reno in Bologna, & essendo mancati, si vui alla passata chiesa di s. Maria Maggiore, doppo serui a i Penitetieri di quella chiesa, finalmente piacque a Sisto V. darla a' Monaci di s. Bernardo dell'Ordine Cistertiense, & in questi tempi furono in Francia ridotti all'antico rigore, e strettezza di vita, che osseruo quel gran seruo di Dio, Fr. Giouanni Berreria nel monasterio di s. Maria Fogliense, detta così per essere l'Imagine sua dipinta trà le frondi d'un'arbore, e benemeriti sono di tal luogo, perche oltre di mantenere con ogni politezza la chiesa, hanno sabbricato il monasterio assai grande.

Quanto alle reliquie ci sono delle vesti di s. Pietro, che per

diuotione hauerà s. Pudente ritenute presso di se .

Et vn pozzo ripieno di fangue di tre mila Santi Martiti

### Di S. Lorenzo in Fonte. 49.

R Oma ne i suoi principij non hebbe per molti anni palgione alcuna, ciescendo poi la malitia, vna se ne iece appresso la plazza Romana, come si dificalla chiesa di s. Pietro in Carcere; e benche andando le cose di male in peggio viaggiungessero va altra, doue infin'hora si dice s. Nicolo in Carcere; nondimeno ben tosto ella si consacro alla pietà. Di modo, che sola restando la prima, seruiua per incarcerare gente di bassa, e vil conditione, e quelli di maggiore stima si dauano in guardia a qualche Senatore, o Caualiere Romano. Così leggiamo, che fecero di molti nobili scopetti nella congiura di Catilina, de'quali parla in quell'istoria Salustio.

Questa deuota chiesa per antica traditione confermata da vecchie scritture già carcere di detto Santo, ha nelle Domeniche di Maggio la medessima l'udulgenza, che è a s. Sebastiano suori delle mura; & su ristorata sin da i sondamesi dall'Illustris. Sig. Card. Aluarez di Toledo dell'Ordine de'Predicatori, figlio di Federico Duca d'Alua, ne gli anni del Sig. 1545. Et è per essere con l'ainto di Dio, e de' suoi Protettori maggiormente ornata, & singrandita dalla Congregatione Vrbana, a cui la Santità di N.S. Papa Vrbano VIII. l'ha conceduta; come per Breue spedito alli 14. Giugno 1638. N'è Protettore l'Eminentis. Card. D. Antonio Barberino: e di questa chiesa trattò a pieno il Sig. Fiorauante Martinelli.

### Di S. Lorenzo in Panisperna . 40.

H Ora habbiamo falito il monte Viminale, vno de i fette, che Roma fattafi grande, rinchiuse dentre le mura, e stendeuasi per sino a porta Pia, a cui parimente diede il nome di Viminale, da certi Vimini che nacquero in questa parte attorno d'alcuni altari dedicati a Gloue, onde a lui ancora aggiunsero quest'altro nome di Viminale. Nel mezzo dell'Esquilino, e del Quirinale sh'à questo môte, & insteme si vnicono alla detta porta. Erano qui affai più prosonde le valli, che srà questi due colli si trouano, auanti che Sisto V. l'inal-

zaffe, per tirare vna diritta via da s. María Maggiore alla Triuità de Monti. Era questo monte per la sua bella vista, masfime in questa parte, doue finisce, ornato di belle, e ricche fabbriche, hauendoci oltre i detti altarile sue Therme Olimpiade, & il palazzo Decio Imperatore, de quali non ci è qui più segno alcuno, e qui il Santo su posto sia la graticola.

Quanto a i riftori di questa chi c'aspare, ch'alcuni ve ne sacesse Bonifacio V III. per vna inferittione, ch'e nella cappella fotto l'altar maggiore. Poi l'anno Santo del 1575. da' sondamenti la rifecero queste madri, e l'anno seguente a' 26. di Settembre fu consecrata. Il suo titolo è trà moderni, che a'Cardinali si danno; vi si celebra la statione quadragessimale, il giouedi doppo la prima Domenica; e l'anno 1984. Suor Stefana Sauelli, quiui monaca rinouò la degna memoria, sche pur qui lasciò di se quella gran serua di Dio s. Brigitta Vedoua di Sueuia in sabbicare sopra la facra tomba di lei vna bella cappella lauorata con oro, e stucchi.

Et in capo della chiefa v'è il martirio di s. Lorenzo a fresco vagamente dipinto: E questa fu vna delle 20, Babie di Roma.

Qui era il palazzo di Decio Imp.alla man manca le Therme di Nouato, in faccia quelle d'Olimpiade, & alla man diritta il lauacro d'Agrippina.

### Di S. Agata alla Suburra. 51.

El Rione de Monti è vna chiefa antichiffima dedicata a s. Agata; della quale fa mentione s. Gregorio Papa nel lib.3, dell'Epiftole, nell'epift. 19, chiamandola s. Agata, fituata nella Suburra, che fu già vna spelonca della heretica prauità, come dice egli. Fu ridotta poi da esfo s. Gregorio al culto del vero Dio. doppo che Roma su liberata da Gothi, Questa chiefa su giì antica Diaconia di Cardinali.

Questa chiesa ancora, come si legge, su vna delle venti Badre priuilegiate, e forst era de'Monaci Benedittini, insino al 1300. che su data all'ordine de gli Humiliati, hautendolo sotto la stessa regola di s. Benedetto confirmato Innocenzo III. Hebbe il suo principio nella Germania il 1174. da molti Milanesi, che Federice I. detto Enobatbo, che vuol dire

Barba-

Barbaroffa, hauendo poi faccheggiata quella Città, mend con le mogli i figliuoli icco prigioni, con altri delle terre vicine da lui foggiogate. Doppo molt'anni infaliditi i prigionieri d'vn si lungo bando, fi ritollero alcuni in buon numero di gettarfi a'piedi dell'Imperatore, chiedendogli mifericordia, e gratia di ritornare a i paefi loro. & egli mouendofi a compaffione glie lo concefie, & effi per effer grati a Dio, & alla fua Madre, fe le coalectarono con voto di perpetua cafittà, vuendo feparati dalle mogli loro.

Hora questa chiesa de Monaci di Monte Vergine, perche minacciaua runa, è stata ristaurata, e splendidamente abbellita a spese de gli Eminentis. Fratelli Francesco, & Antonio Card. Barberini ambedue titolari l'uno doppo l'altro di detra chiesa; & a pieno ne ha trattato il Signor Fiorauante.

Martinelli .

### Di S. Bernardino. 52.

L'Antica Badia, che trà le venti priullegiate hebbe s.Lodale per li poueri fotto il tirolo di s. Venere, in vece di s. Venerada, e fiaua dipinta n un quadro, che dalle monache del fudetto s. Lorenzo fi conferua dentro i loro chioftri. Degna fu in Roma la memoria di s. Veneranda.

Erano prima quelte Monache del Terz'Ordine di s. Francesco d'Affisport'anno 1595, salirono al secondo, doue non solo si viue in commune con l'habito del Santo Padre, come nel terzo, ma si sa solo presenti en cotto clautura, e riceuesti il santo velo. Oltre la sessa di sernardino celebrano ancora la Cocettione della Madonua, di cui egli su deuotissimo, massime per essere nato il giorno della santa Natiuita di lei. & in Siena ci e quelta particolar memoria in vina bella pittura della Vergine, ch'egli spessio vistava, chiamaodola spos's sua.

Dal sudetto Monasterio si partirono i Monaci, & all'hora manco anche lo spedale, e ridotta quella sabbica ad vso di habitatione de'particolari, fra'quali vna ve n'hebbe Quirino Garzonio nobile Romano, done per qualche tempo alloggio sant'ignatio fondatore della Compagnia di Giesù, co'suol MODERNA.

compagni; & alla fine la vendè, e vi fu fabbricata questa chiefa,e monasterio alle monache di s. Bernardino da Siena, che stauano.done hora stanno le zitelle sperse; e questo cambio fecero le Monache dis Bernardino, per effere nel primo fito troppo riftrette con quelle dello Spirito fanto. Et hauendo s. Veneranda fatto per tanti anni venerabile questo luogo non conueniua, che feruisse ad altr'vso, che per culto diu no, e seruitio di persone religiose . E qui fu il Tépio antico di Siluano.

### Di S. Domenico. 53.

D'Iede al mondo questo gran patriarca il 1170, la Città di Caleruega, diocesi d'Osma.

S. Domenico è monasterio di Monache dell'Ordine di s. Domenico, le quali prima stauano in s. Sisto. Questo monaftero è fituato in vn monte, detto Monte Magnanapoli. Qui c'è vna diuota Madonna di quelle, che dipinfe s. Luca, la quale queste Monache, quando si partirono da s. Sisto, la portarono con loro. Qui è vna mano di s. Caterina da Siena di quest' Ordine, & altre reliquie. Si deue poi sapere, che questa parola Magnanapoli, che fignifica questo luogo qui intorno,è corrotta, e vuol dire Balnea Pauli, cioè Bagni di paolo, come vogliono alcuni, particolarmente il diligente pancirolo.

Quanto poi a queste sue Monache hebbero il principio loro nella chiesa di s. Maria di Trasteuere, e di la furono in propria persona, con vna loro miracolosa Imagine condotte da s. Domenico alla chiesa di s. Sisto, doue egli habito per prima. Ma Pio V. confiderando per vna parte, quanto patinano per l'aere cattino in s. Sisto, e che in Roma non era chiesa alcuna dedicata a s. Domenico, si risolse a beneficio loro di sabbricare sù questa parte del monte Esquilino con la chiesa il monasterio, doue venendo dette Monache seco portarono la detta

Imagine,

Ci era prima vn'altro piccolo monasterio di Monache tertiarie dello stesso ordine sotto l'inuocatione di s.Maria della Neue, che pur qui si celebra a's. d'Agosto. Delle sue reliquie trà l'altre chiese di Roma, questa tiene della sua veste, e cilicio.

Finalmente l'anno 161 t. effendofi quelto monafterio riempito di molte nobili Romane, secero al monafterio vna grande, e bella aggiunta, e nella chiesa accrebbero due altari.

Qui vicino erano le habitationi de gli antichi Cornelij, ed hora vi sono le antiche habitationi de Sig. Conti con le loro

Torri.

All'incontro è il nobile, e famoso giardino de gli Eccellentissimi Aldobrandini, nel quale trà le molte pitture antiche ve se ne conserua vna antichissima del tempo de Romani.

### Di S. Caterina di Siena d Monte Magnanapoli. 54.

Vesta chiesa co'i monasterio, che stà sotto la regola di nache però in piccio laumero stauano prima in un'altra chiefa di s. Caterina di Siena, doue ella fini i giorni suoi presso la chiesa di s. Caterina di Siena, doue ella fini i giorni suoi presso la chiesa di s. Maria della Minerua. Furono di la trasserite a questo luogo in efiecutione della santa mente di Pio V. che voleuz, che monasteri piccoli, come era questo, o s'ingrandisfero, ouero le monache si trasserisfero altroue in altri, a viuere con maggior numero. A questo dunque, con l'aiuto della Signora Portia de Massimi, tu davo principio l'anno 1563, in...

circa, con fabbrica più ampla, per farci vna più copio (a raunanza di monache fotto buona difciplina , & offeruanza regolare , doue la detta Portia , morto il (uo marito Gio: Bat-

tifta Saluiati, fi racchiule anco effa l'anno

La Torre delle Militie fu fabbticata sù gli alberghi rouinati delle militie di Traiano.



Nel mezzo del Foro di Tra'ano Imperatore, fu eretta la presente Coloana dal Senato Romano in honore di detto Principe. In essa rappresentato gran parte de' satti egregij, che sece, e principalmente vi e scolpita la guerra di Dacia, in viua pietra. Dalla parte di dentro si ascende per vna scala a chiocciole, cento ottantacinque scalini, per li quali s'arriua alla sommità di detta Colonna, e vi sono anco quaranta

i a fine-

finestrelle, per far lume dalla parte di dentro. Fù fabbricata questa Colonna, con architettura mirabile, e le sue historie o sono d'eccellentissimi macitri. In cima a derta Colonna vi era vna palla d'oro, doue surno poste le ceneri di Traiano. Hoggi vi è in cambio della palla, vna statua di bronzo indorato, dis, Pietro Principe degli Apostoli. Nella base ancor'hoge si si legge. S. P. Q. R. IMP. CAESARI DIVI NERVAE F. NERVAE TRAIANN AVG. GERM. DACIO PONTIF. MAXIMO TRIB. POTES. XVII. IMP. VI. PP. AD DECLA-RANDYM QYANTAE ALTITYDINIS MONS, ET LOCYS TANTIS OPERIBVS SIT EGESTVS.

### Di S. Lucia de Cuccbieri. 55.

Questa chiesa è stata in questo luogo verso Macel de'Corui cretta nouamente dalla Compagnia de'Cucchieri, che già era in s. Lucia della Tinta. Niè protettore l'Emin. Card. Biscia, il quale in piazza Nicosia, ou'egli habita, ha varia, e bellissima libreria.

### Di S. Maria di Loreto . 56.

2'Anno 1500. che fu del Giubileo fotto d'Aleffandro VI.
i Fornari di Roma diedero principio ad vna Compagnia per quelli dell'arte loro, e deliberando fare vna chiefa,
hebbero qui vna piccola, ch'effendo parochia, l'unicono a
quella di s. Quirico, e riferuarono vna diuota Imagine dellaMadonna, per trafportarla sù l'altar maggiore della nuoua,
che da'fondamenti cominciarono l'anno 1507. fotto il titolo
di s. Maria di Loreto.

Piccol fito pigliarono sù'l piano; ma inalzandola, come i Tempij de gli antichi Romani fotto forma ritonda con vna bella cuppola in cima è riufcita al pari di molte chiefe di Roma coperta di piombo, & è fatta con molta vaghezza. Ma non folamente di belliffiimo difegno è questa chiefa nella cuppola; ma in tutta la sua fabbrica, hauendoci consumato cinquantamila scudi nello spatio di 53. anni, e tutti raccolti di Mmosine, trà le quali di molto riliego su quella di Gio: Do-

menice



MODERNA. 503

Vero è, che non si troua, quando si consarrasse quista chiea a s. Siluestro, non essendoci più antica memoria, che del
1534. Come dimostra va inferittione sopra la porta; & eraparochia, la quale poi su vnita da Paolo IV. a quella de' ss.
Apostoli l'anno 1555. e diede questa chiesa a i radri della sua
Religione. Questr poi con l'aiuto di persone pie, & in particolare di Gregorio XIII. accrebbero la loro habitatione, rianouarono la chiesa, e di belle cappelle, pitture, e sossitio dorato l'adornarono. Della cui fabbrica tanto si compiacque il
detto Pontesice Paolo IV. che vi habito, e due voste vi sece
Goncistoro. La pittura dell'Affanta è del Gaetano.

Capo, e fondatore di questi Cherici Regolari fu lo stesso Paolo IV. quando era Veicouo di Chieti, e Pietro Carasta si dise, la cui fameglia è delle più nobili, che siano in Napolli ma per amore della vita contemplatiua, rinontiando al Ve-scouato con alcuni compagni, vi diede principio l'anno 1524, e nel giorno della Natiuità della Madonna auanti l'altare di s. Pietro nelle grotte Vaticane secono la professione de'trè soliti voti col' titolo di Cherici Regolari; e l'approuò Clemente VII. Ritrouandos poi in Venetia, non piacque a Dio, che D. Pietro Carasta lungo tempo godesse la sua desiderata quiete, perche più volte con lettere chiamato a Roma da paolo III. per li meriti, che in lui conosceua lo fece Cardinale, e gli successe nel appato l'anno 1555.

Hora se bene le Religioni de' Cherici sono antichissime alla chiesa di Dio, nondimeno perche hora molte con varij instituti si veggono, questa ha il nome di Teati-

nitium n'eggono, quetta na il nome di l' ni, da Chieti, il cui Vescouato hèbbe il suo fondatore. Quiui è la scpoltura di Prospero Farinac-

ci gran Giureconíulto.

E v'è'l lor Nouitiato.

HATO.



Il giardino de' Sig Bentiuogli fu prima de gli Eccellentifs, Altemps, e poi de Borghefi; & ha belliffimo Palazzo, architettura di Flaminio Pontio, Gio: Vaníantio, Carlo Maderna, e Sergio Venturi; é fabbricato sú parte delle ruine delle Therme Costantiniane, ha rariffime pitture di Guido Reni, e d'altri buoni maestri.

### Di S. Vitale. 60.

Vesta è la valle, che se bene passa tra'l monte Viminale e Quirinale, da questo pero, e non da quello n'ha preso il tuo nome .

Quanto poi a'ristori fatti a questa chiesa solo di due ci è memoria. Di Sisto IV. fu il primo, l'anno 1479, per effere del Giubileo; ma l'entrate, che date gli haueua s.Innocenzo rapa, effendofi applicate altroue, resto abbandonata, e minacciando ruina Clemente VIII. l'anno 1595. l'uni alla vicina di s. Andrea, doue i padri Gesuiti hanno il Nouitiato; e se bene le fu leuato il titolo, ch'era di Cardinale, ci resto però la statione, che ci viene il Venerdi doppo la seconda Domenica di Quarefima.

L'altro ristoro dunque su delli padri della Compagnia di Giesù, che la riduffero a belliffima proportione, e vaghezza, ai utandoli Isabella della Rouere principessa di Bissignano, la quale ad imitatione della prima fondatrice Vestina, cauando gran prezzo dalle sue gioie, aiuto ancora la fondati. ne del sudetto. Nouitiato . & hora questa chiesa e de radit

Gefuiti ; & è tutta vagamente dipinta .

In questa parte dicono anticaméte suffe il Tempio di Quirino, doue fingono, che a Proculo apparifie: e per molti gradini vi fi faliua .

### Di S. Dionigi Areopagita. 61.

Iscepolo fu questo grand'huomo in Atene dell'Aposte lo s. Paolo, che predicando in quella Città, lo conuer-

ti a Christo .

A questo sapientissimo serno di Dio s. Dionigi Areopagita, & Apostolo della Francia, non leggiamo, che per l'addietro foffe in Roma dedicata alcuna chiefa, infino al 1610, che a farlo qui fi moffero alcuni Frati Francefi della Santiffima Trinità del Rifcasto,

505

# Di S. Maria della Sanità. 62.

Auendo per instituto proprio dato a' suoi religiosi Gio: di Dio la cura de gl'insermi, come vedemmo a s. Gio: Colauita, doue in vn lor grande, e bello spedale con molta carità, e politezza gli seruono, e considerando essi, quanto siano pericolose le ricadute, deliberarono con l'aiuto di persone pie, sare vn'altro piccolo spedale per li conualescenti. L'anno dunque 1584, elessero questo luogo, che per l'altezza è di buon'aere.

La festa di questa chiesa si celebra a 5. d'Agosto.

# Di S. Norberto. 63.

Ncontro a s. Maria della Sanità nouamente è stato eretto vn'hospitio di padri, i quali hanno satta vna chiesa, che si chiama s. Norberto, e principiata buona habitatione, e vestiono di bianco con berette da preti. Sono dell'Ordine premostratense, sondato l'anno 1120.

sotto la regola di s. Agostino, approuato da Calisto Secondo, e da Honorio Secondo.

E nel 1626. vennero a Roma sotto il Pontisscato del Santissimo Vrbano Ottauo.





fleriji & il rontefice con tutto, che preuentte dalla mortenon potefie finire la chiefa, ci volfe nondimeno effer fepolice e Gregorio XIII. vi fece il pauimento, & ha bellifilmopitture, e Sifto V. leuo l'occasione di profanarlo più, aprendoui dauanti vna gran piazza, e tirando per fianco vna lunga, e larga strada insino alla porta di s. Lorenzo...

Gonfecrando Pio IV. questa chiesa, trà l'altre reliquie de' 
55. che vi portò, su quella di 5. Eulalia vergine, e matrire. Duedi questo nome n'hebbe la Spagna, & amendue furono vergini, e martiri nella persecutione di Diocletiano, e Massimiano sotto il presidente Daciano, e di amendue l'anime beate
vícirono in forma di colomba da' corpi loro, ma in diuent
tempi, luoghi, e qualità di morte si nosa la memoria d'esse nel
Mattirologio Romano, vna su a' 52. di Feb. in Barcellona consitra in croce, l'altra a' 10. di Decembre in Emerita che abbruciò beuendo suoco Di queste due quali fiano qu'i le reliquie,
non si può sapere. L'architettura è di Michel'Agnolo; e vi son
sepoliti dottis. Card. Parisso, & Alciati. S'esce poi suor di Porta Pia, architettura anch'essa dell'istesso Michel'Angelo.

Di S. Agnese fuori di porta Pia. 65.

A parĉii Christiani nacque la gloriosa Agnese, la quale
morta, che su, vennero senza dar segno alcuno di dolore a pighare il suo corpo, e qua lo portarono a sepellite.

Cola poi mirabile da confiderare, qui fi rapprefenta, come la dicipina religiola trà donne vi fi manteneffe più di mille anni. Il che fi proua prima da vna inferitzione in marmo del 1356, posta fopra il fepolero d'vna B. Agnese Badessa di questo monasterio. Poi fotto Alessando VI e Giulio Il.essedo d'Italia trauagliata dalle guerre, parue bene al detto Giulio, che su del 1503. trasferirle di qua a s. Lorenzo in Fonto.

Hora venianio a i riftori. Il primo è d'Honorio I. eletto-Ponterice l'anno 626, che tutta l'adorno, & infino al giorno d'hoggivediamo nella Tribuna, ch'egli fece a mofaico, l'imagine di s. Agnele. Di più fopra l'altare maggiore pofe vn ciborio affai giaude fatto di bronzo indorato, e forfi ch'allora. leuo le tefle delle ss. Agnele, e Coftanza con altre reliquie loro diuife per altre chiefe. L'anno poi 1616, Paolo V. rinoue. il detto ciborio con le colonne, che lo softengono, e la pretiofa statua della Santa è di finissimo alabastro.

Altri miglioramenti leggiamo ancora, e d'Adriano il I. del 77 2.e del sudetto Giulio II. ma in particolare non gli trouiamo scritti. Quelli dunque de'nostri tempi son del Cardinale Aleffandro de'Medici, che il 1600, volendo fi potesse habitare il monasterio quasi disfatto, cominciò a ristorarlo, fece piazza auanti la facciata,e per diritto fentiere v'aperfe vna lunga strada con vn ponte nel mezzo sopra vn torrente d'acque, per vnirla con la via Salara. Così dietro la Tribuna paffando la strada maestra, l'allargo, e la tiro a filo, acció fi discoprisse la porta della Città, donde a questa chiesa venendofi le ha dato il nome di s. Agnese, & anco Pia si disse, perche

da vn'altro fito ve la traporto Pio IV. l'anno 1 61.

Nella festa di s. Agnese, grande è il concorso del Popolo a visitare questa chiesa;e dell'homilie, che sece s. Gregorio Papa sopra gli Euangelij qui recitò l'vndecima,e duodecima & ogni anno si benedicono pur quì due biachissimi agnelli, della cui lana fi teffono i pallij, che sono stole, in varii luoghi segnate con croci, e sopra la pianeta del Romano Pontefice fi portano, quando folennemente celebra, e li manda alli Patriarchi, Arciuescoui, & anco Vescoui, acció che siano auvisati d'imitare quel supremo, e buon Pastore, che sopra le spalle fue portò la îmarrita pecorella. Questa misteriosa cerimonia è più antica di quello, che credono alcuni, perche leggiamo, che se l'eletto Papa non fosse Vescouo, comando s. Marco Papa del 336 che'l Card. Offiense, vno de'sette Vescoui assistente, lo consacri Vescouo, tenendo vno de'sudetti pallij.

Di S. Coftanza, 66.

Non hà l'antichità di Roma il più bel Tempio di questo, se bene è superato nella grandezza da quello della Ritonda. Vi resta ancora vna naue, che sopra colonne in giro di dentro lo circonda, e perche i Gentili lo dedicarono a Bacco, in molti luoghi della volta, che è fopra la detta naue, fi veggono l'antiche sue pitture, che rappresentano varii stromenti di vendemmie.

MODERNA.

Da questo luogo baso sece leuare la terra il Card. Alessadro de'Medici, ese da tanta humidità non era assogata, vederessimo nell'esser loro tutte le sue antiche pitture. Poi il Card. Paolo Emilio Ssondrato scosso da sepolero di porsido l'altare, doue stauano i corpi delle trè già da noi nominate Vergini, e lo trio con esse nelle nezzo della chiesa, estro miglior forma l'accommodò. Et vitimamente il Card. Fabritio Verallo l'hà tutta ornata di dentro, o di suori, che reca bellissima vista, si come anco ha fatto nella passata chiesa di s. Agacse. E perche il giorno della selice lor morte non fi troua ne i Martirologi, di tutte tre a' 25. di Febraro sanno glà vsstij i Padri di s. Pietro in Vincoli, de'quali ancora è questa chiesa di s. Costanza.

Tempo è horamai di ritornare a Roma, per metter fine a

questo si gran Rione de Monti.

Ritornando per l'istessa Porta Pla, dentro Roma vi si vedono le belle Vigne de'Costauti, e l'altra già de gli Olgiati, hora de'Raimondi. All'incontro poi della Madonna.

della Vitroria, la cui chiefa è architettura di Carlo Maderna, e la facciata di Gio: Battifta Soria, vi fono le tre Fontane, difegno del Caualier Domenico Fon-





Fontana delle Therme.

S lito V. Pontefice volendo aggiungere ornamento, e be-neficio alla Città di Roma,e condurre vn grofifilmo ca-po d'acqua dal fonte Agrippa, e doue la Città n'era più ne-cessitosa, la posò primieramente alle Therme Diocletiane, & iui fatto ergere da'fondamenti vn bellissimo edificio di

marme

MODERNA.

513 marmo in volta con trè archi. In quel di mezzo vi è va Moise di marmo bianco. Nel arco di man destra e finistra vi sono due historie del Testamento vecchio di bellissimo marmo: Sotto a ciascheduno di esso posamento esce abondantissimo capo d'acqua, che cade dentro tre bellissimi va si di pietra. E nel frontispitio vi sono l'infrascritte lettere : SINTYS V. PONT. MAX. PICENYS AQVAM EX AGRO COLUMNAE VIA PRAENEST. SINISTRORSVM MVLTA-RVM COLLECTIONE VENARYM DVCTV SINVOSO A RECEPTACVLO, MILL. XX. A CAPITE XXII. ADDY-XIT FELICEMO, DE NOMINE ANTE PONT, DIXIT . L2 fece anco condurre con gran spesa nel Monte Quirinale, nel Monte Pincio, e nel Campidoglio, e questa fu buona parte ausa, che quei luoghi diuentaffero habitabili, come Capo alle case, li Pantani, Strada Felice, & altri infiniti luoghi. I due Leoni di pietra pera stauano prima auanti la chiesa della. Rotonda: il disegno è del Caualier Domenico Fontana.

# Di S. Bernardo nelle Therme Diocletiane. 67.

DE i fette Torrioni, che hebbero le Therme fabbricate.

da Massimiano Imperatore per mano di tante migliara
di Christiani, questo solo resta intiero sino all'anno 1598.
nel qual'anno in vna bella chiesa l'accommodo Caterina.

Sforza Contessa di Santa Fiore, e la dedico all'humile.

s. Bernardo.

Trà quelli, che conuerti a Christo s.Bernardo, la maggior parte abbracciarono vita religiosa in più di 100. monasterij, ch'egli sondo, & il primo sù in vna vaile detta dell'Assentio, si per abondanza, che ci era di quest'herba; come anco per gli assantia che visi faccuano ma poi rihebbe il nome di Chiaraualle illustrata dalla santità di tanti serui di Dio.

A cosi gran Santo confacro la sudetta Contessa questachiesa, per darla a' Monaci sotto la regola di lui risormati, come si disse a s. Pudentiana; e perciò diede anco buon principio alla fabbrica del monasserio, che poi con bei giardini hanno accommodato quessi Padri; ma sopra tutto risplende la chiesa, dilettandosi molto della politezza: e nel choro stà il

Kk

COT-

514 & ROMA

eorpo del B. Padre, che riformo quell'Ordine Giouanni Berreria: & alla fine trà le chiefe, che'l Popolo Romano honora con l'offerta del Calice, vna è questa nel giorno della suafesta.

Di S. Caio. 68.

A nuoua chiesa di s. Caio Papa è stata da fondamenti dalla Santità di N. S. Vrbano VIII. vi sono bellissimi quadri. & è stata data alli Padridi s. Bernardo, e qui anticamente il s. Pontesice hebbe la sua casa, e chiesa, e v'è questa inscrittione.

Vrbanus VIII. Pont. Max. Domum in Vrbe s. Caij Papæ, & Martyris in Ecclesiam olim consecratam, ac in titulum... erect:m, sacraque statione celebrem vetustate collapsiam a fundamentis excitauit, illatisque eiusdem s. Caij reliquijs, titulum, ac stationem restruit. An. sal. 1631. Pontis. IX.

### Di S. Maria Annuntiata de' Frati Seruiti. 69.

Noua dedicatione d'un facto de religioso albergo qui fi fece l'anno 1617, per li Padri Romiti, che Serui di San-

Non fanno questi Romiti ordine distinto; ma tutti conquelli, che habitano dentro delle Città nei Conuenti hanno per Superiore va solo Generale, e quando i Romiti del monte Senario fanno la professione, ci va il Priore della Nunriata di Fiorenza a riccuerla, e s'egli non potesse, vi manda va la tro, ouero da licenza al Rettore dell'Eremo per lo stess'esse la colorio di discondi di della miracolosa di schi, nel detto anno a'6, di waggio la dedicatione d'va albergo, & Oratorio, dirizzandoui il ritratto della miracolosa Annuntiata; che in Fiorenza i maggiori loro haucuano satto dipingere, e da s. Marcello ci venne a benedirlo Fra Gregorio Alasia da Sommaripa.

Quest'hospitio su satto in particolare per li Romiti di Môte Vergine appresso di Bracciano, il cui Romitaggio sondo l'anno 1615. D. Virginio Orsino, quast che si disponesse con...

vna tale opera pia alla sua vicina morte.

Que-

MODERNA. 51

Questo luogo hora è stato dato alli padri delle Scuole pie, per iare il Nouitato della loro Religione, & alla chiesa di s. Pantaleo si parlo del loro instituto. Et han cura del Collegio Nazareno.

Di S.Terefia . 70.

Ovesto monasterio di s. Teresta su sondato dalla Sig. Caterina Cesis siglia del Duca d'Acquaspatte, e già moglie del Marchese della Rouere: e sotto l'instituto dell'Ordine riformato Carmelitano, e vi si viue con grand'essempio di bontà.

## Di S. Carlo alle 4. Fontane. 71.

L A Cógregatione de Scalzi riformati in Ispagna della Trinita del riscatto, della cui origine si è detto a s. Tomaso
presso la Nauicella venendo a Roma, diede quà principie ad
vna sabbrica l'anno 1612. & a'trè di Giugno il Cardinale
Ottavio Bandino loro protettore vi celebro la prima messa.
Fù la riforma di quest'Ordine appronata l'anno 1599. daClemente VIII. hauendo per l'addietro altri Romani Pontefici moderato quel primo rigore, che prese da principio. Oltre lo riscatto de'schiani s'impiegano ancora in procurare
la salute de'prossimi per via di prediche, e ministerij de Sacramenti.

In questo sito, che da quattro lati di strade, oue sono quattro statue giacenti, che gettano acqua, di quattro Sontane si nomina, liù posta la fabbrica di questa chiesa, na hor'e sotto la Santità di Papa Vibano VIII. nuouamente edificata da santità di Colonne adorna; e con degna inucatione hà anche sotto, per orarui più deuotamente, un'altrachiesa sotterranea; e co disegno dell'istesso Borromini vi è anco nuoua, e bella habitatione, dalla quale co altissima vista si forge tutta Roma, le vicine Città, & anco la lontananza del Mare. Et hora n'è Ministro, Procuratore generale il Padre Frà Giouanni della Nunciatione, Consessore dell'Eminentis. Card, Francesco Barberino Vicecancelliero di Santa Chiesa.

#### Di S. Gioacchino, & Anna. 72.

A L nome diquesta gloriosa Santa in Roma sono due altre chiefe dedicate. Così fecero i primi Christiani, come in vna sua Bolla afferma Papa Gregorio XIII. il quale comando, che in tutta la chiefa si celebrasse l'Offitio doppio in honore di questa Santa; e quantunque sotto precetto non commandasse la sesta, nondimeno lo sece poi Gregorio XV. per quelli, che stanno in Roma.

Questa presente chicía, e monasterio secero l'anno 1608, i Padri Scalzi Carmelitani: questr sauno prima sotto vuo stesso Generale con gli altri, che sanno a s. Paolo vicino a s. Sulanna, & as. Maria della Scala. Ma poi per vn Breue

Apostolico di Clemente VIII. furono separati.

E questa anco è per rinouarsi con disegno del Marucelli. E vi rissede il P. Procuratore Generale.

### Di S. Andrea. 73.

L'Anno 1566. Gio: Andrea Croce Vescouo di Tiuoli dono questa chiesa col' sito congiunto al P. Francesco. Borgia Generale della Compagnia di Giesù per il Noutitato di questa Prouincia di Roma, ma la chiesa su da'fondamenti risatta, e dotara dalla Duchessa. D. Giouanna d'Aragona, e moglie d'Ascasio Colonna.

Si côferua in questa chiesa il corpo del B. Stanislao Costka nobilissimo Polacco, quale estendo al secolo quasi condotto, a morte da vna graussima infermità, merito esfere vistato dalla Beatissima Vergine co'l suo figliuolo in braccio. Fù da Clemente VIII. annouerato fra Beati. La natione Polacca celebra con molta folennità la festa in questa chiesa nellaprima Domenica suffeguente alla sesta dell'Assura, & hà ornato il suo sepolero molto riccamente, ma più assa vient descendenta da i vori de'stedeli.

Il fondatore di quella fanta Religione, hauendo a quell'effetto composto en libro intitolato Esfercitij Spirituali, per quello i suoi figliuoli tengono in quella casa del Nouitato camere a posta per quelli, che vog liono attendere a questo santo essercito, doue lungi da ogni pensiero terreno sono esfercitati da quei Padri, & animati alla virtu, e dinotione.

I quadri dell'Altat maggiore, e dell'altare a man diritta fo-

no di Durante Alberti.

## Del Santiss. Sacramento delle Cappuccine. 74.

A D vna vita tanto aspra, quanto è quella delle Monache Cappuccine, che qui rifiedono, non conueniua altro più proportionato oggetto, acciò fi animalero alla perfeueranza, con quel celefte pane, il quale discese dal Cielo, per

dare forza a'deboli, & a tutti vita eterna.

Donna Giouanna Aragona lor dono questo sito l'anno 1575. e la Cópagnia del Crocessisto mendicando per esse los fabbrico la chiesa, & il monasterio, ne manca di sar lo stesso per mantenerle, poiche da persona del Mondo non si lasciano vedere, ne con altri trattano per conto della salute loro, se non con i Padri Cappucciai.

### Di S. Maria Maddalena. 75.

Inalmente siamo giunti al termine di questo grande, e sugo Rione de Montisti. l'altre sue chiete su quini dedicata questa a s Maddalena da Maddalena Orsini co'l monasterio il 1581, entrando essa la prima a far la professione sotto la regola di s. Domenico, ma con più stretta disciplina di qual si voglia altro Monasterio di quest' Ordine, poiche non si soglieno lasciar mai vedere da persona mortale.

### IL FINE.



Villa Aldobrandina.

S Otto il felicissimo Pontificato di Papa Clemente VIII. su dalla regia magnincenza di Pietro Card. Aldobrandini deficata questa marauiglia delle delitici humane, che dalle sue rare bellezze hebbe di Beluedere il nome. Nella sua prima entrata ha alte spalliere, che conducono ad vaavaehi.

519

vaghissimà sonte, la quale da'lati ha due belle salite, che in se ritorcendo portano ad vn nobil piano, doue è la samosissima habitatione, la quale ha nel mezzo gran sala, e da lati due commodissimi appartamenti, & è ricca, si per marmi, e per pitture particolarmente del Caualier Gioseppe d'Arpino, come per quadri, per abbigliamenti, e per ori. Poi trà varij giochi d'acque giungesi a veder la caduta d'vn'acqua, o non sò se sia siume, che Algido si nomina, e formando vn bel theatro di sontane ha per spettatore lo stupore. Da vn'Atlante getta acqua tant'alto, che par, che sugga dalla vista, e vi è vn Mostro, che co'l suo strepito sa si gran suono, che toglie l'vdito. Quiui sono vagne le camere dell'organo, e delle Muse, che per forza d'acque occulte sanno bellissima armonia s

e con gran piacere bagnano in più luoghi i circostanti;
e ne giardini fin gli alberi istessi formano zampilli,
e Fontane. Poi vi sono infiuite delitie di verdure, e di frutti: onde con notabile stupore a se tira i nobili animi de'Principi più curiosi da gli estremi dell'Europa.
E questa sù l'yltima architettura, che vscisse

E quelta fu l'vitima architettura, che vicisse dal felicissimo ingegno di Giacomo della Porta.





Villa Borghese.

L A Villa Borghese vicina, ma di fito alquanto inferiore a quella di Mondragone, su dal Card. Scipione Borghese notabilmente aggrandita per la sua nunerosa corte, & articchita di tante commodità, e di così varie delitie, che può essere insidiata dalle più splendide vicine Ville. Valbergo spesse

spesse volte nel Pontificato di Papa Paolo V. Principe d'immortal memoria grandissission numero di Principi purpurati, d'Ambasciatori Regij, e di Prelati grandisin guisa, che difficilmente può persuaderselo, chi non se ne assicura cossiderando la Villa di presenza. Il compartime pro giudiciossissimo del sitolla distributione de gli appartameti, la commodità di tutti serutti, ancorche bassi, le delitie de grandini, e delle sontane, la singolarita delle pitture, e statue, la ricche zza de gli

addobbamenti, benche fingolariffimi, fono però communi in parte ad altre Ville principali; ma la contefia, con che vi fi trattano, e la libertà, che vi godono gli hospiti frequentiffimi, o non trouano, o trouano molto raro il paragone.





Villa di Mondragone.

TL marauiglioso edificio di Mondragone esposto ai fiati de'venti più felici fignoreggia dal suo sublime sito tutta la campagna di Roma, e le circonstanti Ville. Soleua Gregorio XIII. Pontefice Massimo spesso ripararuisi da i caldi estini. Il Card inale d'Altemps diede principio a tutta la

fuper-

fuperba machina, per riceuerui cosi grand'hospite. Il Card. Scipione Borghele con magnificenza regia le diede il compimento, aggiungendoui saloni, & appartamenti nobiliffimi, Galeria longhiffima, a ampio theatro, loggia emula dell'antichita, cortili spatiosi, e grotta capacissima, con vigne, oliueti, arboreti, selue, e largo territorio intorno. Sì che l'Italia non ha sosse Villa di maggior grandezza, e commodità. Gareggiano le pitture, le staute, i bassi rilicui, i giardini, le sontane, le sete effigiate, e gli argenti, e gli ori, con la distintione, e vaghezza della fabbrica incomparabile, sauorito albergo de Sommi Pontesici, e di Principi soprani. I tesosi impiegateui.

dall heroica magnanimità Borghefe a gusto degli hospità grandi di tutte le nationi, molto più, che de propri Signori, recano corat maraulgila, che l'occhio non può appagar'a pieno i risguardan

ti, non che possa la penna adem.

pite il curioso desiderio

de'Lettori,





## Giardino Estense .

I L palazzo, giardino, e Villa di Tiuoli fù fatta dall'Eminena tiffimo Card. Hippolito d'Este con spesa presso ad vamilione. Per l'art sico, Fontane, ed altre sue parti è marauigliosa. Il Palazzo suori, e dentro ha gran statue, & è bencompartito di camere in molto numero, e disale; hà letti adore

adorni, e stanze nobilissimamente guarnite, da riceuer con regia magnificenza ogni gran Principe. Da'suoi Cardinali successori e stato sempre in miglior'vio mutato, & accresciuto. Hà bellissimo giardino, oue trà cose di marauiglia euui la fonte dell'Alicorno. Vn padiglione con quattro tontane, che versan'acquain forma di specchio. Il gioco della palla , le fonti di Leda, di Tethi, di Esculapio, d'Aretusa, di Pandora, di Pomona,e di Flora. Vn viale, che trauerfa il giardino con acque sotterrance, che di sopra gettano acqua. Le fonti del Caual Pegafo, di Bacco, la grotta di Venere. La fonte grande con li colossi della Sibilla, Esculapio, & Aniene conle Ninfe, che versan'acque. La grotta della Sibilla. Le fonti di Diana, di Pallade; e la bella Fontana, che rappresenta Roma. La fonte d'Vccelli, che canta per via d'acqua; le fontane de' Draghi; e della Dea Narura, che per forza d'acqua fuona vn'organo;e quella anco d'Antinoo. Varie peschiere, Le fonti di Nettuno, di Venere, e de'Tritoni, laberinti, scale con bale, e gradini; che all'improuiso versan'acqua, e

bagnano. Varie cerchiate, e verdure, con fonti rullici, e pretiofiffimo giardino di femplici ; ele abondantiffime acque del fiume Aniene fono bella, e degna materia a così mirabili feherzi, & incomparabili vaghez.

70 .





PalaZzo di Caprarola.

L Palazzo di Caprarola su d'ordine dell'Eminentissimo Card. Alessandro Farnes superbissimamente edificato, e ne su ingegnossissimo architetto Giacomo Barotio da Vignola, La forma è ottangola, e pu'hà di dentro le stanze siquadra te, & il cortile rotondo. Entro bella porta posta sia tatue

statue vi si salisce per molti gradi rinchiusi da baluastri. Sopra la porta principale della scala maggiore v'è vna sontana
artificiale nella loggia. Hi più piani, e vi sono appartamenti
per l'Estate, e per l'inuerno; cappella, sale, e numerossisme
staneze, oue sono regij appartamenti, & esquisitissime pitture;
tra lequali sono mrabili quelle della camera da dormirusi
dipinte eccellentissimamente da Taddeo Zuccaro con inuentioni poetiche suggeritegli dall'ingegnossissimo Annibal
Caro. Il suo cortile e ricinto di loggie, e con bella propositione adorno di colonne, e di statue. Dalla parte poi di Ponente, e di Tramontana trà nobili scolture si ascende al piano di due desitiossissimi giardini, ne quali è la vaga sontana
del Pattore, e vie diletteuol boschetto, come anche vi si scorgono altre belle sontane, nicchie con statue, e ricoprimenti
di piante d'alberi, che in forma di cuppole ombreggiano,

pante d'atori, che in forma di cuppole ombreggiane e mantengono verde il fioritiffimo terreno, Esi mirabil'edificio a guifa di regia fortezza e da gran baluardi fortificato, e da groffe muraglia rinchiufo; & e nobile, e degno testimonio della generosa magnificenza de Signori Farnesi.





Giardino di Bagnaia.

Vesto mirabil edificio è composto d'horti, fonti, e selue, fatto fare con incomparabil'arte dall'Eminentissimo Card. Gio: Francesco Gambara, e sempre da gl'Eminentis. successori è stato accresciuto di vaghezze, e di bellezze, e nulla si è perdonato alla spesa pur , che il tutto si concedesse

alla magnificenza. Per bella porta s'entra nel Barco; poi arriugh alla fonte delle piscine; a gli horticelli con le fonti ; al Palazzuolo, e belliffimo Cafino dalla magnificenza dell'Eminentifs. Card. Mont'Alto edificatoje nell'habitatione di que-Ro Giardino trà le altre pitture vi sono alcune belle opere del Taffi. Poi vaffi al fonta, ch'in mezzo a verdeggiante Theatro lorge ; & a'portici di Venere, e di Nettuno . Indi al fonte delle Sirene; & a'portici de'paffeggi. Seguono in oltre le mirabili fonti della Catena, e del Corallo. Il boschetto de gli Abeti. Le ftanze delle Muse,il Diluuio. L'Vccelliera co'l boschetto. La conserua dell'acque,la fontana della conserua. Li foati del Dragone, di Bacco, dell'Anatre, e dell'Vnicorno. Le fontane delle Ghiande, e di Parnafo; e la conferua delle Neui. Quiui gli hospiti regiamente sono accolti; & è vago diporto,e publica delitia de'Signori,e de'Principi. Que il tutto

è si bene ornato, che sdegna il paragone; & all'immensità della spesa felicemente corrisponde l'immortalità della Fama. Et hoggi con somme di. moftrationi di vero Principe è dell'Eminentiffimo Card. D. Antonio Barberini Camerlengo di San. ta Chiefa , e Nepote del feliciffimo

Vrbano viii.



Non ognicosa si è potuto dire di ciascheduno; che si gran mole non è da si picciol volume . Alcuni di questi instituti pif . 6 edificie fagri hoggi fono mancati pur qualcheduno ve n'è stato lasciato, o per soddisfare al curioso, o per ricordar l'opere della religione. In molte cose si è seguita la fede delle stampe. & in molte la velatione de particolari : Tu, che fat, a mancamente supplisci; Està sano.

#### Emendationi, & Aggiunte .

c. 2 v. 5 borghi più famofi, e vie più principali.

v. 16 i muszichi del quadro dis Michele, e della Cappella della Madonna sono di Gio: Battifta Calandra.

v. 18 ma hoggi fi fon mutati i luoghi di s.Longino,e dis. Andrea.

c. 32 v. 18 trasferita per opera del Caualier Fontana'; di cui anco è opera il Palazzo vicino de'Ru-Hicucci .

c. 25 v. 26 e nella fera di s. Alberto vi fi fanno gran lumi, e belli fuochi. Et è archirettura del Mascherino ; come anco è'l Palazzo del monte della Pietà .

C. 28 v. 32 da vn Canonico Lateranense.

€. 28 v. 34 alla vicina chiesa di s. Pietro .

C. 29 v. 25 è stà sotto il gouerno del Palazzo Apostolico.

C. 30 v. 10 di due nauate.

31 v. 15 ouero perche è vicina a detto Pozzo .

v. 31 è stà sotto il gouerno del Palazzo Apostolico. €. 33 v. 4 & e vnita al Capitolo di s. Pietro.

36

38 v. 5 fempre fi coferifce ad vno del Cap.dis. Pietro. 38 v. 26 l'Armellino fatto Card. da Papa Paolo III.

v. 18 la statua giacente della Santa e di Stefano c. 83 Maderna.

v. 16 ciò, che qui si dice del Card. Gonzaga, si deue C. 102 porre in s. Aleffio.

V. 25 s. Anna à piè dell'Auentino . C. 102

6. 104 v. 30 Lauinia Fontana.

|             |        | 53.4                                             |
|-------------|--------|--------------------------------------------------|
| C. 173      | V. 20  | ma ciò non è ficuro.                             |
| C. 175      | V. 17  | ma cio non è vero, perch'era in parte distante.  |
| €. 211      | v. 7   |                                                  |
| C. 278      | V. 3   |                                                  |
| C. 227      | V. 7   | la chiela fu fondata da Mattheo da Castello.     |
|             |        | la Croce, e la Tribuna da Giacomo della          |
|             |        | Porta, e la facciata fatta da Fausto da          |
|             |        | Monte pulciano.                                  |
|             | 17 2   | il disegno è del P.Massimiano.                   |
| €. 252      |        | Cosimo Quorli.                                   |
| C. 276      | V. 5.  | del Teffi che ance ha profestiva a nitture ne    |
| C. 279      | V. I   | del Tassi, che anco ha prospettiue, e pitture ne |
|             |        | Palazzi de'Sig.Lancellotti, e Bentiuogli.        |
| C. 293      |        | Nicolaus V.                                      |
| C. 298      |        | non vi è più nè questa religione, nè chiesa.     |
| C. 317      | V. 20  | E quiui è la Cong. dis. Iuone, doue si ragunan   |
|             | 46     | molti Prelati, & Auuocati, per trattare, e       |
|             |        | disendere le cause de'poueri di q. Città,        |
| C. 320      | V. 33  | è vnita al Capitolo di s. Pietro: la tauola del- |
|             | 1636   | l'altar maggiore è di Duranțe Alberti, e         |
|             | - 10%  | la decollatione di s. Gio. è del Mutiano.        |
| C. 321      | V. 21  | & hoggi n'è protettore l'Eminentiss. Card.D.     |
|             | -      | Antonio Barberino Nepote del sapien-             |
|             |        | tissimo Vrbano VIII.                             |
| C. 344      | V. 31  | il quadro del Presepio è pittura d'Antiueduto.   |
| c. 369      | V. 6   | & hoggi è luogo, e residenza della Compagnia     |
|             |        | dell'Annuntiata.                                 |
| C. 372      | V. 14  | fu buttato.                                      |
| C. 380      | V. 26  | v'è famosissima Libreria, e detto Collegio di-   |
|             | Earl   | cono effer architettura di M. L.                 |
| c. 381      | V. 2   | con gran magnificenza dal Card. Ludouisio.       |
| €. 407      | V TO   | il Pontefice con l'affistenza dell'Eminentis.    |
|             | 1      | Card. P. Aldobrandini.                           |
| C. 426      | 'v. 17 | e architettura del Torriano; come anco il Pa-    |
| the are the |        | lazzo de' Padri di s. Paolo in Trasteuere.       |
| C. 427      | V. Ie  | tre altri loro germani.                          |
| C. 400      | W 10   | e v'e sepolto il dottissimo Card. Sirleto.       |
|             |        | e n'è magnificérissimo protettore l'Emin. An-    |
| 6.5         | ٧.     | tonio Barberino, Camerlen. di S. Chiefa.         |
|             |        | tonio paractino, Cantetten, on 3. Cuters.        |

# IN ROMA,

Ad instanza di Pompilio Totti.

MDCXXXVIII:



Apprello Vitale Mascardi .

Con licenza de Superiori, e Privilegio.